

BIBL. NAZ Vitt. Emanuele III Race De Marina

John Comment

Prace De Mominis 17. 1168

# MANUALE

## GIURECONSULTO.



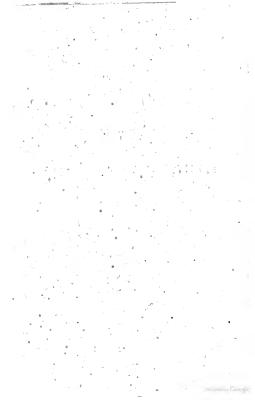

### MANUALE

PEL

## **GIURECONSULTO**

opera

### DI FRANCESCO VASELLI

CAVALIERE DEL REAL MILITANE ORDINE COSTANFINIANO, E DEL REAL ORDINE DI PRANCESCO I, CONSIGUIRES DELLA HITERDEREA DI NAPOLI, EMERITO AVOCATO SOPLARINERARIO DELLA BRAL CASA; CONSULENTE DELL'AMMINISTRATIONE DEL REALE ALBERGO DE POVERI STADILDREN-TI, ED OPERE DI BENEFICENZA RIUNITE; CONSIGLIERE PROVINCIALE, AUTOCATO DILLA PROVINCIA DI NAPOLI; AUTOCATO DELLA CIUTA' DI NAPOLI.

VOLUME QUARTO.

NAPOLI,

DALLA TIPOGRAPIA DI RAFFAELE TROMBETTA

1839



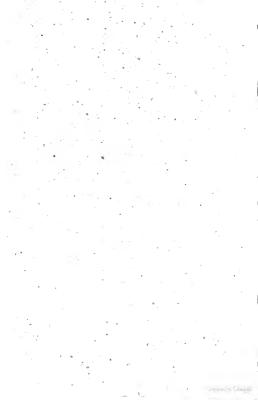

## AVVERTENZA.

Bli articoli di Peggi, i Decreti, i Bescriffi, i Pispacci, e gli affi Pinisferiali di cui nel primo e nel secondo volume di questa opera è occorso far menzione, furono rapportati ne' quadri al secondo volume alligati. — Bui additeremo quelli enunciati nel terzo e nel presente quarto volume. — Botrà essere nel seguito della opera adottato l'andamento islesso per faccilitare le ricerche delle materie.

.

## LEGGI CIVILI

| ART.      |        |      |        | -     | -    | -          | 10.5   |      |
|-----------|--------|------|--------|-------|------|------------|--------|------|
| -         | . VOL. | PAG. | ART.   | VOL.  | PAC  | . ART.     | 1 vol. | PAG. |
| 2         | 3 4    | 377  | 3      | 18    | 10.2 | 3 220      | 3      | 213  |
| 4         | 4      | 162  | 57     | 4     | 63   | 9 221      | 3"     | 211  |
| 1154      |        | 477  | FIRST. | E     | 64   | 11         | 1 1    | 212  |
| 8         | 4 }    | 479  | 58     | 4     | 63   | 230        | 3 5    | 211  |
| 1000      | 3.6    | 572  | 68     | 4     | 20   | 100        | 1 1    | 212  |
|           | 3 5    | 241  | 82     | A     | 630  | 231        | 3 }    | 208  |
| 172       | -1     | 302  | 83     | 1     | 641  | 11         |        | 212  |
| 419       | 4 1    | 464  | 84     | 4     | 639  |            | 15     | 639  |
| 25        | 3      | 303  | 170    | 4     | 122  | 1          | - 1    | 641  |
| 33        | 4      | 464  | 171    | 4     | - 15 |            | 3 1    | 209  |
| . 36      | 4 5    | 14   | 180    | 4 4 3 | 16   |            | -      | 409  |
| 2         | - 1    | 15   | 194 \$ | 3 4   | 237  | 256        | 43     | 411  |
| 37<br>a } |        | . 1  | 1      |       | 347  |            | 1      | 412  |
| 1 44      | 4      | 15   | 201    | 3.    | 213  | 290        | 4.17   | 40   |
| 1 2       | 1      | 33   |        | = (   | 208  | 298<br>304 |        | 324  |
| 45        | 45     | 14   |        | - 1   | 210  | 305        | 4 4    | 40   |
| 40        | 4 3    | 15   | 20,3   | 3 /   | 213  | 309        | 4      | 40   |
| 47        | . 1    | 13   |        | . 1   | 219  | 311        | 3      | 138  |
|           | 4 3    |      | 214    | 4     | 480  | 3127       | 3      | 38   |
| 48)       | 1      |      | 57     | 4     | 208  | 349        | 4      | 18   |
| 49        | 1-1    | 15 2 | 18     | 3     | 211  | 350        | 4 1 1  | 73   |
| 51        |        | 1    | -      | 1     | a    | 353        | 4 1    | 73   |
| 1 1       | 1:     | 14   | -      | ( .   | 213  | 364        | 4 1    | 73   |
| 52 4      | 1      | 200  | 19     | 0     | 211  | 380 1      | 4 3    | 8    |
| 100       | 1      | 16   | 3      |       | 212  |            | 3 1    | 14   |

| ART.  | VOL.  | PAG.  | RT. | AOT" | PAG. | ART.  | 102.  | PAG.    |
|-------|-------|-------|-----|------|------|-------|-------|---------|
| 854   | 4     | 63 r  | 078 | 4    | 8    | - 00  | - 0   | 395     |
| 855   | 3     | 534 I |     | - 4  | 117  | 1188  | 4 3 } | 507     |
| 863   | 4     | 6131  |     | 4    | 117  | IPII. | 3     | 122     |
| 865   | 4     | 613   |     | 3    |      | 1195  | 4     | 165     |
| 883   | 4     | 147   | -   | 3    | 235  | 1204  | 4     | 257     |
| - 1   |       | 25 1  | 088 | ,    | 117  | 1229  |       | 103     |
| 892   | 3 9   | 240   | _   | 45   | 144  | 1231  | 4     | 103     |
| ~ (   | 4     | 71    | 37  | (    | 510  | 122   | 1     | 51      |
| 0 1   | 3     | 68 f  | 003 | 1 4  | 117  | 1245  | 3     | 61      |
| 895   | 0 1   | 70 1  |     | 4    | 117  |       | 1     | 62      |
| 928   | 3     | 25 1  |     | 3    | -48  | 1251  |       | 150     |
| 941   | 3 3   | 25 1  | 107 | 3    |      | 1252  | 3     | 51      |
| 943   | 3     | 25 1  |     | 3    | 181  | 1253  |       | - 1     |
| 944   | 0 3   |       | 100 | 3    | 10   | 1254  | 4     | -560    |
|       | 3     | 530   |     | 2 0  | 91   |       | 1     | 324     |
| 952   |       | 533 I | 114 | 3    | 111  |       | 3     | 334     |
| 965   | 3     | 25 1  | 115 | 4    | 617  | 1258  | 1     | 385     |
| 968   | 3     | 287 1 |     | 4    | 606  |       | 1 .1  | 0       |
| 969   | 3     | 515   |     | 1 1  | 236  |       | 4}    | 131     |
| 992   | 3 3 3 | 535 1 | 110 | 3    | 237  | 1259  | 4     | 130     |
| 999   | 3     | 239   | - 3 |      | 297  | -     | 1     | 46      |
|       | 3     | 25 1  | 121 | 3    |      | 1261  | 3 }   | 47      |
| 1004  | 3 9   |       | 122 | 3    | 39   | 1264  | 3 1   | 47      |
| 1 006 |       | 30    |     |      | 25   |       | 1     | 69      |
| . 90  | 4 5   | 5     | 10  | 3    | 30   |       | 3)    | 290     |
| 1038  |       | 5151  | 125 | 2 4  | 30   |       | 1     | 291     |
| 1001  | 3     | 61    |     | 5    | 245  | 1269  | 1     | 70      |
| 1062  | 4     | 6711  | 127 | 3    | 273  |       | 4)    | 118     |
| 1070  | 4     | 400   | - 1 | 3    | 273  |       | 1     | 110     |
|       | 1     | 38    | 132 | 4    | 601  | 1270  | 4     | 118     |
| 1075  | 3     | 401   | 141 | 4    |      | 1275  |       | 1.11.21 |
|       |       |       | 163 | 4    | 250  | 1276  | 4     | 240     |
| 1     | , !   | 144 1 |     | 4    | 250  |       |       | 398     |
| 1046  | 4 }   | 145 1 |     | . A  | 240  | 1276  | 3 {   | 400     |

Yaselli vol.

| ART. | VOL. | PAG. | IRT. | VOL. | PAG. | ART. | VOL.  | PAG. |
|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 289  | 3    | 413  | 1369 | 3    | 236  | 1555 | 6     | 61   |
|      |      | 43   | 1309 | 1    | 237  | 011  | 1     | 85   |
| 1291 | . 3  | 4    | K    |      | 597  | 1565 | 3     | 86   |
|      |      |      | 1371 | 4    | 599  |      |       | 87   |
| 351  | 3    | 42   |      |      |      | 1567 | 3     | 87   |
| 292  | 4    | 9    | 1373 | 3    | 236  |      | 1     | 85   |
|      | 4    | 347  | 1412 | 3 4  | 221  |      | 1     | 88   |
| 293  | 43   | 34   | 1428 | 4    | 302  | 1571 | 3     | 00   |
| 1    |      |      | 1434 | 4    | 1.00 |      |       | 89   |
| 295} | 3    | 510  |      | 4    | 117  |      |       | 91   |
|      | 4    | 118  | 1437 | 4    |      | 14   | 1 - 1 | 92   |
| 296  | . 1  |      | 1444 | 4    | 112  |      | 1     | 88   |
| 298  | 43   | 126  | 1444 | 3    | 24   | 1572 | 3     | 89   |
| 1    |      | 42   | 1468 | 3    | 336  | .010 | 1     | 91   |
| 1    | 3 }  | 403  |      | 3    | 24   | 1583 | 4     |      |
| 304  |      | 224  | 1471 | 4    | 111  | 1584 | 4     | 237  |
| 1    | 4}   | 639  | 1472 | - 4. | 111  | 1586 | 1 4   | 23   |
| -    | - 31 | 403  |      | 3    | 23   |      | 4     | 63   |
| 305  | , !  | 101  | 1476 | 4    | 111  | 1593 | 3     | 294  |
|      | 43   | 339  | 1481 | 3    | 24   | 1605 | 4     | 236  |
| 306  | 4 3  | 224  | 100  | 3    | 24   |      | 1     | 23   |
| (    | 3    | 519  | 1499 | 4 !  | 111  | 1638 | 3     | 32   |
| 307  | - 6  | 484  | 2    |      | 112  | 1682 | 4     | 413  |
| 3015 |      | 487  | 1501 | 4    | 111  | 1683 | 4     | 414  |
| . (  | 4    | 490  | 1502 | -4   | 111  | 1686 | 4     | 328  |
|      | 1    | 684  | i.   | - 0  | 112  | 1688 | 4     | 32   |
| 1320 | 4    |      | 1535 | 1    | -    |      | 4     | 333  |
| 1321 | 4    | 69   |      | 1    |      | 1691 | 1     | 11   |
| 330  | 3    | 395  | 1537 | 3    | 84   | 1692 | 4     | 111  |
| 336  |      | 507  | PO   | 1    | 3 7  |      | 4     | 291  |
| 1337 | 3    | 514  | 1540 | 1    |      | 1699 | 1     | 413  |
| 1342 | 4    | 346  |      | 6 .  | 257  | 1700 | 4     | 411  |

| RT.   | VOL.  | PAG.  | ART. | YOL. | PAG. | ART.  | VOL. | PAG.           |
|-------|-------|-------|------|------|------|-------|------|----------------|
| 774   | 3     | 368   | 0    | 3    | 153  |       |      | 27             |
| 777   | - 3   | 181   | 1973 | 4    |      | 2016  | 3.   | 271            |
| 441   | 0-    | 181   | 1974 | 4    | 318  | 530   | 1    | 27             |
| 779   | 3     | 182   | 1977 | 3    | 264  | 2020  | 3    | 27             |
|       | -     | 183   | 1985 | 3    | 268  | 2020  | 4    | 27<br>27<br>43 |
| 1786  | 4     | 380   | 1987 | 4    | 380  |       | - 9  | 65             |
| 1868  | 3     | 337   | 1991 | 4    | 318  | 09.5  |      | 24             |
| 1900  | 3     | 300   | 1995 | 4    | 120  | NO TO |      | 25             |
|       | 3     | 268   | . 1  | 3    | 433  | 1114  | -    | 2.5            |
| 1901  | 3     | 300   | Loom | ) 3  | 437  | 1     |      | 25             |
| !     | 3     | 300   | 1997 | 4    |      | 2021  | 4    | 43             |
| 1904  |       | 301   |      | 4    | 613  |       |      | 1 44           |
| 1905  | 4     | 244   | 1999 | 4    | 613  |       | 1    | 45             |
| 1000  | 4     | 244   |      | 3    | 362  |       | C    | 60             |
| 1909  | 4     |       | 2000 | 5    | -367 |       | . // | 62             |
| 1910  | 4     | 6.78  |      | 4    | 436  | 110   |      | 62             |
| 1917  | 4     | 131   | 2003 | 4.   | 251  | 11.5  | 1    | 62             |
| 11031 | 4     | 238   | 2004 | 4    |      | 2022  | 4    | 43             |
| 1937  |       | 50.79 | -    | 1    |      | 2027  | 4    | 60             |
| 1948  | 4     | 116   |      | 1 1  |      | 2031  | 4    | 42             |
| 1952  | 4     | 259   | 2007 | 3    | 263  | 1     |      | 42             |
| 1958  | 4     | 116   |      |      | 264  | 100   |      | 43             |
| 1962  | 3     | 362   |      | - 1  | 265  | 0.0   | - 9  | 43             |
| 1902  | 4     | 672   | 10   | 1 .4 | 251  | ord S | - 1  | 43             |
| 1963  | -4.   |       | 2007 | 4    | 434  | 00.6  | - "  | 44             |
| 1     | 1 4   | 688   |      |      | 436  | A 10  |      | 44             |
| 1964  | 4     | 687   | 2009 | 4    | 586  | 2032  | 40   | 1 45           |
| 1970  | 3     | 152   |      |      | 588  | 2002  | 1    | 45             |
| 1970  | 3 4 3 |       | 2010 | 4    | .9   | 1     |      | 45             |
| 1971  | 3     |       | 2011 | 4    | 147  | 1 3   | - 1  | 45             |
|       |       |       | 2012 | 3    | 9    | 1     | 1    | 623            |
| 1972  | 4     | 405   | 2013 | 3    | 134  | 0 0   |      | 62             |
| 1 DIa | 4     | 408   | 2010 | 4    | 6.12 |       |      |                |

| ART. | YOL. | PAG. | ART.  | VOL.  | PAG. | ART. | VOL. | PAG. |
|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|
| - 1  | -1   | 430  | -     | -     | 57   | 2083 | 4    | 253  |
| -    |      | 439  |       | - (   | 58   | 3093 | 4    | 441  |
|      | -    | 440  | X V - | 1     |      | 2094 | -    |      |
| - 46 | 1    | 442  |       |       |      | 2096 | 4    | 441  |
| 3.3  | 1    | 444  | 2045  | 146   |      | 2110 | 3    | 363  |
| 00   | , .  | 445  | 1040  |       |      | 2111 |      | 202  |
| 2033 | 4 <  | 446  |       |       |      | 2118 | l i  | 126  |
|      |      | 450  |       | 1     | 633  | 2121 | 45   | 127  |
|      | 4    | 451  | 01    | 1     | 634  | 2123 | 3    | 324  |
|      | - 1  | 453  |       | . 6   | 1/10 | 2125 | 3    | 323  |
| 1    | - 1  | 457  | 2048  | 4 3   | 653  | 2126 |      |      |
|      | - 1  |      | 2051  | 4     | 586  | 2127 | 3    | 323  |
| 1    | 3    |      | 2058  | * 4   |      | 2128 | ( )  | 020  |
| 1    | 1    |      | 2060  | - 4   |      | 2129 | 1    |      |
| . 1  | . (  |      | 3061  | 3     | 332  |      | 3 }  | 323  |
| 2042 | 4    |      | 2063  | 4     | 244  | 2130 | \$ 5 | 328  |
|      |      |      | 2064  |       | 245  | 2132 | 3    | 323  |
| 1    |      |      | 2065  |       |      | 2132 | 3    | 323  |
| . (  |      |      | 2009  | 4     | 392  | 2433 | - 8  | 131  |
| 2043 | 4    | 611  | 2073  | 4 4 3 | 331  |      | 4 3  | -323 |
| 2040 | . 4  | 613  | 2010  | 3     | 01   | 2134 | •    | 28   |
| 0    |      |      |       | ) (   | 254  | 0.00 | 4    | 658  |
| ,,,  | 3    | 414  | 2074  | 1 4   | 441  | 2135 | 3    | 516  |
| 2045 | 3 :  | 440  | 1     | (     | 588  | 2100 | 4    | 618  |
|      |      | .441 |       | 1 8   | 681  |      | 3    | 323  |
|      |      |      | 3075  | 4     | 614  |      | 1    | 335  |
| -    |      |      | 2076  | 4     | 419  |      | 31   | 323  |
|      |      |      | 2077  | 45    | 420  |      | 3    | 523  |
| 1 7  |      |      | 1     | 1     | 614  |      | 4    | 615  |
|      |      |      | 2082  | 4     | 147  | 2139 | 1 3  | 325  |
|      |      |      | 2002  | 4     | 414  | 19   | 1 1  | 323  |
|      |      | 1    |       | 1     | 419  | 2140 | 31   | 510  |

| ART.   | VOL. | PAG | ART.  | VOL-  | 1          | ART: | VOL. | PAG. |
|--------|------|-----|-------|-------|------------|------|------|------|
| 141    | 3    | 323 |       | 3     | 324        | 2184 | 3    | 323  |
| 2143   | 100  |     | Sect. | 1     |            | 2186 | 3.3  | 32   |
| 2144   | 3    | 325 |       | 5     | 242        | 2187 |      | 254  |
| 2146)  | 3    | 53  | 100   | 4     | 617        |      | 4    | 6i7  |
| 2147   | 3    | 323 |       |       | 684        | - 30 |      | . 0  |
| 2149)  |      | 7   |       | 3     | 323        | 200  | 5 (3 | 12   |
| 2150 } | 3    | 329 | 2169  | ,     | 324        | 7    |      | 33   |
| . !    | 4    | 31  | 2109  | 1     | 30         | J.   |      | 4    |
| 2151   | 1    |     | (     | 1     | 227<br>230 |      | 0    |      |
| 2153   | 3    | 323 | 2170  | ì     | 100        |      |      |      |
| 2154   | 3    | 323 | 2171  | . 3 } | 323<br>324 |      |      | 9    |
| 2155   | 1    | -   | 2173  | 4     | 682        |      | .    | - 4  |
| 2157)  |      |     |       | 3 }   | 323<br>324 | -    | .    |      |
| 2158   | 3 \$ | 323 | 2174  | 41    | 250        | 6-1  | 1    | 114  |
| 2160   |      | 324 | 2175  | 3 }   | 323        |      | 1    |      |
| 2161/  |      |     | 2176  | 4     | 324        | 1    | 3    | 7.0  |
| 2162 } | 3 }  | 324 | 2177) | 1     | 323        | 0.3  | 0    | - 1  |
| 2163)  | 4    | 250 | 2178  | 3}    | 324<br>338 |      |      |      |
| 2164   | 1    | 323 | 31801 | - 1   | 100        |      |      | 10   |
| 2165   | 3 }  | 2.1 | 2181  | 3     | 323        | - /  | 0    |      |
| 2167   | 1    | - 1 | 2183  | 31    | 323        | 10   | 71   | 0.3  |
| 1-1    | -    | _   | 5100  | . }   | 337        |      | . 14 | 20   |

Vaselli vol.

### LEGGI DI PROCEDURA CIVILE.

| ART. | TOL. | PAG,  | ART.    | VOL. | PAG.   | ART.  | FOL. | PAG. |
|------|------|-------|---------|------|--------|-------|------|------|
| 89   | . 3  | 152   |         | -    | 232    | 154   | - 4  | 293  |
|      | 4.5  | 106   |         | 1    | 234    | 155   | 1    |      |
| 90   | 4    | 278   | 0.0     |      | 280    | .162  | 4    | 121  |
| . 1  | - 6  | 61    | 103     | 44   | 281    | 164   | 4    | 183  |
|      | 3    | 360   |         |      | 285    |       |      | 682  |
| 91   |      | 511   |         | -(   | 288    |       | 1    | 186  |
|      | 4    | 106   |         |      | 616    |       | - 4  | 670  |
| - 1  | (    | 285   |         | 4    | 274    |       |      | 672  |
| 92   | 4    | 175   |         | -    | 275    | 171   | } .  | 1010 |
| 93   | 1    | 285   |         | 3    | 421    | 172   | { 4  | 1    |
|      | 3    | 247   | 1 1     | 3    | 519    |       | 1 4  | 599  |
| 94   | 3 4  | 284   |         | 1.04 | 287    | 177   | 1 4  | 83   |
| 10   |      | 1 247 |         | ( 3  | \$ 45  |       | 1 4  | 83   |
| 95   | 1 4  | 282   |         | ) 3  | \$ 523 |       | 3    | 557  |
| 97   | 1. 3 | 361   |         | )    | ( 28   |       | 1 0  | 357  |
| -    | 1    | 500   |         | 4    | 3 28   |       | 3    | 422  |
| 99   |      | 418   |         | 1    | 663    |       | 1    | 556  |
| 100  | 3    | 42    |         | ) 3  | 34     |       | 1    | 250  |
| 102  | 3    | 36    |         | 1 3  | 52     |       | 4    | 29   |
|      |      | ( 34  |         | 4    |        |       | 1 3  | 14   |
|      |      | 34    | 131     | 1. 1 |        |       |      |      |
|      | 1    | 36    | 135     | - 4  | 26     |       |      | 1    |
| 103  | 3    |       |         | ( 3  | 45     |       | 4    |      |
|      | 10   | 1 51  | 6 143   | 4 4  |        |       | 1    | 4-66 |
| 1    | 1    | 52    | I .K.   |      |        | 4 245 | 1 4  |      |
| 1    |      | 52    | 31 .    | \$ 4 | 3      | 2     | 5 3  | 14   |
|      | 1    | 1     | 1 1 2 3 | 0 4  |        | 1 247 | 13   | ( 15 |
| 10   |      | 1     |         | -    | 2      | 1     | 1 4  | 8    |

| RT.                      | VOL. | PAG.         | ART.                | VOL. | PAG. | ART. | VOL. | PAG. |
|--------------------------|------|--------------|---------------------|------|------|------|------|------|
| 698                      | . 3  | 20<br>21     | 97°                 | 4    | 415  | 唐    | 10   | 2    |
| 756                      | 4    | 269<br>268   | 971<br>1003<br>1063 | 3 3  | 417  |      |      |      |
| 757                      | . 4  | 269          | 1064                | 3    | 121  | -    |      | 1    |
| 773.                     | 4    | 352          | 1089                | 4    | 144  |      |      | -    |
| 777<br>778<br>779<br>786 | 4    | 441          | 1105                | 3 4  | 409  |      | 1    |      |
| 700                      | 4 4  | 441          |                     |      |      |      |      | 13   |
| 796                      | 4    | 358<br>354   |                     | V    | 1    | 1    |      | 13   |
| 800                      | 4    | 35           |                     | 1    |      |      |      | 1    |
| 815                      |      |              | 4                   | 1    | 1.   |      |      | 7    |
| 837                      | 5 4  |              | 4                   | -    |      | 1    | -    |      |
| 84-<br>85-<br>88-        |      | 24           |                     | ***  |      | 0    |      | 1    |
| 91'95                    | 7    | 4 42 24 3 20 | 0                   | 1    |      | -    |      | 1    |
| 95                       | - 1  | 2 20         | 8 . 3               | 1    | 1    | 1    | 1    | 10   |
| 93                       | 1    | 21           | 0                   |      |      | -    | 1    | 1    |

### TAVOLA

CRONOLOGICA DELLE. LEGGI, DECRETI, RESCRITTI, DISPACCI, REGLAMENTI, MINISTERIALI E CIRCOLANI RELATIVE ALLE MATERIE RIPORTATE NE VOLUMI TERZO E QUARTO DI QUESTA OPERA.

----

Legge organica sull' Amministrazione civile del 12 dicembre 1816.

| AR        | TIC | OLI      | _   | VOL.  | PAG.              | AR         | LICOLI | _ \ | VOL. | PAG        |
|-----------|-----|----------|-----|-------|-------------------|------------|--------|-----|------|------------|
| 56        | • , |          | 2   | 4     | 483<br>485<br>16  | 194        | · :    |     | 3    | 13<br>7 37 |
| 57        | •   |          |     | 3     | 104               | 198        |        |     | 4    | 37         |
| 58        |     | ٠.       |     | 3 4   | 16<br>468<br>474  | 206<br>246 | ٠.     | • . | 3    | 1          |
| 60        |     |          |     | 4 3   | 106               | 267        | 5      | :   | 4    | 39<br>39   |
| 66        | ٠,  | ٠        | . } | 4     | 16                | 274        | 14     |     | 4    | 39         |
| 68<br>70  |     | ·<br>No. |     | 4 4 3 | 390<br>390<br>255 | 275        | 1      |     | 3    | 39         |
| 83        | ٠   |          |     | . 4   | 470               | 278        |        |     | 3 3  | 25         |
| 84<br>106 |     |          |     | . 4   | 389               | 297<br>302 | -      | :   | 3    | 25         |
| 110       |     |          |     | 4 4   | 389<br>388        | 310<br>314 |        |     | 4    | 15         |
| 138       |     |          |     | 3     | 138<br>323<br>131 |            | 1      |     |      | : 0        |

Legge sul contenzioso amministrativo del 21 marzo 1817.

| ARTICOLI    | VOL. |                                        | ARTICOLT             | VOL.    | PAG                      |
|-------------|------|----------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| 3<br>4} · · | 3    | 258<br>262<br>469<br>471<br>477        | 18<br>a<br>22        | 3       | 10<br>46<br>47<br>486    |
| 5           | 3    | 477<br>15<br>477<br>79<br>106<br>16    | 23<br>27<br>28<br>30 | 3 3 4 4 | 486<br>386<br>466<br>165 |
|             | 3    | 205                                    | , K.                 |         | -                        |
| 6<br>7      | (    | 255<br>467<br>474<br>477<br>486<br>490 |                      |         |                          |
|             | 4 }  | 82<br>83<br>126<br>376                 |                      |         |                          |
| 8           | 43   | 381<br>1 06<br>379<br>50               |                      |         | _                        |
|             | 1    |                                        |                      |         |                          |

Legge sulla procedura del contenzioso amministrativo del 25 marzo 1817.

| ARTICOLI | VOL.                                    | PAG.        | ARTICOLI | VOL. | PAG |
|----------|-----------------------------------------|-------------|----------|------|-----|
| 1.)      |                                         | 16          |          |      |     |
| a        | 3                                       | 467         |          |      | 0-  |
| 5        |                                         | 108         |          | 6    | 120 |
|          | 3                                       | 109         | -/ 1     | 110  | 5   |
| 6        | 3}                                      | 110         | 131      | - 1  | 100 |
| 7 a 15   | 3                                       | 489         |          |      |     |
| 7 a 15   | 1                                       | 133         |          |      |     |
| 50       | A                                       | 81.         |          |      |     |
| 58       | Ä                                       | 83          |          |      |     |
| 50       | Ā                                       | 84          |          | 1.   |     |
| 59 · · · | 4                                       | 133         |          | 8 .  |     |
| 148      | 4                                       | 498         |          | -23  | 4   |
| 179      | 444444444444444444444444444444444444444 | 84          |          |      |     |
| 181      | 4                                       | 84          |          |      |     |
| 195      | 4                                       | 84          |          | -    |     |
| 206      | 4                                       | 38o         | 3 4 5    |      |     |
| 211      | 4                                       | 84          |          |      |     |
| 212      | 4                                       | 81          |          |      |     |
| 213      | 4                                       | 81          |          |      | . 1 |
| 214      | 1                                       | 84          |          |      |     |
|          | 4                                       |             |          | -    |     |
| 225      | 3                                       | 409<br>· 84 |          |      |     |
| 227 . ,  | 3 4 3                                   | 408         | 1.5      |      |     |
|          |                                         | 407         |          |      |     |
| 228      | 3                                       | 408         | Ste .    |      | 1   |
| 230      | A                                       | 84          |          | . 1  | - 4 |
| 272      | 4                                       | 498         | V. 3     |      |     |

### Legge organica giudiziaria del 29 maggio 1817.

| ARTICO | LI VO |                                         |          | TICOLI | VOL. | PAG. |
|--------|-------|-----------------------------------------|----------|--------|------|------|
| 13     |       | 3 . 4                                   | 49       |        | 1    |      |
| 15     |       |                                         | 22       |        |      | 1    |
|        | -     | 3} 3                                    | 92       | 4      | 1    | 1    |
| 20     | -3    | , 5 3                                   | 93<br>84 |        | 1    |      |
|        |       | 4 2                                     | 54       |        |      | -    |
|        |       | 3 4                                     | 21-      |        |      |      |
|        | 1     | 3) 4                                    | 23       |        |      |      |
| 21     | 1.    | 1 5                                     | II       |        |      |      |
|        | )     | , ( 2)                                  | 31       |        |      |      |
|        | 1     | 4 28                                    | 32       |        | 1    |      |
|        | 1     | ( 00                                    | 6        |        |      | -    |
|        |       | 3 45                                    | 01       | 1      | 1    |      |
|        | - 1   | 3 3 5                                   | SI       | ,      |      |      |
| 22     | 5     | 1 32                                    | 32       |        |      |      |
|        | -     |                                         | 23       |        | 1. 1 |      |
|        | í     | 4 2                                     | 7.9      | 111    |      |      |
| 24     |       | 4 27                                    | 18       |        |      |      |
| 54     |       | 3 5                                     | 23       |        |      |      |
| 103    |       | 4 34                                    | 1        |        | 90   |      |
| 110    |       | 4 16                                    | 18       |        |      | 1    |
| 118    |       | 4 10.4                                  | 2        |        | 1 1  |      |
| 124    |       | 4 41                                    | 8        |        | 1    | . 1  |
| 125    |       | 4 16                                    | 3        | - 1    |      | . 1  |
| 132    |       | 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |          | X      | 1 1  | 17.1 |
| 195    |       | 3 41                                    | 1        |        | 1 1  | 03.1 |
|        | 1 2 - | 3 55                                    | 0        |        | 1    | -1   |
| 219    | 1.3   | 1 55                                    | 7        |        | 1    |      |
|        | 1     | .41 5                                   | 3        |        |      |      |

Legge sulla espropriazione forzata del 29 dicembre 1828.

| ARTICOLI | VOL.  | PAG:       | - ARTICOLI                 | VOL. | PAG  |
|----------|-------|------------|----------------------------|------|------|
| 8        | 4     | . 63       | -24                        | . 3  | 35.  |
| 15       | - 4   | gı         | 139                        |      | 35.  |
| 16       | -4    | 191        | 161                        | - 3  | 440  |
| 18       | - 4   | 91         | 162                        | 3 3  | 440  |
| 22       | 4     | 91         | 163                        |      | - 44 |
| 23       | 4 9   | 90         | 164                        | 4    | 26   |
|          |       | 372        | 168                        | 3    | -410 |
|          | 3     | 372        | No di                      | 4    | 60   |
| 26       | 4     | 63         | 175.                       | 3    | 24   |
| -0       | , 1   | 685        | to American Administration |      | 37   |
| 28       | 4     | 253<br>63  | 181                        | 3    | 60   |
| 29       | 43    |            | 7 -                        | - 9  | 414  |
| 33       | 5     | 452        | 182                        | 1    | 416  |
| 35       | 4 4 3 | 685        |                            | 43   | 07   |
| 33       | 4     | 372        | 183                        | i    | 301  |
| 54       | 2 2%  | 268        | 189                        | 4    | , 90 |
|          | 43    | 260        | 109                        | -    | 414  |
| - 1      | 1     | 363        |                            | 3}   | 416  |
| 101      | 3 }   | 367        | 190                        | -16  | 67   |
| 102      | 4     | 685        |                            | -    | 301  |
| 1-       | 1     | 353        | 193                        | -4   | 642  |
| 120      | 3     | 354        | 194                        | 3    | 365  |
| 124      | 3     | 353        | 195                        | 3    | 368  |
| 134      | 3     | 244        | 196                        | - 3  | 369  |
| 36       | 3 3 3 | 244<br>353 |                            | 4.   | 365  |
| 137      | 3     | 354        | 198                        | - 3} | 369  |
| 138      | 3     | 354        |                            | 1    | - 09 |

Vaselli vol. 4

Description

| ARTICOLI   | YOL.  | PAG.                            | ARTICOLI | VOL.  | PAG. |
|------------|-------|---------------------------------|----------|-------|------|
|            | ( . 3 | 416<br>441<br>64<br>68          |          |       |      |
| -          | 1     | 64                              | Was not  | 0.744 | -    |
| 02         | 4.    | 68                              | -        | 1     |      |
|            | 4     | 302<br>303<br>304<br>415<br>416 | 10 1     |       |      |
|            |       | 303                             |          |       | .1   |
| D.         | ,     | 304                             | A 15 1   |       | 170  |
| - 14       | ( 3   | 416                             | 47       | - 1   |      |
| 03 .       | 5     | 60<br>64<br>66                  | 0.4      |       | 13   |
| 1 1 A      | 1 4   | 66                              | 20 17 2  |       | 100  |
| 24         | 1 4   | 303                             | - M      | 100   |      |
| 1 1 1      | 1. "  | 1 2 18 -1                       | 1 1 4    |       | 1 3  |
| tra l      | 1.3   | 1                               | 150      |       | · W  |
| 1          |       | 155                             | 511 3h   | 1     | . 3  |
| WE TO      |       | -                               | 12 1     | -     | . 3  |
| 4 4 -      |       | 100                             | 12.00    |       | 100  |
|            | -     |                                 | ű.       |       |      |
|            |       | 0.0                             | 3. 6     |       | 1.0  |
| 14.34      | 1 3   | 1                               | 1,237    | 3     | 140  |
| C 1 7 12 1 | 2     | 19                              | 172162-3 | -     | 100  |
| - 1        | 1 8   | 7 1                             | 18 7     | 1     | 1    |
| 01         | 1.3   | 33                              | 100 100  | 1. 11 | 2    |
| 23 1= 6    | 1.    | 100                             | 13.8.7   |       | 1996 |
|            | 1     |                                 | MES IN   | 1     | 03   |

## LEGGI DIVERSE

| al?    | ÉPOCHE    | val. | PAG.  | 0.0    | EPOCHE     | vol. | PAG. |
|--------|-----------|------|-------|--------|------------|------|------|
| 1806   | 2 Agosto  | 4    | 362   |        | 30 Genn.   | 4    | 160  |
| 1      |           | 3    | 126   |        | ii Marzo   | 4    | 676  |
|        |           | ,    | (309  | 25.47  | 21 detto   | 4    | 198  |
| 1807   | 15 Marzo  | 4    | 313   | 000    | 19 Maggio. | 4    | 215  |
| 7.1    | 100       | 15   | 339   | 1817   | 20 detto   | 4    | 617  |
|        |           | 1    | (374  |        |            |      | 365  |
| - 0    |           |      | 315   |        | 29 detto   | L    | 368  |
| -      |           |      | 125   | 0      |            | 1    | 373  |
| 3.0    | Sec.      | 1    | 1438  | -0.11  | 12         | 8    | 374  |
|        | 3 Gennaio | 54   | 140   | 2.7    | 21 Marzo   | .4   | 628  |
| 1809   |           | 1 -  | 144   |        | 7 Giugno   | A    | 44   |
| 3      | 1 6       |      | 449   |        | 20 detto   | 5    | 158  |
| - 27   |           |      | 453   | 1819   |            | 4    | 156  |
|        |           | 2    | 48    | 17.50  | 21 detto   | 3    | 168  |
| - 10   | 24 Febbr. | 3 4  | 51    |        | 0 m        | 1    | 10   |
| ,      |           | 1    | 51    |        | 23 Nov.    | 4    | 25   |
| 1810   | 4 Maggio  | - 3  | 512   | 1820   | 2 Genn.    | 3    | 472  |
| -      | 1 Maggio  | 4    | 25    | 10.0 V | - 1        | 4    | 156  |
| 1816 - | 12 Dicem. | 4    | 496   |        | 21 Agosto  | 4    | 589  |
| . 34   | 25 dello  | 14   | 169   | 1      |            | 3    | 263  |
| 1.5    | 2.10 3    | 1    | 1 195 | 1826   | 20 Dicem.  | 20   | 340  |
| 9      | 101       |      | 1     |        | -0 1000    | A.   | 606  |
|        | -         | 1    |       |        |            |      | 608  |
|        |           |      |       | 1828   | 7 Aprile . | 3    | 1482 |
| 1      |           |      | 1     |        |            |      |      |
|        |           | 1    |       |        | 1.7        |      | 1.   |
|        | 1         | F.   | [ -1  |        |            |      | 1 .  |

#### DECRETI

| 1        | EPOCHE              | vol. | PAG.        | 1     | ЕРОСНЕ                  | vol. | PAG            |
|----------|---------------------|------|-------------|-------|-------------------------|------|----------------|
| 4        | 2 Marzq.            | 3 4  | 392         | 10    | 2 Dicem.                | 4    | -50            |
| 1808     | 20 Giugno           | 4    | 362         | *     | Sandy.                  | 1 3  | 47<br>49<br>51 |
| -        | 5 Ottobre           | 3    | 30          | 1813. | 16 detto                | 4    | 375            |
| 1809     | 4 Marzo<br>3 Luglio | 3    | 31<br>374   | 74    | 1-                      | 11   | 381<br>384     |
|          | Cia Settem.         | 4 3  | 190         | 1     | 28 Giugno               | 4    | 388<br>23      |
|          | 17 Genn.            | 1    | 29 I<br>363 | 815   | 5 Luglio                | 3    | 249<br>168     |
|          | )                   |      | 364<br>366  | 1     | 22 Dicem.<br>1 Febbraio | 4    | 168<br>50      |
| 1810     | Io Marzo            |      | 369<br>86 1 | - 4 7 | 26 Marzo<br>9 Aprile    | 3    | 48<br>249      |
| 1        | 30 Aprile }         |      | 50          |       | 4 Settem.<br>18 detto   | 3    | 249<br>521     |
|          | 14 Maggio           | 4/1  | 90          | 1     | ng Dicem.               | 43   | 188            |
| 1811     | 4 Maggio            | 436  | 53          | 314   | 3 Genn.                 |      | 341<br>424     |
| 1812     | 9 Luglio }          | 3 2  | 19<br>36    | 17 3  | o detto                 |      | 84             |
| <i>y</i> |                     | 1    |             |       | (                       | 4    | 90             |
| FA (     | 300                 | 1    | 1           | ì     |                         | 1    | 1              |
| -        | 4 5                 |      | 1           | 1     | - 01                    | 1    | 1              |
|          | 1                   | 1    | 1           |       | .30                     | -    | -              |

| Die.  | <b>ЕРОСНЕ</b> | yol. | PAG.       | 413  | EPOCHE.  | vol.   | PAG. |
|-------|---------------|------|------------|------|----------|--------|------|
|       | 1             |      | /194       |      | 7 - 10   | 13     | 525  |
| 42    |               | 1    | .199       | 6 1  | 4        | Page 1 | / 26 |
| 100   |               | 1    | 200        | - 3  | 12.0     |        | 200  |
| 133   | 30 Genn.      | 1    | 206        | 1.5  | 7.11500  | 1      | 202  |
|       | ou denn.      | 4    | 210        | 331  | 1 12     |        | 203  |
| De l  | I Towns L.    | 10   | 221        | 1    |          | - 87   | 204  |
| i817. | 1 00 11       | 100  | 222        | 106  | a land   | 10     | 210  |
| 101/  | 11.31         | 100  | 230        | 1823 | 2 Maggie | 1      | 212  |
|       |               | 9.0  | 536        | 23   | 2 maggie | 7.4    | 5214 |
|       |               | 5    | 540<br>552 | 5 E  | e and a  |        | 219  |
| de.   | 4 Marzo       | 4    | 559        | 100  |          | 131    | 220  |
|       |               |      | 569        | . 1  | 1 149    | - 1    | 222  |
|       | 1 1 1         | -31  | 570        | 1    | A        | 0.1    | 223  |
| 131   | 19Novem.      | 3    | 206        |      |          | 1      | 224  |
| 1     | 2 Febbraio    | 3    | 392        |      |          | 1      | 229  |
|       | . Comment     | 43   | 51         | -2   | 14 78    |        | 230  |
|       | 3 detto       | 4    | 189        | 200  | Ludge    | 120    |      |
| 1818  |               | - 1  | 230        |      | 1 0 35   | 10     |      |
| 200   | 23 Giugno     | 4    | 27         | 1-1  |          | 15     |      |
|       | 20 Luglio     | 3    | 148        |      | 100000   | 5(1    |      |
| -     | 27 detto      | 4    | 185        | 5.1  | T        | 1      |      |
| 6     | 30 Genn. [    | . 3  | 525        |      | 1        | - 6    |      |
| 1819  | 21 Maggio     | 3    | 535        |      |          | 16     |      |
|       | 21 Sellem.    | 4    | 206        | 1    |          | 1).    | 1    |
| 1821  | 10Novem.      | 3 4  | 18         |      | 1        |        | -    |
| 1000  | ~             | - 7  | 47         | - 1  | 0 - 1    |        |      |
| 1822  | 2 Gennaio     | 3 }  | 260        |      | 3        | 1      |      |
|       |               | 1    | 97         | 1    |          | -57    |      |
| - 1   |               | 1    | 4          | - 10 | 200      | 71.    |      |

| 20     | EPOCA      | l vol. | PAG. | 417     | EPOCA       | Aof. | PAG. |
|--------|------------|--------|------|---------|-------------|------|------|
| C.     | 14 Genn.   | 1      | 199  | 000     | ,           | . (  | 200  |
| W      | 14 denn.   | 1 "    | 230  |         |             |      | 201  |
| 25     |            | 3      | 13   |         | 2 Gennaio   | 4    | 204  |
| 100    | 28 detto   | 3      | 379  | 1826    |             |      | 206  |
| 95     | DO GONO    | 1 4!   | 606  | 0.77    |             | 1    | 230  |
| 14     | 1          | ( .    | 608  |         | 25 Febbr.   | 4    | 124  |
| 100    |            | 3      | 16   | 1053    | 11 Luglio   | 3    | 530  |
| 2      | 22 Marzo   | 14     | 201  | 100     | 21 Dicem.   | 3    | 530  |
| ò ,    | 1          | 1.     | 203  |         | 10 Genn.    | 4    | 207  |
| 1824   | 24 dette   | 4      | 340  | 15 m    | 17 Luglio   | 4    | 153  |
| Delta: | 19 Aprile  | 3      | 199  | 1953    | 27 Agosto   | 4    | 131  |
| 979    | 18 Maggio  | 3      | 333  | MATE.   |             | _    | 190  |
| K.     | 28 Giugno  | 1 4    |      | 1827    | 10 Ottobre  | 4    | 203  |
| 0      |            | 1      | 204  | 1507    | 19          | -    | 154  |
| 11     | 6 Seltem.  | 4      | 108  | PO 7    | 12 detto    | 44   | 201  |
| == 1   | coi i      | . ,    | 203  | Batte ( | 1 1/2 (1)   | .40  | 205  |
| -      | 16 Ottobre | 4      | 187  |         | 100         |      | 206  |
| Prof   | 16 Nov.    | 4!     | 200  | - 6     | 28 Genn.    | 4    | 158  |
| - 1    | 2 1 3      | 1      | 201  | E. 1    | -           | . 4  | 15   |
| - 4    | 30 Aprile  | 4      | 201  | 2014    | 4 Febbraio  | 4    | 23   |
| 1825   | I. Settem. | 3!     | 394  | 127.1   |             |      | 30   |
| .11    | 8 Ottobre  | 1      | 467  | 2E (    | 100         |      | 194  |
|        | O Ottobre  | 4      | 153  | F 16    | 110         |      | 201  |
| . P.   | 7 3 1      | 1      |      | 1828    | 5 detto     | 4    | 200  |
| - 11   |            | 1      | 201  | 100     | 1.          |      | 230  |
| 1825   | 27 Ottobre | 4      | 203  | 1291    | 1           |      | 673  |
| - 1    |            |        | 300  | 17000   | - referen   | 0    | 194  |
|        |            | 11     | 207  | 1951    | 24 Gingno   | 3.   | 522  |
| 9      | 1          | 1 1    | 210  | 200     | S. C. Berry | 0    | 6.73 |
|        | - 1        | 1 3    | 365  | 160-17  | 5 Settem.   | -    | 131  |
| - 10   |            | 1 3    | 40   | 1314    | 10000       | 4    | 190  |
|        | 1-12       | bill   | 200  | 1231    |             |      |      |
|        |            | 100    |      | 1000    |             | 1    | 1 /  |

| -      | EPOCHE     | I vol. | PAG    |         | EPOCHÉ       | vol. | PAG   |
|--------|------------|--------|--------|---------|--------------|------|-------|
| 3      | ( 5 Marzo  | 4      | 140    | 1       | 22 Febbr.    | 4    | -     |
| 1829   | 24 detto   | 4      | 204    |         | 7 Aprile     | 1.4  | 30    |
| 1029   | 90 detto   | 1 4    | 207    |         | 25 Maggio    | 4    | 20    |
| 100    | Lz Maggio  | 4      | 1.4-   | 1835    | /            | 100  | 20    |
| 113    | 4 Aprile   | 14     | 50     | 10.1    | 1 Agosto     | 4    | 20    |
| 1830   | 25 detto   | 14     | 1131   |         | 17 Settem.   |      | 10    |
| 1990   | 1          |        | 1190   | 200     | 17 Settem.   | 4    | 10    |
| E504   | 23 Agosto  | 4      | 215    | and the | 7 Marzo      | 4    | 20    |
|        | Li Dicem.  | 1.4    | 108    | 1836    | 3 Maggio     | . 4  | 20    |
|        | 31 Agosto  | .4     | 44     | .000    | 29 Agosto    | 4    | 20    |
| 1.0    | 12 Settem. | 4      | \$ 606 |         | 26 Settem.   | 4    | 20    |
|        | 1          | 8      | 609    | 15.3    | II Agosto    | 4.   | 4     |
| 1831   | 16 detto   | 4      | 200    | 000     | 5 Ottobre    | 4.   | 3     |
| 1 ,    | 10 deno    | 4      | 203    | 1838    |              | VI.  | .30   |
|        | 22 detto   | 3      | 204    |         | 12 Nov.      | 4)   | 31    |
|        | 4 Ottobre  | 4      | 133    | .00     | 101          | !    | 673   |
|        | /          | 4      | 255    | 1009    | 13 Agosto    | 41   | 660   |
|        |            |        | 258    |         | 100          | . 1  | 10    |
|        | 10 Genn.   | 3      | 464    |         |              |      |       |
|        | 2017       | .0     | 46-    | 1.5     | 7 7          |      |       |
| 1832   | 213 detto  | 4      | 15     | 100     |              | 1    |       |
|        | 13 Aprile  | 4      | 204    | 1000    | A Charles    | 6.5  | loni. |
| 1 3    | 6 Agosto   | 4      | 207    | during  | 1 -          | N S  | 3     |
| - 1    | 16 Ottobre | 4      | 204    | Section |              | 1.1  |       |
|        | 18 Dicem.  | 3      | 387    | PG "    | 110          | 5 P  |       |
| 1833   | 2 Giugno   | 4      | 207    | 1000    | the state of |      |       |
| 1000   | 26 Setlem. | 4      | 204    | 601     |              | 110  | -     |
| C 1    | 11 Ottobre |        | 207    | De l    | 1 41         | 2.0  |       |
| and of | 7 Luglio   | 4      | 205    | 1       | 10.00        | 5    | 34    |
| 834    | 28 detto   | 4      | 205    | 12      | Translate II |      | 23    |
| 004    | 3 Novem,   | 4      | 205    | 11      |              | -110 | 3     |
| 300    | 29 Dicem.  | 4      | 205    | 110     | -            | 1    |       |
|        | ag Dicem.  | 41     | 207    | -       |              | 1    | -     |

## RESCRITTI

|       | EPOCHE     | vol. | PAG.       | 1      | EPOCHE     | vol. | PAG        |
|-------|------------|------|------------|--------|------------|------|------------|
| 1817  | 24 Ottobre | 3    | 37         | 6.     | 7 Gennaio  | 4    | 155        |
|       | II Febbr.  | 4    | 169        |        | 14 detto   | 3    | 392        |
| 1818  | 2 o Giugno | 4.   | 44         | 1829   | 21 Febbr.  | 4    | 591        |
| 1010  | 20 Luglio  | 4    | 179        | 3      | 4 Maggio   | 4    | 23         |
|       | 12 Settem. | 4    | 189        | 10.    | 29 Ottobre | 4    | 158        |
| 1819  | 2 Giugno   | 4    | 195        | 0.0    | 19 Maggio  | . 4  | 150        |
| 1820  | 29 Genn.   | 4    | 152        | 1830   | 16 Ottobre | 4    | 264        |
| m 4.9 | 29 Aprile  | -4   | 183        | 100    | 6 Novem.   | .4   | 264        |
| 1821  | 29 Sett.   | 4    | 375        | 1      | 3 Settem.  | 4    | 163        |
| 9     |            | 1    | 377        | 1831 · | 21 detto   | 4    | 165        |
| 1822  | o Marzo    | 4    | 470        | 1      | 21 Ottobre | 4    | 168        |
| 1022  | y maizo    | 4)   | 474        | 100    | 7 Marzo    | 4    | 170        |
| 2.3   | ro Marzo   | 4    | 80         | ing    | 9 Aprile   | 4    | 172        |
| 1822  | 26 Giugno  | 4    | 206        | 1832   |            | - 11 | 125        |
|       | 13 Sett.   | 4    | 80         | e a N  | 10 Ottobre | 4    | 130        |
| 1825  | 21 delto - | 4    |            | 1833   | 22 Ottobre | 4    | 594        |
| 1 1   | 24 Giugno  | 3    | 389        | 1834   | 4 Giugno   | 4    | 597<br>594 |
|       | 2.7        |      | 322        | 1004   | 15 Luglio  | 4    | 594        |
| 1826  | 26 Agosto  | 43   | 669        | 1835   | Gennaio    | 3    | 235        |
|       | 1          | 1    | 673        | 0.00   | 16 Sett.   | 3    | 508        |
| 15.   | 2 Settem.  | 4    | 322        | 1836   | 18 Febbr.  | 4    | 32         |
| 1 18  | 21 Febbro  | 4    | 507        | 1837   | 27 Marzo   | 4    | 30         |
| 1827  | 18 Aprile  | 4    | 503        |        | 25 Nov     | 4    | 33         |
| 1 .71 | 7 Novem.   | 4    | 504<br>505 | 2      | 16 Maggio  | 4    | 36         |
|       | 12 Aprile  | 4    | 590        | 100    | 26 detto   | 4    | 38         |
| 1828  | 23 Agosto  | 4    | 594        | 1838   | 15 Giugno  | 4    | 34         |
| -0.   | 25 Agosto  | -    | 094        | 103    | 3 Dicem.   | 4    | 27         |
|       |            | 130  |            | 1      | 20 detto   | 4    | 330        |
| 7     | 1 - 9 -    |      |            | 1839   | 16 Genn.   | 4    | 335        |

#### MINISTERIALI

|        | EPOCHE               | vol. | PAG.       |      | EPOCHE                 | vol.  | PAG |
|--------|----------------------|------|------------|------|------------------------|-------|-----|
| 1818   | 13 Giugno            | 4    |            | 1831 | 18 Maggio              | .4    | 90  |
| 1826   | 1 Febbraio           | 4    |            | 1832 | 18 Genn.               | 4     | 18  |
|        | 8 Gennaio            | 3    | 476<br>501 | 1833 | 16 Ottobre             | 4     | 26  |
|        | 1 Marzo              | 3    | 476        | 1835 | 29 Aprile              | 4     | 27  |
| . 2.2. | 12 Aprile            |      | 478        |      | 13 Febbr.<br>9 Marzo   | 4 4 4 | I.  |
| 1020   | 4 Ottobre            | 4    | 264        | 1836 | 4 Maggio               | 4     | 2   |
|        | 18 detto             | 4    | 226        | 19   | 28 Giugno              | 4     | T:  |
| 1      |                      | 1 1  | 228        | .09. | 5 Luglto               |       | .2  |
| 0.1    | 29 Nov.              | 4    | 210        | 1837 | 17 Giugno<br>29 Maggio | 4     | 55  |
| 1829   | 11 Luglio            | 4    | 592<br>214 | 1838 | 27 Giugno              |       | 4   |
|        | 22 detto<br>23 Genn. | 4    | 202        | 1030 | <b>)</b>               | 4     | 4   |
| 00     | 20 Febbr.            | 4    | 217        |      | 31 Dicein.             | 4     | 2   |
| 1830   |                      |      | 215        |      | the St                 | 60    |     |
|        | 27 Nov.              | 4.   | 216        | Sec  |                        | 1     |     |
|        |                      | 2    | 0          | 100  | 400                    |       |     |
|        |                      |      | 3          |      |                        |       | 1   |
|        | i                    |      | - 1        |      |                        |       |     |
|        |                      |      |            |      |                        |       |     |
|        |                      | - 1  | -3         |      |                        |       |     |
| 4      |                      | 1    | 18.        | VI.  | 1 5 77                 |       |     |
|        |                      |      |            | 10   | 3                      |       | -   |
| 10     |                      |      |            | 137  |                        | 1     |     |

5

#### CIRCOLARI

| 5-   | ЕРОСНЕ     | vol. | PAG.       | 1    | EPOCHE.     | vol. | PAG.     |
|------|------------|------|------------|------|-------------|------|----------|
| 1809 | 25 Setlem. | 4    | 528<br>537 | 1832 | 4 Aprile    | 4    | 171      |
|      | 2 Gennaio  | 4    | 151        |      | 2 Gennaio   | - 4  | 174      |
| 1819 | 16 Genn.   | 3    | 152        |      | 8 Maggio    | 4    | 181      |
| 1820 | 26 Febbr.  | 4    |            |      | \$28 Gingno | 4    | 176      |
| 1823 | 21 Giugno  | 4    | 196        | 112  | 31 Agosto   | 4    | 182      |
|      | To Genn.   | 4    | 197        |      | 30 Nov.     | 4    | 183      |
| 1824 | 3 L Marzo  | 4    |            | 1834 | 27 Settem.  | 4    | 226      |
|      | 20 Settem. | 4    | 202        |      | 11 Maggio   | 4    |          |
| 1828 | 24 Dicem,  | 4    | 214        | τ836 | Luglio      | 4    | 97<br>46 |
| 1 7  | 11 Luglio  | 4    | 157        | HC 5 | 16 detto    | 4    | 84       |
| 21   | 31 Ottobre | 4    | 149        |      | 14 Aprile   | 4    | 16       |
| 1829 | 7 Dicem.   | 4    |            | 1838 | 29 Agosto   | 4    | 20       |
|      | 12 dello   | 4    | 228        |      | 1 Dicem.    | 4    | 50       |
| - (  | 13 Genn.   | 4    |            | 1839 | 20 Setlem.  | . 4  | 668      |
| 1830 | 5 Aprile   | 4    | 221        | 100  | 100         |      |          |
| 1030 | 17 Giugno  | 4    | 153        |      | 1.4         |      |          |
|      | 24 Nov.    | 4    | 228        |      |             |      |          |
| 1831 | 13 Agosto  | 4    | 180        |      |             |      |          |
|      | 30 Novem.  | 4    | 109        | 1.1  |             |      |          |
|      | 3 1        |      | 13         | -    | 0           | 1    |          |
|      | 1 - 1      | TO.  | 1.53       |      | 1           |      |          |
| 0.0  |            |      | 1.0        |      |             |      | . /      |
|      |            | 50   | 113        |      | Y- 1        |      |          |
| 1    | 1          | 1 0  | -11        | - 9  |             | 9    | 7        |
| 4.10 |            |      | 2.0        | - "  |             |      |          |
| 100  |            | 1    | 100        |      | 1           |      | - 1      |

#### REGOLAMENTI.

|      | EPOCHE                            | rol. | PAG.      |              | EPOCHE                                              | TOP    | PAG                  |
|------|-----------------------------------|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1816 | 20 Maggio<br>20 Sett.<br>1 Novem. |      | 128<br>75 | 1820<br>1825 | 10 Ottobre<br>20 Maggio<br>27 Ottobre<br>11 Ottobre | 3<br>4 | 19<br>19<br>15<br>20 |

## Prammatiche, Constituzioni, Consuetudini, ecc.

| 1606 | Pram. 28     |    | 1   | 1 3  | Cons. Du-   | ).  | 1    |
|------|--------------|----|-----|------|-------------|-----|------|
|      | Giugno       | .3 | 153 | 1    | ram.        | 3   | 311  |
| •    | de off.proc. |    |     |      | Pravam      | ( " | 312  |
|      | Coes.        | 3  | 157 | 125  | Quadrag.    | )   | ĺ    |
| 1451 |              |    |     | 1477 | Pram.       | 3   | 1312 |
|      | Ott.         | 3  | 178 | H.,  | Altra -     | 3   | 313  |
|      | Cost. usur.  |    | 1 6 | 1720 | Grazia di   |     | 1    |
|      | naeq.        | 3  | 179 |      | Carlo III.  | 3   | 318  |
| 1611 | Pram. 20     |    | 179 | 1738 | Pram. 18    |     |      |
|      | Apr.         | 3  |     | 1    | Mar.        | 3   | 320  |
|      | Cons. vir.   |    | 179 | 1799 | 29 Agosto   |     |      |
|      | mort.        | 3  |     | 1.00 | Editto.     | 3   | 542  |
|      | Cons. si     | 3  | 250 | 1800 | 25 Ap. Al-  |     | '    |
| 1780 | instr.vend.  |    |     |      | tro.        | 3   | 544  |
|      | Pram. 27     | 3  | 283 |      | Pram.       |     | -    |
|      | Gen.         | -  |     |      | xvIII. de   |     |      |
|      |              |    |     | - 1  | Monetis.    | 3   | 553  |
|      |              |    |     | 100  | Prain. 3.de |     | 242  |
|      |              |    |     |      | praescr.    | 4   | 250  |

#### DISPACCI

| 1    | EPOCHE                | vol. | PAG.       | 1   | EPÔCHE    | vol. P | AG. |
|------|-----------------------|------|------------|-----|-----------|--------|-----|
| 1753 | 14 Nov .:             | 3    | 180        |     | 100       | -      | Т,  |
| 1759 | 20 Genn.              | 3    | 525        | 3   |           | 1      |     |
| 1742 | 15 Dicem;             | 3    | 526<br>322 | -   |           |        |     |
| 1769 | 19 Giuguo<br>5 Agosto | 3    | 42         |     |           |        |     |
|      |                       | 100  | 322        |     |           |        |     |
| 1770 | 9 Gingno              | 3    | 174        |     |           |        | -   |
| V -  | 10 Febbr.<br>18 detto | 3    | 42         | -   | 6.41      |        |     |
| 1771 | 17 Agosto             | 4    | 153<br>320 | 5   | (80x - 10 |        |     |
|      | 10 Febbr.             | 3    | 153        | 11  |           | +      |     |
| 1772 | 1                     | 3    | 525        |     |           | 100    |     |
|      | 121 Agosto            |      | 463        |     |           |        |     |
| 100  | 22 detto<br>23 Genn.  | 3 3  | 174        |     | Talk      | -      |     |
| 1773 | 1 Maggio              | 3    | 153        | 10  |           |        |     |
| 1774 | 17 Marzo              | 3    | 521        | 11  | - 1       | 1      |     |
| 1792 | 1 Giugno              | 3    | 284<br>541 | 80  | 1         | 1      |     |
|      | - Shopic              |      | 041        | - 1 | * 1       | 5      |     |
| 1    |                       | 8    |            |     | 1         | 1      | d   |
|      | - 10                  | 6    | 1          | 201 | 919       |        | 1   |
| Au T | 12.3                  | 5    |            | 1   | 1 2       | 1 3    |     |
| e-5. | 35                    | 600  | 6 9        |     |           | 101    |     |

## INDICE

## DEL QUARTO VOLUME

#### A

| N.°                                               |   |
|---------------------------------------------------|---|
| Accessione - Frana - Alberi - Terra - Avulsio     | ٠ |
| - Alluvio - Possessorio (p. 286.) 657             |   |
| Accessione - Interessi - Tre annale - Credito am- |   |
| messibile senza inscrizione - Graduatoria - In-   | • |
| serizione - Dote (p. 633.)                        |   |
| Accessions - Antefato - Vedova pria del 1809 -    |   |
| Inscrizione necessaria - Ipoleca (p. 622.) 723    |   |
| Accessions - Immobile - Rilascio - Revindica -    |   |
| Frutti (p. 28g.)                                  |   |
| Accesso — Perito surrogato — Giudice superiore —  |   |
| Gindies inferiore I-1                             |   |
| Giudice inferiore - Interlocutoria applicata (p.  |   |
| 651.)                                             |   |
| Acque Ployane-Nunciazione - Minori - Prescri-     |   |
| zione - Possessorio - Petitorio - Precario-Ser-   |   |
| vilu - Grondaia - Pozzo (p. 615.) 721             |   |
| Acquisto -Miro contigno - Mitoyennete - Comu-     |   |
| nione - Indennità preventiva (p. 645.)3e          |   |
| Arritro-Tacita riconduzione-Arresto personale-    |   |
| OLLI:                                             |   |
| Undigazione solidale (p. 236.) 646                |   |

| 14.                                                 |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Arritro - Pegnoramento - Denuncia - Debitore        |     |
| espropriato - Aggiudicatario - Nullità - Espro-     |     |
| priazione (p. 349.)                                 | 682 |
| AGGIUDICATARI necessari - Graduatoria - Credito-    |     |
| ri — Parleggiamento — Scegliere con preferenza      |     |
| (p.642.)                                            | 729 |
|                                                     | 1-9 |
| AGGIUBICATARIO — Nullità — Espropriazione — Pe-     |     |
| guoramento — Denuncia — Affitto — Debitore          | 68a |
| spropriato (p. 34g.)                                | 002 |
| AGGIUDICAZIONE prima della nuova legge - Spro-      |     |
| priazione - Creditore spropriante-Aggiudicatario    |     |
| incapiente - Capitoli di vendita-Patto di pren-     |     |
| der parte de' fondi - Scelta de' creditori capienti |     |
| (p. 352.)                                           | 683 |
| AGGIUDICAZIONE - Spropriazione - Decennio - In-     |     |
| scrizione - Ipoteca - Creditore - Rinnovazione      |     |
| (p. 302.)                                           | 662 |
| AGGIUDICAZIONE pria della legge del 1828 - Inte-    |     |
| ressi moratori (p. 300.)                            | 663 |
| AGGIUDICAZIONE recente - Spropriazione antica -     |     |
| Creditori - Dichiarazione fatta - Diritto incom-    |     |
| mutabile - Retroattività negata (p. 268.)           | 655 |
| AGGIUDICAZIONE - Interessi moratori - Creditori -   |     |
| Graduatoria — Collocazione (p. 57.)                 | 529 |
| ALBERI — Frana — Terra — Accessione — Avulsio       | 9   |
| Alluvio - Possessorio (p. 286.)                     | 657 |
| Albo - Avvocato - Residenza (p. 36)                 | 582 |
|                                                     |     |
| ALIENAZIONE-Enfiteuta-Donazione (p.240.)            | 647 |
| ALIENAZIONE di emponemi - Enfiteusi antica-Chie-    |     |
| sa padrona diretta - Leggi di ammortizzazione-      | er- |
| Attaches A                                          |     |

| ALTERALIONE - Dote - Carcerato - Marito - Arresto  |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| personale (p. 591)                                 | 717    |
| ALIENAZIONE - Pegno - Vendita di cosa altrui -     |        |
| Dominio sopravvenuto-Rivindicazione-Figlio -       | h ,    |
| Erede rivindicante -Legge cum a matre-Legge        |        |
| vindicantem (p. 648.)                              | 732    |
| ALLODIALITA' - Enfiteusi antica - Chiesa padrona   | •      |
| diretta - Leggi di ammortizzazione - Alienazi one  |        |
| di emponemi - Assenso (p. 290.) ,                  | 659    |
| ALLUVIO - Arulsio - Accessione - Alberi - Terra    | -      |
| - Frana - Possessorio (p. 286.)                    | 657    |
| Ammessibilita' - Pruova testimoniale - Debitore-   |        |
| Somma in conto - Soddisfazione (p. 118.).          | 606    |
| Ammessistera' - Annullamento - Ricorso - In-       |        |
| digenti - Fondiaria - Imponibile oltre a ducati    |        |
| 50 collettivamente - Cointeressati (p. 481.) .     | 703    |
| Amministratore giudiziario - Spropriazione (p.89.) | 598    |
| Amministrazione-Registro-Bollo-Comuni - Sta-       | 71 . F |
| bilimenti pubblici - Documenti - Subaste-Atti-     | •      |
| Produrre (p. 155.)                                 | 618    |
| Amministrazione pubblica-Condanna - Pagamento      |        |
| Intendente Cassa di Ammortizzazione Seque-         |        |
| strata—Depositaria (p. 165.)                       | 624    |
| Amministrazione che impugna la posizione-Quadri    |        |
| Ruoli-Errore corretto - Documento poscia isco-     |        |
| perto (p. 225.)                                    | 643    |
| Amministrazioni Diocesane - Prescrizione - Com-    |        |
| messioni-Quadri di rendite-Decime sagramen-        |        |
| tali (p. 26.)                                      | 576    |
| Amministrazioni Diocesane - Benifici Antoniani -   |        |
| Ordine Costantiniano - Commessioni (p. 33.)        | 58e.   |
|                                                    |        |

| Amministrazione pubbliche - Liquidazione - Titolo                                                | 589 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| energico — Contabili (p. 47.).                                                                   | 309 |
| Amministrazioni Diocesane — Benefici ecclesiastici —Collettivi—Padronato particolare—Vacanze—Le- |     |
| gati pii-Regal Corona-Demanio - Lite-Inten-                                                      |     |
| denti-Pubblico Ministero (p. 150.)                                                               | 615 |
| AMMINISTRAZIONI Diocesane - Casa Regale - Orfano-                                                |     |
| trofio militare - Autorizzazione - Conciliazione-                                                |     |
| Giudizi (p. 46.)                                                                                 | 588 |
| Amministrazioni Diocesane-Tribunale misto- Be-                                                   |     |
| neficenza pubblica-Monte frumentario (p. 183.)                                                   | 637 |
| Amministrazioni-Quadri-Rendite - Censi - For-                                                    |     |
| malità-Ruoli esecutivi (p. 184.)                                                                 | 639 |
| Anno dopo il termine dell'affissione-Matrimonio-                                                 |     |
| Notificazione-Pubblicazione-Rinnovazione (p.20).                                                 | 572 |
| Anno e giorgo—Legato—Decadenza pretesa — Ese-                                                    | Y-1 |
| Anno completo—Rinnovazione—Inscrizione—Decen-                                                    | 594 |
| nio (p. 14g.)                                                                                    | 613 |
| ANNULLAMENTO-Ricorso-Quistione di fatto - Ri-                                                    | 013 |
| cettibilità (p. 109-).                                                                           | 600 |
| ANNULLAMENTO-Ricorso-Sentenza interlocutoria-                                                    |     |
| Esecuzione forzata - Ricettibilità (p. 110.).                                                    | 60x |
| ANNULLAMENTO - Rinvio - Quarto esame - Gran                                                      |     |
| Corte impedita (p. 161.)                                                                         | 622 |
| ANNULLAMENTO-Ente morale attore - Autorizzazio-                                                  |     |
| ne - Conciliazioni omesse - Quistioni vane ne-                                                   | ١.  |
| glette - Giudici Regi - Competenza - Quan-                                                       | • , |
| documque-Rendite-Eccezioni tardive nel di del-                                                   |     |
| la decisione — Comunicazione di documenti tardi                                                  |     |

| IV.                                                |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| precsistito-Legistimazione di persona-lucsistenza  | 127.15 |
| del debito-Pruova a carico del debitore (p. 231.). | 645    |
| ANNULLAMENTO-Ricorso-Irricettibilità-Appello in-   |        |
| terposto-Comunicazione-Documenti-Patrimoni         |        |
| antichi-Terzo possessore-Dote ripetibile - Mo-     |        |
| glie-Beni alienati - Prescrizione treatennaria-    | Stort. |
| Contra non valentem (p.246.)                       | 649    |
| ANNULLAMENTO - Ricorso-Ricettibilità (p. 266.)     | 653    |
| Annullamento - Notificazione - Domicilio elettivo  |        |
| - Usciere-Rico rso-Corte suprema (p. 293.)         | 660    |
| Annullamento - Ricorso - Indigenza - Pruova -      |        |
| Comuni diversi - Domicilio - Certificato - De-     |        |
| posito (p. 305.)                                   | 665    |
| ANNULLAMENTO - Indigenza - Ricorso - Corte su-     | 4.     |
| prema - Ricorso irricettibile - Certificato d'in-  |        |
| digenza (p. 342.)                                  | 679    |
| ANNULLAMENTO - Sentenza - Decisione - Erronea      | 1      |
| considerazione-Considerazione dissapprovata ( p.   | . (    |
| 418.)                                              | 693    |
| Annullamento - Ricorso - Cointeressati - Indi-     |        |
| genti - Fondiaria - Imponibile oltre a ducati      |        |
| 50 collettivamente - Ammessibilità (p. 481.).      | 703    |
| Annullamento - Ricorso - Irricettibilità - Certi-  |        |
| ficato d'indigenza - Visto del Cancelliere co-     |        |
| munale (p. 483.)                                   | 704    |
| Annullamento Ricorso - Certificato d'indigenza     | 2.15   |
| - Canonici - Peso di messe - Patrimonio sacro      | * .    |
| - Prebenda (p. 734.)                               | 727    |
| Annullamento - Cassasione - Ricorso - Irricet-     | 1      |
| tibilità - Giudicato eseguito - Forchiusione (p.   |        |
| 643.)                                              | 730    |

| Annullamento - Tutor surrogato - Notificazione       |      |
|------------------------------------------------------|------|
| - Termini - Minore condaunato - Ricorso (p.          | -    |
| 654.)                                                | 735  |
| Annue legato - Annue debito - Credito - Vitali-      | •    |
| tio — Stipulazione in annos singulos (p. 310.)       | 668  |
| Anterato — Accessioni — Vedova pria del 1809         |      |
| -Inscrizione necessaria-Dote-Ipotecà (p. 622)        | 723  |
| -inscrizione necessaria-Dote-ipoteca (p. 022)        | 1    |
| ANTERIORITA' dal contratto matrimoniale - Inscrizio- |      |
| ne necessaria — Dote - Privilegio - Moglie - Ve-     | 696  |
| dovata fra 1 1809, e 1 1819 (p. 478.)                | ogo  |
| Anzicress-Patto commissorio-Rem emplam fore-         |      |
| Vendita sotte condizione-Prelazione-Patto non        |      |
| reale - Eredi esclusi dallo esercizio (p. 114.).     | 605  |
| APPALTATORE - Ingegneri - Ponti, e strade - Di-      |      |
| rezione - Opera pubblica - Qualità - Compe-          |      |
| tenza — Contenzioso amministrativo — Compenso        |      |
| - Perizia ordinata - Scelta di periti speciali       |      |
| (p. 260.)                                            | -65£ |
| APPALTATORE - Dazi di consumo - Contravventore       |      |
| - Competenza - Giudizio penale-Azione civile         |      |
| p. 605.)                                             | 719  |
| APPALTATORE - Strade-Direzione di ponti, e stra-     |      |
| de - Deputazione-Opero pubbliche- Ingegneri          |      |
| -Direttori-Verbali-Contenzioso amministrativo        |      |
| -Falso-Inscrizione-Forme speciali (p. 123).          | 6.08 |
| APPELLO - Rinvio - Giurisdizione - Giudicata - Giu-  |      |
| dizi - Ex aequo, et bono- Sola facti veritate        |      |
| inspecta — Origo petitionis — Domande — Ci-          |      |
| tazione — Difese — Repliche — Connessità — Cau-      |      |
| sa petendi — Gradi di giurisdizione (p. 1).          | 565  |
| APPRILED tardivo - Giudicato - Forchiusione - Ter-   |      |
| APPELLO tartito - Gibrigato - Percentistante - Ter-  |      |

| N.                                                |      |
|---------------------------------------------------|------|
| mini - Sentenza senza contraddittere (p. 10.) .   | 567  |
| Appello interposto-Comunicazione - Documenti-     |      |
| Patrimoni antichi-Terzo possessore - Donna -      |      |
| Dote ripetibile-Moglie-Beni alienati - Prescri-   |      |
| tione trentennaria - Contra non valentem - Annul- |      |
| lamento-Ricorso-Irricettibilità (p. 246.)         | 649  |
| Appello - Decisione - Pregiudizio - Gravame       |      |
| Ricorso — Interesse (p. 349)                      | 68 r |
| APPELLO - Perenzione - Reo convenuto - Attore     |      |
| - Sentenza passata in giudicato (p. 516.)         | 713  |
| APPELLO - Tribunale di Commercio - Perenzione -   |      |
| Interlocutoria - Pruova compilata (p. 683.) .     | 742  |
| APPOSIZIONE - Sigilli - Conservatorio - Ritiro-   | -    |
| Giudice Regio (p. 22.)                            | 573  |
| APPREZZO - Spropriazione - Creditore tardivamente |      |
| inscritto (p. 685.)                               | 743  |
| Ansıraı-Compromesso-Minore-Nullità-Contrat-       |      |
| to anticretico-Inappellabilità-Eredi (p. 143.).   | 610  |
| ARCHITETTO - Intraprenditore - Nuove fabbriche-   |      |
| Ricostruzioni - Privilegio - Residuo di prezzo-   | ,    |
| Plusvalenza (p. 458.)                             | 688  |
| Assesto personale-Dote - Alienazione-Carcerato    |      |
| - Marito (p.597.)                                 | 717  |
| Annesto personale-Obbligazione-Tacita riconduzio- | • •  |
| ne-Affitto (p. 236.)                              | 646  |
| ASCENDENTI - Donna - Successione - Collaterali    |      |
| - Divisione - Eredità - Frutti - Decreto del      |      |
| 4 di marzo 1817 - Cautela di Maranta-Rinunzia     |      |
| - Beni infra districtum ( p. 523. )               | 714  |
| Assenso — Legge di ammortizzazione — Allodialità  | 1 -4 |
| Alienazione di emponemi - Enfiteusi antica -      | ~~   |
|                                                   |      |

| N.º                                                 |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Chiesa padrona diretta (p. 290.) 650                | , |
| Assente - Spropriazione per pubblica utilità -      | • |
| Companso - Opera pubblica - Danni-Privato-          |   |
| Minore - Indennità - Perizia-Camposanto (p.         |   |
| 66g.)                                               |   |
| Arrı dello stato civile - Battesimo - Nascita -     | , |
| Parrochi - Neonati (p. 23.) 57                      | 4 |
| Arri -Produrre-Registri-Bollo- Amministrazione      | ٠ |
| -Comuni - Stabilimenti pubblici-Documenti-          |   |
| Subaste (p. 155) 61                                 | 8 |
| Arri-Notificazione - Parquet - Estero - Nazionalità |   |
| Menzione (p. 183.) 63                               | 8 |
| Arro di patrocinatore - Islanza - Perenzione -      |   |
| Commercio - Tribunale (p. 72.) 59                   | 5 |
| Arro di morte-Bollo-Registro-Matrimonio-Ret-        |   |
| tificazione-Stato civile (p. 168.) 62               | 7 |
| Arro ultimo giudiziario-Azione penale-Prescrizio    | • |
| ne-Reato-Procedure interrotte (p.170.) 62           | 8 |
| Arro - Sottoscrizione - Scrivere - Sottoscrivere    |   |
| - Dichiarazione (p. 307.) 66                        | ô |
| ATTORE - Perenzione - Appello - Reo conve-          |   |
| nuto - Sentenza passata in giudicato (p. 5:6.) 76   | 3 |
| ATTORE - Reo-Pruova semipiena - Giuramento          |   |
| suppletorio-Giuramento ex officio (p. 69.) 59       | 3 |
| AUTORITA' locale - Sindaco - Uffiziale dello stato  |   |
| civile - Qualità essenzialmente distinte-Fedi de'   |   |
| Parrochi - Legalizzazione - Sindaco (p. 12.) . 56   | 7 |
| Autorita' ecclesiastica-Curie - Beneficio-Padro-    |   |
| nato-Laico-Ecclesiastico - Giurisdizione-Com-       |   |
| petenza (p. 174.) 63                                | 3 |
| AUTORIEZAMONE-Casa Regale-Amministrazioni Dio-      |   |

|   | XLU                                                                                                  |      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | / N.•                                                                                                |      |
| ٠ | - Frana - Possessonio (p. 286.)                                                                      | 657  |
|   | Azione possessoria - Tutore-Autorizzazione-Con-                                                      |      |
|   | siglio di famiglia non necessario (p. 113.)                                                          | 603  |
|   | AZIONE penale-Prescrizione-Reato-Procedure in-                                                       | •    |
|   | terrotte-Atto ultimo giudiziario (p. 170.)                                                           | 628  |
|   | Azionz ipotecaria-Patrimoni antichi-Surrogazione-                                                    |      |
|   | Avocazione-Terzo possessore-Prescrizione-Re-                                                         | •    |
|   | gresso-Beneficio cedendarum actionum (p.241).                                                        | 648  |
|   | AZIONE ipotecaria — Terzo possessore — Subingresso                                                   |      |
|   | -Regresso-Solidarletà-Amissibilità-Contributo                                                        |      |
|   | - Cessione di ragioni (p. 257.)                                                                      | 650  |
|   | ALIONE personale in rem scripta - Privilegio -                                                       | . (. |
|   | Femmino agnate - Livelli - Inscrizione - Pa-                                                         |      |
|   | raggio (p. 336.)                                                                                     | 676  |
|   | Azione ipotecaria - Jus retinendi - Terzo posses-                                                    |      |
|   | · sore - Miglioramento - Fendo evitto - Rilascio                                                     | an * |
|   | - Preferenza-Indennità-Privilegio (p. 389.)                                                          | 687  |
|   | Azione — Imbecillità — Interdizione — Creditori —                                                    |      |
|   | Congiunti-Estranei-Pubblico Ministero (p. 414.)                                                      | 692  |
|   | Azione di nullità - Rivindicazione - Frutti - Fe-                                                    | 706  |
|   | decommesso — Prescrizione — Vendita (p. 491.)                                                        | 700  |
|   | Azione civile - Dari di consumo - Comune - Ap-                                                       |      |
|   | paltatore — Contraventore — Conpetenza — Giu-                                                        | 719  |
|   | dizio penale (p. 605.)                                                                               | 7.9  |
|   | Azione ipotecaria — Separazione di patrimoni —<br>Creditore chirografario — Inscrizione — Ipoteche — |      |
|   | Terzo possessore — Donasione — Trascrizione ne-                                                      |      |
|   | Terro possessore — Donasione — Materialdo as                                                         | 720  |
|   | cessaria (p. 610.)  Azione—Pauliana— Rivocatoria — Frode—Creditori                                   |      |
|   | *(p. 688.)                                                                                           | 744  |
|   | Azioni possessorie - Nunciazione di nuova opera                                                      |      |
|   | - Giudice Regio - Competenza (p. 273.)                                                               | 656  |
|   | - Cindica wekin - comberenza   be =14.5                                                              |      |

| Banoni-Pruova-Padronato feudale - Diritti-Qua-       |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| lità burgensatica ( p. 148. ) :                      | Ġ12   |
| BATTESIMO-Atti dello stato civile-Nascita-Parro-     |       |
| chi-Neonati (p. a3.)                                 | 574   |
| Benericenza pubblica - Monte frumentario - Ammini-   |       |
| strazioni Diocesane-Tribunale misto (p. 183.).       | 63 y  |
| BENEFICENZA-Contenzioso Amministrativo-Contrat-      |       |
| to-Congregazione-Pio luogo laicale -Nullità-         | •     |
| Invalidità - Competenza - Eccezione rei judica-      | •     |
| tae (p. 99.)                                         | . 599 |
| BENEFICI Antoniani- Ordine Costantiniano - Com-      |       |
| messioni - Amministrazioni Diocesane (p. 33.):       | 58o   |
| Benerici ecclesiastici - Collativi - Padronato par-  |       |
| ticolare Amministrazioni Diocesane Vacanze           |       |
| Legati pii-Regal Corona-Demanio-Lite-Inten-          |       |
| denti-Pubblico Ministero ( p. 150.)                  | 615   |
| BENEFICIO-Padronato-Laico-Ecclesiastico-Ginri-       |       |
| dizione - Competenza - Autorità ecclesiastica - Cu-  |       |
| rie (p. 174.)                                        | 633   |
| Benericio cedendarum actionum-Patrimoni antichi      |       |
| -Surrogazione - Avocazione - Terzo possessore -      |       |
| Azione ipotecaria-Prescrizione-Regresso (p.241).     | 648   |
| BENEFICIO cujus solius - Dote - Convenzioni matrimo- | -     |
| niali-Preferenza-Moglie-Vedova pria del 1800         |       |
| - Inscrizione non necessaria - Ipoteca legale (p.    |       |
| 421.)                                                | 695   |
| BENEVICIO-Patrimonio sacro-Permutazione-Sacer-       | , -   |
| dote-Disvincolo-Domanda-Cappellanie amovibi-         |       |

| li, o ad nutum-Divieto (p. 503.)                       | 710  |
|--------------------------------------------------------|------|
| Benericio eedendarum actionum - Credito pregiudi-      |      |
| cato-Prescrizione omessa-Debito (p. 678.) .            | 740  |
| Beni alienati - Patrimoni antichi-Terzo possesso-      |      |
| re-Donna-Dote ripetibile-Moglie-Prescrizione           |      |
| trentennaria - Contra non valentem - Annullamen-       |      |
| to-Ricorso-Irricettibilità- Appello interposto-        |      |
| Comunicazione-Documenti (p. 246.)                      | 649  |
| Bent liberi - Fedecommessi antichi - Creditori del     |      |
| gravato-Creditori afficienti il fedecommesso-Se-       |      |
| parazione di patrimoni - Inscrizione non neces-        | •    |
| saria - Graduatoria - Collocazione (p. 294.)           | 661  |
| Bent infra districtum-Douna-Successione-Ascen-         | ٠    |
| denti-Collaterali - Divisione - Eredita-Frutti-        |      |
| Decreto del 4 di marzo 1817-Cautela di Maran-          |      |
| ta - Rinunzie (p. 523.)                                | 714  |
| Best passati in altra provincia - Provincie diverse    |      |
| -Inoteca - Inscrizione - Rinnovazione - Circo-         |      |
| scrizione territoriale - Graduatoria - Creditore       | ٠,,, |
| ( n. 659. )                                            | 7,34 |
| Bolla di Urbano VIII del 1637, e 1640- Monaco          | ,    |
| (v. p. 450.)                                           | 699  |
| Bolla di Alessandro VI! del 1655, e 1659 (v. p.        |      |
| 460)                                                   | 699  |
| Bolla satis vobis - Matrimoni di coscienza (v. p. 18.) | 570  |
| Botta di Leone X Benefici Antoniani (p.33.).           | 580  |
| Bollo - Registro - Amministrazione - Comuni - Sta-     | · .  |
| bilimenti pubblici - Documenti - Subaste-Atti -        |      |
| Produrre (p. 155.)                                     | 618  |
| Bollo - Registro - Avvocati - Patrocinatori - Clienti  |      |
| -Produzioni restituite (p.157.)                        | 619  |

| N.º                                                                                                                                          | KLV  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bozzo-Registro-Atto di morte-Matrimonio-Ret-                                                                                                 |      |
| Borro-Registro - Debitori-Ruoli esecutivi Quadri<br>- Rendite-Rinnovazione di titoli-Inscrizione ipo-                                        | 627  |
| tecaria (p. 226.)  Boscht — Terre in pendio — Rinsaldire — Legge fo-                                                                         | 644  |
| restale (p. 589.)  Boscoso—Vicenda — Coltura— Dissodamento—Terre                                                                             | 716  |
| salde—Legge forestale (p. 181.)                                                                                                              | 634  |
| -Amministrazione-Vigilanza-Debito (p. 679.)                                                                                                  | 741  |
| C                                                                                                                                            |      |
| CAMPOSANTO — Spropriazione per pubblica utilità —<br>Compenso — Opera pubblica — Danni — Priva-<br>to — Assente — Minore — Indennità — Peri- |      |
| zia (p. 669)                                                                                                                                 | 739  |
| ma—Copie da rifasciarsi (p. 160).  CANONI — Censi enfiteutici — Censi riservativi — Rinnovazione omessa — Titoli — Possesso ricono-          | 62 r |
| sciuto — Prescrizione (p. 28.)  Canonter — Peso di messe — Certificato d' indigenza — Ricorso — Annullamento — Patrimonio sa-                | 577  |
| cro — Prebenda (p. 634.).  CAPACITA' di succedere — Monaco — Successione —  Rinnucia — Voto di povertà — Secolarizzazione                    | 727  |
| (p. 457.)                                                                                                                                    | 699  |
| (p. 471.)  CAPITALE — Gondominio — Fedecommessi — Secon-                                                                                     | 700  |

Vaselli vol. 4.

|           | N N                                                                          |       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| dogeni    | iti — Livelli — Rango — Preferenza—Gr                                        | •.    |
|           | ria (p. 30g.)                                                                | . 667 |
|           | - Dote - Scrittura privata - Validità -                                      |       |
|           | nizione-Esecuzione volontaria-Nullità d'o                                    |       |
|           | ubblico non sanabile per volontaria esecu                                    |       |
| zione (   | (p. 343.)                                                                    | 680   |
| CAPITOLI  | di vendita - Aggiudicazione prima del                                        | a     |
|           | legge-Spropriazione-Creditore spropriar                                      |       |
|           | iudicatario — Incapiente — Patto di prer                                     |       |
|           | rte de fondi - Scelta de crediti capien                                      |       |
|           | 52.)                                                                         |       |
|           | - Matrimonio - Instituzione contrattual                                      |       |
|           | to successorio — Successione—Testament                                       |       |
|           | 7.)                                                                          |       |
|           | matrimoniali - Dote - Ipoteca legale - elle nozze - Data del contratto - Dat |       |
|           | umerazione della dote (p. 601.)                                              |       |
|           | NIE amovibili, o ad nutum—Patrimonio sa                                      |       |
|           | Permutazione—Sacerdote — Beneficio—Di                                        |       |
|           | -Domanda - Divieto (p- 503.)                                                 |       |
|           | g alieno - Soprascrizione - Notato - Te                                      |       |
| stament   | io (p. 506.)                                                                 | 711   |
| CARCERATO | o-Dete-Alienazione - Marito - Arresto                                        | , .   |
|           | le (p. 597.)                                                                 |       |
|           | o — Polizia — Debitore — Empara — Rac                                        |       |
| comand    | azione (p. 150.)                                                             | 614   |
|           | Ammortizzazione — Sequestrata — Deposi-                                      |       |
|           | Amministrazione pubblica - Condanna -                                        |       |
|           | nto - Intendente (p. 165.)                                                   | 624   |
|           | - Annullamento - Ricorso - Irricetti                                         |       |
| bilità —  | Giudicate eseguito - Forchiusione ( p.                                       | **30  |
|           |                                                                              |       |

| N.º                                               |      |
|---------------------------------------------------|------|
| CAUSA - Individuità - Condanna - Morte - Erga-    |      |
| stolo - Ricorso (p. 3z.)                          | 579  |
| CAUSA PETENDS - Giurisdizione - Giudicato - Giu-  | - 13 |
| dizì-Ex aequo et bono-Sola facti veritate in-     | •    |
| specta - Origo petitionis - Domanda - Citazio-    |      |
| ne - Difese - Repliche - Connessità - Gradi di    |      |
| giurisdizione - Appello - Ricorso (p. 1.)         | 565  |
| Cause di competenza-Rinvio-Giurisdizione-Corte    | 500  |
| suprema (p. 42:)                                  | 587  |
| CAUTELA di Maranta - Rimunzia - Beni infra di-    | 307  |
| strictum—Donna - Successione—Ascendenti—Col-      |      |
| laterali — Divisione — Eredità—Frutti — Decreto   | ,    |
|                                                   | ~    |
| del 14 di marzo 1817 (p. 522.).                   | 714  |
| CAURIONE - Notari - Stati di popolazione-Quadri   |      |
| statistici del 1816 non pertinenti - Cassa di Am- |      |
| mortiszazione - Tribunal civile solo competente   |      |
| (p. 25.)                                          | 575  |
| CAUZIONE - Rescissione di contratto - Competenza  |      |
| - Evizione - Prezzo - Pericolo - Venditore (p.    |      |
| -111.)                                            | 602  |
| CAUSIONE - Straniero - Giudizio penale (p. 171.)  | 629  |
| CENSO bullare-Dominio-Quandocumque-Gradua-        | -    |
| toria (p, 31g.)                                   | 673  |
| Censi - Quadri - Rendite-Formalità - Ruoli esecu- |      |
| tivi Amministrazioni (p. 184.)                    | 639  |
| CENSI enfiteutici - Prescrizione Canoni Censi ri- | 3    |
| servativi Rinnovazione omessa Titoli Pos-         |      |
| sesso riconosciuto (p. 28.)                       | 577  |
| Centuricaro - Deposito -Annullamento - Ricorso    | -11  |
| - Indigenza - Pruova - Comuni diversi - Domi-     |      |
| cilio (p. 305.)                                   | 665  |
|                                                   | บบว  |

| Cantificato d'indigenza - Corte suprema-Indigen-    | · ',  |
|-----------------------------------------------------|-------|
| za - Ricorso - Annullamento - Ricorso irricet-      |       |
| tibile (p. 342.)                                    | .679  |
| CKRTIFICATO d' indigenza - Annullamento-Ricorso     |       |
| - Irricettibilità - Visto del Cancelliere Comunale  |       |
| (p. 483.)                                           | 704   |
| CERTIFICATO d' indigenza - Annullamento-Ricorso     |       |
| -Canonici-Peso di messe - Patrimonio sacre-         | 1%    |
| Prebenda (p. 634.)                                  | 727   |
| CESSIONE - Esede legittimo - Eredità - Diritti suc- |       |
| sessori-Quota (p. 146.)                             | 611   |
| CESSIONE di ragioni - Terzo possessore - Azione     |       |
| ipotecaria-Subingresso - Ipoteca - Regresso -       |       |
| Solidarieta - Divisibilità - Contributo (p. 257.)   | 650   |
| CHIESA padrona diretta - Enfiteusi antica - Allo-   |       |
| dialità - Leggi di ammertizzazione - Alienazione    |       |
| di emponemi - Assenso (p. 290.)                     | 659   |
| CIACOLARE del gran Giudico ministro della giusti-   |       |
| zia relativa alla materia delle rinuncie delle      |       |
| donne del di 25 settembre 1809 (v. p. 528.)         | 714   |
| Cincolars del 16 luglio 1836 relativa a 12 que-     |       |
| siti in materia di procedura (v. p. 8, a 8.).       | 565   |
| CIRCOSCRIMONE territoriale - Graduatoria - Pro-     |       |
| vincie diverse-Ipoleca-Inscrizione-Rinnovazie-      | . 1   |
| ne-Beni passati in altra provincia-Creditore (p.    |       |
| 652.)                                               | 734   |
| CITAZIONE - Difese - Repliche - Connessità - Cau-   | -     |
| za petendi-Gradi di giurisdizione-Appello-Rin-      |       |
| vio - Giurisdizione - Giudicato - Giudizi - Ex      | . ;   |
| nequo, et bono - Sola facti veritate inspecta-      |       |
| Origo petitionis Domande (p. 1.)                    | · 565 |

| N.º                                                  |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| CLIENTI - Bollo - Registro - Avvocati-Pairo-         |          |
| cinatori - Produzioni restituite (p. 157)            | 619      |
| Cointeressatt Annullamento - Ricorso - Indi-         |          |
| genti - Fondiaria oltre a ducati 50 collettiva-      |          |
| mente-Ammessibilità (p. 481.),                       | 703      |
| COLLATERALI - Donna - Successione-Ascendenti         |          |
| - Divisione - Eredità - Frutti - Decreto del 4       | × .      |
| marzo 1817 - Cautela di Maranta - Rinuncia -         |          |
| Beni infra districtum (p. 523.)                      | 714      |
| COLLETTIVI - Benefici ecclesiastici - Padronato par- |          |
| ticolare - Amministrazioni Diocesane - Vacanze       |          |
| - Legați pii-Regal Corona-Demanio - Lite             |          |
| Intendenti - Pubblico Ministero (p. 150.)            | 615      |
| Collocazione - Graduatoria - Nota - Creditore        |          |
| omesso - Incapienti (p. 267.)                        | 654      |
| Collocazione - Graduatoria - Inscrizione non ne-     |          |
| cessaria - Creditori del gravato - Creditori affi-   |          |
| cienti il fedecommesso-Separazione di patrimoni-     | . '      |
| Fedecommessi antichi (p. 294.)                       | 60 I     |
| Collocazione - Graduatoria - Inscrizione antica -    | -        |
| Titole omesso (p. 314)                               | 660      |
| Collocazione - Interessi moratori - Creditori -      |          |
| Graduatoria - Aggiudicazione (p. 57.)                | 529      |
| Colono del fondo - Proprietario - Tabacchi - Con-    |          |
| trobbando - Multe (p. 340.)                          | 677      |
| Coutura - Vicenda - Dissodamento - Terre salde       |          |
| - Legge forestale - Boscoso (p. 181.)                | 634      |
| Commercio - Tribunale - Perenzione - Aug di pa-      |          |
| trocinatore - Islanza (p. 72.)                       | 559      |
| Commessione - Ecclesiastici - Condanne - Degra-      | . ,      |
| dazione - Giudici - Pene-Vescovi - Concorda-         | <i>'</i> |
| to (p. 666.)                                         | 738      |

| N.º                                                 |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| COMMESSIONI - Prescrizione - Canoni - Censi riser-  | . 1 |
| zvativi — Rianovazione omessa — Titoli—Possesso     | ,   |
| riconosciulo (p. 2&)                                | 577 |
| COMMESSIONI - Benefici Antoniani - Ordine Co-       |     |
| stantiniano — Amministrazioni Diocesane (p. 33.)    | 58o |
| COMMUTAZIONE in danari - Giudice Regio - Compe-     |     |
| tenza - Regolamento di Giudici - Scelta di foro     |     |
| - Decima - Feudalità presun'a - Prestazioni -       |     |
| Rediti in genere (p. 362.)                          | 684 |
| Compensi - Avvocati - Tassa - Comuni (p. 154.)      | 617 |
| Compense - Avvocati - Privilegio super re defensa   |     |
| (p. 318.)                                           | 672 |
| Compensi - Opera pubblica - Danni - Privato -       |     |
| - Indennità - Perizia - Valutazione - Spropria-     |     |
| zione per pubblica utilità - Enfiteusi - Prezzo     | -   |
| di iduo-Padrone diretto-Padrone utile (p.322.)      | 675 |
| Compenso - Perizia ordinata - Scelta di periti spe- |     |
| ciali - Ingegneri - Ponti e strade - Direzione-     |     |
| Opera pubblica - Strada - Qualità - Competenza      |     |
| -Contenzioso amministrativo-Appaltatore (p. 260.)   | 651 |
| Compendatore - Debito - Terzo possessore-Trascri-   |     |
| zione - Ipoteca anteriore inscritta dopo l'aliena-  | A   |
| nione (p. 41g.)                                     | 694 |
| Competenza - Eccezione rei judicatae - Nullità-     |     |
| Invalidità - Contenzioso amministrativo - Con-      | 8.7 |
| tratto - Congregazione - Pio luogo laicale - Be-    | Kon |
| neficenza (p. 99.)                                  | 599 |
| ditore Causione—Rescissione di contratto (p.111.)   | 602 |
| Competenza — Giudici regi — Tribunale di Com-       |     |
| COMPETENZA - Giudici regi - Tribunate di Com-       |     |

| COMPETENZA — Giudice Regio — Valore — Legge sulla spropriazione (p. 173.).  COMPETENZA — Beneficio — Padronato — Laico — Ecclesiastica — Giurie (p. 174.).  Competenza sulla nullità di ordinanza — Quada — Ruoli — Intendento — Organo di comunicazione — Opposizioni devolutire, non sospensive — Tribunale civile — Termine — Consiglio d'Intendenza — nale civile — Termine — Consiglio d'Intendenza — |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| spropriazione (p. 173.). 632 COMPETENZA — Beneficio — Padronato — Laico — Ecclesiastica — Guirisdizione — Autorità ecclesiastica — Curie (p. 174.). 633 COMPETENZA sulla nullità di ordinanza — Quadri — Ruoli — Intendento — Organo di comunicazione — Opposizioni devolutive, non sospensive — Tribu                                                                                                     | •  |
| COMPETENTA—Beneficio—Padronato — Laico—Ecclesiastico—Giurisdizione — Antorità ecclesiastica — Curie (P. 17 Å-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| siastico—Giurisdiziono — Antorità ecclesiastica — Curie (p.174.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Curie (p.174.) 633 COMPETENAL Sulla mullità di ordinanza — Quadri — Ruoli — Intendente — Organo di comunicazione — Opposizioni devolutive, non sospensive — Tribu-                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| COMPETERSA sulla nullità di ordinanza — Quadri — Ruoli — Intendento — Organo di comunicazione — Opposizioni devolutive, non sospensive — Tribu-                                                                                                                                                                                                                                                            | •  |
| Ruoli — Intendente — Organo di comunicazione — Opposizioni devolutive, non sospensive — Tribu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| -Opposizioni devolutive, non sospensive-Tribu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| male civile—Termine — Consiglio d'Intendenza—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠. |
| Decisioni (p.209.) 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •  |
| Competenza — Ruoli — Opposizione — Giudice Regio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,  |
| Tribunale - Esecuzione (p.215.) 641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Competenza - Ruoli esecutivi - Quadri - Rendite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| - Possessorio - Petitorio - Efficacia - Opposi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| zîoni discusse — Onus probandi (p. 216.) 642                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Competenda Giudici regi — Quandocumque — Ren-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| dite. — Eccesioni tardive nel di della decisione—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| Comunicazione de' documenti tardi chiesta—Qua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| dri — Ruoli esecutivi — Petitorio preesistito —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Legittimazione di persone — Inesistenza del de-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| bito - Pruova a carico del debitore-Ente mo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| rale attore — Autorizzazione — Conciliazioni omes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
| se — Annullamento — Quistioni vane neglette—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Giudici Regi (p. 231.) , 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Competenza — Contenzioso amministrativo — Ap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| paltatore — Compenso — Perizia ordinata—Scel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| ta di periti speciali — Ingegneri — Ponti e stra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| de-Direzione-Opera pubblica-Qualità (p.260). 65:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| COMPETENZA — Giudice Regio — Azioni possesso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| rio — Nunciazione di nuova opera (p. 273.) . 650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| Comments Regularizate di giudici - Scelta di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

| Foro - Decima - Feudalità presunta - Presta-     | j     |
|--------------------------------------------------|-------|
| zioni-Rediti in generi - Commutazione in dana-   | 1 .   |
| ri - Giudice Regio (p. 362.)                     | 684   |
| Comperenza - Fondiaria - Sequestri - Reclamo     | ,     |
| di proprietà - Sindaco - Giurisdizione - Tri-    |       |
| bunali (p. 381.)                                 | 686   |
| COMPRENZA-Appaltatore - Dazi di consumo- Co-     |       |
| mune - Contravventore - Giudizio penale -        |       |
| Azione civile ( p. 605. )                        | 719   |
| COMPLICITA' - Giurisdizione - Rinvio - Rento-    |       |
| Giudice di rinvio - Giudice naturale (p. 49)     | 586   |
| Compromesso - Arbitri - Minore - Contratto an-   |       |
| ticretico-Nullità-Inappellabilità-Eredi (p.143.) | 610   |
| COMUNE - Dazi di consumo - Appaltatore-Con-      | -     |
| travventore - Competenza - Giudizio penale-      |       |
| Azione civile (p. 605.)                          | . 719 |
| COMUNI - Avvocati - Tassa - Compensi (p.154.)    | 617   |
| Conunt -Stabilimenti pubblici - Documenti - Re-  |       |
| gistri - Bollo - Amministrazione - Subaste-      |       |
| Atti - Produrre (p. 155.)                        | 618   |
| Comuni diversi - Annullamento - Ricorso - In-    |       |
| digenza-Pruova-Certificato-Deposito (p. 305.)    | 665   |
| COMUNICAZIONE - Documenti - Patrimoni antichi    |       |
| - Terzo possessore - Donna - Dote ripetibi-      | -     |
| le - Moglie - Beni alienati-Prescrizione tren-   | * *.  |
| tennaria - Contra non valentem-Annullamen-       |       |
| to - Ricorso - Appello interpesto - Irrecetti-   |       |
| bilita (p. 246.)                                 |       |
| COMUNICAZIONE - Documenti (p. 409.)              | 68g   |
| Comunione - Muro contiguo - Acquisto-Inden-      |       |
| mith apparation Mitagements (m CIK)              | -8-   |

| ***                                                                                            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Conciliatori - Terna - Votazione - Proposta-                                                   |      |
| Sindaco - Decurione (p. 75.)                                                                   | 596  |
| CONCILIAZIONE - Giudizi - Casa Regale - Orfa-                                                  |      |
| notrofio militare - Amministrazioni Diocesane-                                                 |      |
| Autorizzazione (p. 46.)                                                                        | 588  |
| Concondato - Ecclesiastici-Condanna- Degrada-                                                  |      |
| zione - Giudici - Pene - Commessioni-Ve-                                                       |      |
| scovi (p. 666.)                                                                                | 738  |
| CONCREDITORI — Graduatoria —Interessati nel giu-                                               | 3    |
| dizio — Credito comune a più (p. 620.)                                                         | 722  |
| CONDANNA - Morte - Ergastolo - Ricorso - Indi-                                                 |      |
| viduità — Causa (p. 32.)                                                                       | 579  |
|                                                                                                | - 10 |
| CONDANNA — Amministrazione pubblica — Pagamen-<br>to — Intendente — Cassa di Ammortiszazione — | 3.   |
|                                                                                                | 624  |
| Sequestrata — Depositaria (p. 165.)                                                            | unq  |
| Condannato — Matrimonio — Ergastolo — Ferri                                                    |      |
| Reclusione (p. 172.)  Condanne — Degradazione — Giudici — Pene—                                | 630  |
|                                                                                                |      |
| Commessioni — Vescovi — Concordato (p. 666.)                                                   | 738  |
| CONDANNE - Penali - Gierno festivo - Ricorso                                                   |      |
| — Termini (p. 35.)                                                                             | 58 t |
| Condominio — Fedecommessi — Capitale —Secon-                                                   |      |
| dogeniti - Livelli - Rango-Preferenza-Gra-                                                     |      |
| duatoria (p. 30g.)                                                                             | 667  |
| Congrunti — Azione — Imbecillità — Interdizione                                                |      |
| -Creditori estranei-Pubblico Ministero (p.414.)                                                | 692  |
| CONGREGAZIONE - Pio luogo laicale - Beneficenza-                                               |      |
| Nullità - Invalidità - Competenza - Eccezio-                                                   | 5. * |
| ne rei judicatae - Contenzioso amministrativo-                                                 |      |
| Contratto (p. 99.)                                                                             | 599  |
| Connessita' - Causa petendi - Gradi di giurisdi-                                               | Р.   |
| nia-a: A-nollo Dinnia Ciunisdiniana                                                            |      |

| Giudicato - Giudizi - Ex aequo et bono-Sola                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| facti veritate inspecta — Origo petitionis—Do-<br>mande — Citazione—Difese—Repliche—Connes- | ,          |
| sità (p. 1.)                                                                                | 565        |
| Conservatorio - Sigilli - Apposizione - Ritiro -                                            | 000        |
| Giudice Regio (p. 22.)                                                                      | 573        |
| Conservatorio - Figlia maggiorenne - Patria po-                                             | -          |
| testà - Madre superstite (p. 40.)                                                           | 584        |
| Considerazione disapprovata - Annullamento - Sen-                                           | •          |
| tenza-Decisione-Erronea considerazione (p.418)                                              | 693        |
| Considuio collaterale - Gravame - Prefetto del-                                             |            |
| 1 annona - Decreto-Real Camera di S. Chia-                                                  |            |
| ra - Istanza giudiziale - Perenzione (p. 40.)                                               | 585        |
| Consiglio di famiglia non necessario - Antorizza-                                           |            |
| zione - Tutore - Azione possessoria (p. 113.)                                               | 603        |
| Consignio d'Intendenza - Decisioni - Termini -                                              |            |
| Quadri - Ruoli - Intendente - Organo di co-                                                 |            |
| municazione — Competenza sulla nullità di ordi-                                             |            |
| nanza - Opposizioni devolutive, non sospensive                                              |            |
| - Tribunale civile (p. 209.)                                                                | 640        |
| tibilità di giudicare — Sospezione — Contenzio-                                             |            |
| so amministrativo — Giudizio—Ricusa (p. 495.)                                               |            |
| Constitutions di Clemente VIII Monaco (n. p.                                                | 707        |
| 462)                                                                                        | 699        |
| CONTABILI - Liquidazione - Amministrazioni pub-                                             | <b>~99</b> |
| bliche - Titolo energico (p. 47.)                                                           | 589        |
| CONTENZIOSO amministrativo - Contratto-Congre-                                              | Jog        |
| gazione - Pio luogo laicale - Beneficenza -                                                 |            |
| Nullità - Invalidità - Competenza - Eccezione                                               | -          |
| vei indicates (m. as )                                                                      | -          |

| 41.                                                |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Contentioso amministrativo - Strade - Direcione    | -    |
| di ponti e strade - Deputazione - Opere pub-       |      |
| bliche - Ingegneri - Direttori - Verbali -         |      |
| Appaltatori - Falso-Inscrizione - Forme spe-       |      |
| ciali — (p. 123.)                                  | 608  |
| Contenzioso amministrativo - Appaltatore - Com-    | 1    |
| penso - Perizia ordinata - Scelta di periti spe-   |      |
| ciali - Ingegneri - Ponti e strade - Direzio-      |      |
| ne — Opera pubblica — Strada — Qualità —           |      |
| Competenza (p. 260.)                               | 65z  |
| Contenzioso amministrativo — Giudizio — Ricusa—    |      |
| Consiglio d'Intendenza - Avviso dato - Incom-      | ,    |
| patibilità di giudicare - Sospezione (p. 495.)     | 707  |
| CONTRA non valentem — Prescrizione trentennaria    | 1-1  |
| - Annullamento - Ricorso - Appello interposto      |      |
| - Irricettibilità - Documenti - Comunicazione      |      |
| - Patrimoni antichi - Terzo possessore - Don-      | *211 |
| na - Moglie - Dote-Beni alienati (p. 246.)         | 649  |
| CONTRIBBANDO — Tabacchi — Multa — Proprietario     | 449  |
| — Colono del fondo (p. 340).                       | 677  |
| Contragrata' - Giudicato - Ritrattazione - Ricorso | -11  |
| - Errore di fatto-Errore di diritto (p. 54.).      | 5gr  |
| - Errore di tatto-Errore di diritto (p. 54.)       | Jg.  |
| CONTRATTO — Congregazione — Contenzioso ammi-      |      |
| nistrativo — Pio lago laicale — Beneficenza —      |      |
| Nullità - Invalidità - Competenza - Eccezione      | 599  |
| rei judicatae (p. 99.)                             | 299  |
| CONTRATTO anticretico - Arbitri - Compromesso      | 610  |
| - Nullità - Inappellabilità - Eredi ( p. 143).     | 010  |
| Cомтватто fraudolento — Presunzioni — Simula-      | F    |
| CONTRACTORE — Dazi di consumo — Comune—            | 70 5 |
| Course Any and I lazi di consumo - Comune-         |      |

.

| N.º                                                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Appaltatore - Competenza - Giudizio penale-                                                                          | 3    |
| Azione civile (p. 605.)                                                                                              | 719  |
| CONTRAVVENSIONE — Suolo pubblico — Via pubbli-<br>ca — Presunzioni — Via privata — Giudicare in-                     | 7.5  |
| eidenter della qualità di una via-Onus proban-                                                                       |      |
| di la qualità privata (p. 78.)                                                                                       | 597  |
| Contributo — Cessione di ragioni — Terzo posses-<br>sose — Azione ipotecaria — Subingresso — Ipo-                    | ,    |
| teca-Regresso-Solidarietà-Divisibilità (p. 257.)                                                                     | 650  |
| CONTUNACIALE - Sentenza - Perenzione -Inscri-                                                                        |      |
| zione ipotecaria (p. 536.)                                                                                           | 715  |
| Convenzioni matrimoniali - Dote - Preferenza-                                                                        |      |
| <ul> <li>Beneficio cujus solius — Moglie—Vedovata pria<br/>del 1809 — Inscrizione non necessaria — Ipote-</li> </ul> |      |
| ca legale (p. 421.)                                                                                                  | 695  |
| Copia - Vidimazione - Notificazione - Domicilio                                                                      | 990  |
| clettivo—Usciero — Municipalità (p. 121.)                                                                            | 607  |
| Copia - Emulamento - Patrocinatore - Sentenza                                                                        | 007  |
| - Diritto - Tariffa - Intimazione (p. 167.).                                                                         | 625  |
| Copia notificata—Spese giudiziali — Stampa — Ta-                                                                     | 023  |
| riffa di grana cinque a carta (p. 316).                                                                              | 671  |
| Copiz da rilasciarsi — Corte suprema — Documenti                                                                     | 071  |
|                                                                                                                      | 621  |
| - Cancelleria - Ritiro (p. 160.)                                                                                     |      |
| CORREGIONE — Sentenza — Errore (p. 53).                                                                              | 590  |
| Corre suprema — Rinvio — Cause di competenza — Giurisdizione (p. 42)                                                 | 587  |
| CORTE suprema — Avvocato — Tassa—Specifica-                                                                          | .507 |
| Ricorso - Mezzi aggiunti (p. 153.)                                                                                   | 616  |
| Conta suprema - Copie da rilasciarsi - Cancelle-                                                                     | ,    |
| ria — Documenti — Ritiro (p. 16a.)                                                                                   | 62 I |
| Corre suprema — Notificazione — Domicilio elet-                                                                      |      |
| tivo-Usciere-Bicorso-Appullamento (n. 203)                                                                           | 660  |

|                                                                                                  | LVII |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| N.º                                                                                              |      |
| Conte suprema — Indigenza — Ricorso — Annul-                                                     | · )  |
| lamento — Ricorso irricettibile—Certificato d' in-<br>digenza (p. 342.)                          | -    |
| CREDITO ammessibile senza inscrizione - Interesse                                                | 679  |
| - Accessione - Tre annate - Graduatoria - In-                                                    | : 1* |
| scrizione - Dote (p. 633.)                                                                       | 726  |
| Carpiro comune a più - Concreditori - Gradua-                                                    | 740  |
| toria - Interessati nel giudizio (p. 620)                                                        | 722  |
| Carriero — Annuo legato — Annuo debito—Vitali-                                                   |      |
| zio — Stipulazione in annos singulos (p. 310).                                                   | 668  |
| Cardino pregiudicato — Beneficio cedendarum a-<br>ctionum—Inscrizione omessa— Fidej assore — De- |      |
| bito (p. 678).                                                                                   |      |
| CREDITORE tardivamente inscritto - Spropriazione -                                               | 740  |
| Apprezzo — (p. 685)                                                                              | 743  |
| CREDITORE chirografario - Separazione di patrimoni                                               | 140  |
| - Inscrizione - Ipoteche - Terzo possessore-                                                     |      |
| Donazione Trascrizione necessaria Azione ipo-                                                    |      |
| tecaria (p. 610)                                                                                 | 720  |
| zione - Rinnovazione Beni passati in altra pro-                                                  | 200  |
| vincia — Circonscrizione territoriale — Graduato-                                                | •    |
| ria (p. 652).                                                                                    | 734  |
| CREDITORE - Rinnovazione-Aggiudicazione-Spro-                                                    |      |
| priazione - Decennio - Inscrizione - Ipoteca                                                     |      |
| (p. 302.)                                                                                        | 664  |
| CREDITORE dismesso con la dote — Ipoteca legale — Dote — Inscrizione — Subingresso non inscritto |      |
| (p. 315).                                                                                        |      |
| Carpirona esprepriante-Aggiudicalario-Aggiudica-                                                 | 670  |
| Tioné prima della nuova lorge Taractiva                                                          |      |

1. 1.

| • | Capitoli di vendita — Patto di prender parte di fondi — Scelta de' creditori capienti (p. 352.) | 683  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|   | Carpitrons omesso - Collocazione - Graduatoria-                                                 |      |
|   | - Nota - Incapiente ( p. 267. )                                                                 | 654  |
|   | CREDITORI - Spropriazione antica - Aggiudicazione                                               |      |
|   | recente - Dichiarazione fatta - Diritto incom-                                                  |      |
|   | mutabile - Retroattività negata (p. 268.)                                                       | 655  |
|   | Carotroni del gravato - Creditori afficienti il fedes                                           |      |
|   | commesso - Fedecommessi antichi - Beni liberi                                                   |      |
|   | - Separazione di patrimoni - Inscrizione non                                                    |      |
|   | necessaria-Graduatoria-Collocazione (p. 294.)                                                   | 66 r |
|   | Carritori - Azione - Imbecillità - Interdizione                                                 |      |
|   | - Congiunti estranei - Pubblico Ministero (p.                                                   | 0    |
|   | 414 )                                                                                           | 692  |
|   | Carditori - Graduatoria - Aggiudicatari necessari                                               |      |
|   | - Parteggiamento - Scegliere con preferenza (p.                                                 |      |
|   | 642)                                                                                            | 729  |
|   | Carpitoni - Interessi moratori - Collocazione -                                                 |      |
|   | Graduatoria - Aggiudicazione ( p. 57 )                                                          | 592  |
|   | Curix - Beneficio - Padronato-Laico-Ecclesia-                                                   |      |
|   | stice - Giuriscisione - Competenza - Autorità                                                   |      |
|   | ecclesiastica (p. 174.)                                                                         | 633  |
|   | Cusrona giudiziario - Mobili - Pegnoramento -                                                   |      |
|   | . Trasporto - Risponsabilità - Oggetti peguorati                                                |      |
|   | (p. 502)                                                                                        | 709  |
|   |                                                                                                 |      |

## n

Danni. — Privato — Indeunità — Perizia — Valutazione — Spropriazione per pubblica utilità — Compensi — Opera pubblica — Prezzo

| 1 |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

Desirore spropriato — Pegnoramento — Denuncia — Affitto — Aggiudicatario — Nullità — Espro-

| N.º                                                                                          |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| priazione (p. 349)                                                                           | 682  |
| Desironi - Bollo - Registro - Ruoli esecutivi -                                              |      |
| Quadri - Rendite - Rinnovazione di titoli -                                                  |      |
| Inscrisione fpotecaria (p. 226)                                                              | 644  |
| Decadenza pretesa — Legato — Anno e giorno —<br>Esecutore testamentario (p. 71.)             | 594  |
| DECADENZA - Dote - Moglie - Vedovata dopo                                                    |      |
| il 1819 - Mancanza d'inscrizione fra l'anno                                                  |      |
| (p. 434.)                                                                                    | 697  |
| DECENNIO - Anno completo-Rinnovazione - In-                                                  | ٠.   |
| scrizione (p. 149.)                                                                          | 613  |
| Decennio - Aggiudicazione - Spropriazione -                                                  |      |
| Inscrizione - Ipoteca - Creditore - Rianova-                                                 |      |
| zione (p. 309.)                                                                              | 664  |
| Decima - Feudalità presunta - Prestazioni - Re-                                              |      |
| diti in genere - Commutazione in danaro -                                                    |      |
| Giudice regio-Competenza-Regolamento di giu-                                                 | •    |
| dici - Scelta del fero (p. 362)                                                              | 684  |
| DECIME sacramentali - Prescrizione - Commessioni                                             |      |
| - Amministrazioni Diocesane-Quadri di rendita                                                |      |
| (p. 25)                                                                                      | 576  |
| Decisione - Pregiudizio - Gravame - Appello -                                                |      |
| Ricorso - Interesse (p. 349) ,                                                               | 68 r |
| Decisione-Annullamento-Sentenza-Erronea con-                                                 |      |
| siderazione - Considerazione dissapprovata ( p.                                              |      |
| 418)                                                                                         | 693  |
| Decisioni - Quadri - Ruoli - Intendente - Or-                                                |      |
| gano di cumunicazione Competenza sulla nul-                                                  |      |
| lità di ordinanza   Opposizioni devolutive, non sospensive   Tribunale civile   Termini—Con- |      |
| siglio d'Intendenza ( p. 209 )                                                               | 640  |

|                                                         | 1.5.1 |
|---------------------------------------------------------|-------|
| N.º                                                     |       |
| Decreto - Gravame - Prefetto dell'angona-Real           | -     |
| Camera di S. Chiara - Consiglio collaterale -           |       |
| Istanza giudiziale - Perenzione (p. 49).                | 585   |
| Decrero del 4 di marzo 1817-Cautela di Maranta          | C     |
| - Rinunzia - Beni infra districtum - Donna              | . 1   |
| - Successione - Ascendenti - Collaterali - Di-          | ,     |
| visione - Eredità -Frutti ( p. 523 )                    | 714   |
| Dacuatont - Elezione - Terna - Votazione                | :     |
| Proposta - Conciliatori - Sindaco (p. 75).              | 596   |
| DEGRADAZIONE - Ecclesiastici - Condanne - Giu-          |       |
| dici - Pene - Commessioni - Vescovi - Con-              |       |
| cordato (p. 666.)                                       | 738   |
| DRMANIO-Lite-Intendenti-Pubblico Ministero -            |       |
| Benefici ecclesiastici - Collativi - Padronato partico- |       |
| lare - Amministrazioni Diocesane - Vacanze -            | 1.2   |
| Legati pii - Regal Corona ( p. 150 )                    | 6.5   |
| DENUNCIA - Pegnoramento - Affitto - Debitore            |       |
| espropriato - Aggiudicatario - Nullità - Espro-         |       |
| priazione (p. 349)                                      | 682   |
| DEPOSITARIA - Sequestrala - Amministrazione pub-        |       |
| blica - Condanna-Pagamento - Intendente -               |       |
| Cassa di ammortizzazione ( p. 165).                     | 624   |
| Depositro - Uffiziale dello stato civile-Registri -     | 4.4   |
| Omissione - Pena (p. 14)                                | 56g   |
| DEPOSITO-Errore di fatto - Errore di diritto- Giu-      | _009  |
| dicato - Contrarietà - Ritrattazione - Ricorso          | -     |
| ( p. 54 )                                               | 591   |
| Deposito - Pruova - Comuni diversi - Domicilio          | Jg.   |
| - Certificate - Annullamento - Bicorso - In-            |       |
| digenza ( p. 305 ).                                     | 665   |
| DEPUTAZIONE - Opere pubbliche-Strade - Direzio-         | 000   |
| Vaselli vol. 4.                                         |       |
|                                                         |       |

| N.                                                  |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Darrror - Transazione - Quantità - Rinunzia -       |      |
| Quitanza (p. 319.)                                  | 674  |
| Disciplina - Misure disciplinari - Patrocinatori    | 0/+  |
| - Cancellieri - Uscieri - Impiegati (p. 38.)        | 588  |
| Dispaccio del si di agosto 1772-Monaco (v.p. 462.)  | 600  |
| DISPENSA - Tutela - Esclusione - Onorificenza       | 099  |
| (p. 173.)                                           | 63 r |
| Dissonamento - Terre salde - Viceada - Coltu-       |      |
| ra - Legge forestale - Boscoso ( p. 181 )           | 634  |
| Disvincoro - Domanda - Cappellanie amovibili,       |      |
| o ad nutum - Patrimonio sacro - Permuta-            | -    |
| zione - Sacerdote - Beneficio - Divieto ( p. 503. ) | 710  |
| Diviero - Legge - Quae fieri prohibentur-Don-       |      |
| na-Moglie-Autorizzazione-Nullità (p. 480.)          | 702  |
| Diviero - Lumi - Servitu - Strada pubblica-         |      |
| Vedute dirette - Finestra (p. 295.)                 | 662  |
| DIVISIBILITA' - Solidarietà - Contributo - Cessione |      |
| di ragioni - Terzo possessore - Azione ipoteca-     |      |
| ria - Subingresso - Ipoteca - Regresso (p. 257).    | 650  |
| Davisione - Collaterali - Donna - Successione       |      |
| - Ascendenti - Eredità - Frutti - Decreto           |      |
| del 4 di marzo 1817 - Cautela di Maranta - Be-      |      |
| ni infra districtum (p. 523.)                       | 714  |
| DOCUMENTS - Subaste - Atti - Produce - Re-          | 7.4  |
| gistri - Bollo - Amministrazione - Comuni-          |      |
| 65, 1 75                                            | 618  |
| DOCUMENTS - Ritiro-Cancelleria - Corte suprema      | 010  |
| - Copie da rilasclarsi (p. 160.)                    | 621  |
| DOCUMENTI poscia iscoperti-Errore corretto-Qua-     | 031  |
| dri — Ruoli — Amministrazione che impagna la        |      |
| posisione (p. 225.)                                 |      |
| hostmann Chr. waish                                 | 643  |

| Documents - Campicazione - Appello interposto    |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| - Dote ripetibile - Donna-Patrimoni antichi      |     |
| - Terzo possessore - Moglie - Beni alienati      |     |
| - Prescrizione trentennaria - Contra non va-     |     |
| lentem - Annullamento - Ricorso - Irricettibi-   |     |
| lità (p. 246.)                                   | 649 |
| Documenti — Comunicazione (p. 409.)              | 68g |
|                                                  |     |
| Dogana-Magazinaggio - Sequestro vietato (p. 181) | 635 |
| Domanda — Disvincolo — Patrimonio sacro — Per-   | 73  |
| mutazione - Sacerdote - Beneficio - Cappellanio  |     |
| amovibili, e ad nutum - Divieto (p. 503.).       | 710 |
| DOMANDE - Citazione - Difese-Repliche - Con-     |     |
| nessità - Causa petendi - Gradi di giurisdizio-  | 1.4 |
| ne - Appello - Rinvio - Giurisdizione-Giu-       | ٠.  |
| dicato - Giudici ex aequo et bono-Sola facti     |     |
| veritate inspecta - Origo petitionis (p. 1.) .   | 565 |
| Domicielo elettivo - Notificazione - Usciere-Mu- |     |
| nicipalità - Copia - Vidimazione (p. 121.) .     | 607 |
| Domicilito - Certificato - Annullamento-Ricorso  |     |
| - Indigenza - Pruova-Comuni diversi-Depo-        | ,   |
| sito (p. 305)                                    | 665 |
| Dourcilio elettivo - Notificazione - Usciere-Ri- | Ť., |
| corso-Annullamento- Corte suprema (p. 293.)      | 660 |
| DOMINIO - Quandocumque - Censo bullare-Gra-      |     |
| duatoria (p. 319.)                               | 673 |
| Dominio sopravvenuto-Allenazione-Pegno-Ven-      |     |
| dita di cosa altrui - Rivindicazione - Figlio -  |     |
| Erede rivindicante - Legge cum a matre-Leg-      |     |
|                                                  | -3a |
| ge vindscanlem (p. 648.)                         | 132 |
| tele entired Laterellesians (# 442)              | So. |
|                                                  | Sam |

| 12                                                 |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Donazione - Enfiteuta-Alienazione (p. 840.) .      | 647   |
| Donazione - Nullità sanabile per volontaria esecu- |       |
| zione - Dote - Capitoli matrimoniali - Scrit-      |       |
| tura privata - Validità - Esecuzione volontaria-   |       |
| Ricognizione - Nullità di ordine pubblico non      | ~.    |
| Sanabile (p. 343)                                  | 680   |
| Donazione - Separazione di patrimoni - Credito-    |       |
| re chicografario - Iuscrizione - Ipoteche-Ter-     |       |
| zo possessore - Trascrizione necessaria - Azio-    |       |
| ne ipotecaria (p. 610.).                           | 720   |
| DONNA - Successione - Ascendenti - Collatera-      |       |
| li - Divisione - Eredità - Frutti - Decreto        |       |
| to del 4 di marzo 1817 - Cautela di Maranta -      | *.    |
| Rinunzie antiche - Beni infra districtum (p.       |       |
| 523.):                                             | .714  |
| Donna - Moglie - Autorizzazione - Nullità -        |       |
| Legge - Divieto - Quae fieri prohibentur (p.       |       |
| 486)                                               | 702   |
| Donna - Dote ripetibile-Patrimoni antichi-Ter-     | ٠.    |
| zo possessore - Moglie - Beni alienati - Pre-      | . ^   |
| serizione trentennaria - Contra non valentem-      |       |
| Annullamento - Ricorso - Irricettibilità - Ap-     |       |
| pello interposto - Comunicazione - Documenti       |       |
| (p. 246.)                                          | 649   |
| Donna - Alienabilità - Dote - Moglie - Uti-        |       |
| lità (p. 114.)                                     | Go4   |
| Dore - Ipoteca legale - Inscrizione-Subingresso    |       |
| non inscritto-Creditore dismesso con la dote (p.   |       |
| 315.)                                              | 670   |
| Dore - Capitoli - Scrittura privata - Validita-    | - 1 - |
| Ricognizione - Esecuzione volontaria - Nullità     |       |
|                                                    |       |

| di ordine pubblico non sanabile - Donasione-         |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Nullità sanabile per volontaria esecusione (p. 343.) | 680  |
| Dorn - Convenzioni matrimoniali - Preferenza-        | •    |
| Beneficio cujus solius-Moglie-Vedova pria del        |      |
| 1809 - Inscrizione non necessaria - Ipoteca le-      |      |
| gale (p. 421.)                                       | 695  |
| Dorz - Privilegio-Moglie -Vedovata fra 'l 1809       |      |
| . e 'l 1819 - Anteriorità del contratto matsimoniale | •    |
| - Inscrizione non necessaria (p. 428.)               | 696  |
| Dore - Moglie- Vedovata dopo il 1819 - Man-          |      |
| oanza d'inscrizione fra l'anno - Decadenza (p.       |      |
| 434.)                                                | 697  |
| Dorz - Ipoteca legale - Eredi della donna - In-      |      |
| scrizione ipotecaria (p. 435)                        | .698 |
| Dors - Alienazione - Carcerato - Marito - Ar-        |      |
| resto personale (p. 597)                             | 717. |
| Dorn - Ipoteca legale - Data delle nozze - Data      |      |
| del contratto - Data della numerazione della do-     |      |
| te - Capitoli matrimoniali (p. 601.)                 | 718  |
| Dote - Vedova pria del 1809 - Inscrizione ne-        |      |
| cessaria - Ipoteca - Antefato - Accessioni (p.       |      |
| 622.)                                                | 723  |
| Dorn - Interesse - Accessione - Tre annale -         | ٠.   |
| Credito ammessibile senza inscrizione - Gradua-      | •    |
| toria - Inscrizione (p. 633.)                        | 726  |
| Dort - Mogli - Vedova tra'l 1809 e'l 1819 -          |      |
| Ipoteca dotale - Inscrizione non necessaria (p.      |      |
| 623.).                                               | #2A  |

| Ecczzione rei judicatae - Contenzioso amministrati-                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| tivo - Contratto - Congregazione - Pio luogo                                                        | -   |
| laicale - Beneficenza - Nullità - Invalidità -                                                      |     |
| Competenza (p. gg.)                                                                                 | 599 |
| Ecczzionz tardive nel di della decisione — Comuni-<br>cazione di documenti tardi chiesta — Quadri — | -   |
| Ruoli esecutivi - Petitorio preesistito - Legitti-                                                  |     |
| mazione di persone - Inesistenza del debito-                                                        | 1 2 |
| Pruova a carico del debitore - Ente morale at-                                                      |     |
| tore - Autorizzazione - Conciliazione omessa -                                                      |     |
| Annullamento - Quistioni vane neglette - Giu-                                                       |     |
| dici Regi - Competenza-Quandocumque - Ren-                                                          |     |
| dite (p. 231,)                                                                                      | 645 |
| Ecclesiastico - Laico - Beneficio - Padronato -                                                     |     |
| Giurisdizione - Competenza - Autorità ecclesia-                                                     |     |
| stica — Curie (p. 174.)                                                                             | 633 |
| Ecclesiastici - Condanne - Degradazione - Giudici                                                   |     |
| -Pene - Commessione - Vescovi - Concordato                                                          |     |
| (p. 666.)                                                                                           | 738 |
| Erricacia — Ruoli esecutivi — Quadri — Rendite<br>— Possessorio — Petitorio — Competenza — Op-      | 1   |
| posizioni discusse - Onus probandi (p. 216.)                                                        | 642 |
| ELEXIONE - Terna - Votazione - Proposta - Con-                                                      |     |
| ciliatori - Sindaco - Decurioni (p. 75.)                                                            | 596 |
| Emolumento - Patrocinatore - Sentenza - Copia                                                       |     |
| - Diritto - Tariffa - Intimazioni (p. 167.) .                                                       | 625 |
| EMPARA - Raccomandazione - Carcerato - Polizia                                                      | -   |
| - Debitore (p. 150.)                                                                                | 614 |
| Exerceuse - Padrone diretto - Padrone utile -                                                       |     |
|                                                                                                     |     |

| N.º                                                    |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Prezzo dividuo - Spropriazione per pubblica uti-       |       |
| lità — Compensi — Opera pubblica — Danni —             | . *   |
| Privato — Indennità — Perizia — Valutazione (p.        |       |
| 322.)                                                  | 675   |
| Enfirecti-Titolo antico - Interpellazione-Domino       | 0/3   |
| diretto - Retroattività (p. 413.)                      | 69 r  |
| Engireust antica - Chiesa padropa diretta - Allo-      |       |
| dialità - Leggi di ammortizzazione - Alienazione       |       |
| di emponemi - Assenso - (p. 290.)                      | 659   |
| ENFITEUTA - Alienazione - Donazione (p. 240.)          | 647   |
| ENTE morale attore - Autorizzazione - Conciliazio-     |       |
| ne omessa - Annullamento - Quistioni vane ne-          |       |
| giette - Giudici regi - Competenza - Quando-           |       |
| cumque- Rendite-Eccezioni tardive nel di della         | -     |
| decisione - Comunicazione di documenti tardi           |       |
| chiesta - Quadri - Ruoli esecutivi - Petitorio         |       |
| preesistito - Legittimazione di persone - Incsi-       |       |
| stenza del debito - Pruova a carico del debitore       |       |
| (p. 231.)                                              | 645   |
| EREDE legittimo - Diritti successori-Quota - Ere-      |       |
| dità - Cessione (p. 146.)                              | 611   |
| Enene vero - Putativo erede-Obbligazioni ereditarie    |       |
| - Pagamento - Debito (p. 141.)                         | 609   |
| EREDE vindicante - Alienazione - Pegno - Vendi-        |       |
| ta di cosa altrui - Dominio sopravvenuto - Ri-         |       |
| vindicatione - Figlio - Legge oum a matre -            | NT.   |
| Legge vindicantem (p. 648.)                            | 732   |
| Engne - Arbitri - Compromesso - Minore - Con-          | •     |
| tratto anticretico-Nullità - Inappellabilità (p. 143.) | 610   |
| Puent della donna - Inscrizione ipotecaria - Dote      |       |
| - Ipoteca legale (p. 435.)                             | . 698 |
|                                                        |       |

| N                                                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EREDITA'-Frutti-Decreto del 4 di marzo 1817-                                                                                     |       |
| Danna Successions - Ascendenti - Consteam                                                                                        |       |
| - Divisione - Cautela di Maranta - Militale                                                                                      |       |
| Rani infra districtum (p. 525.)                                                                                                  | 714 . |
| EREDITA - Diritti successori - Quota - Cessione -                                                                                |       |
|                                                                                                                                  | 611 · |
| Erede legitimo (p. 140.)  Erede legitimo (p. 140.)  Erede legitimo (p. 140.)  Erede legitimo (p. 140.)  Erede legitimo (p. 140.) |       |
| dividuità — Causa (p. 32.)                                                                                                       | 579   |
| Ergastolo — Ferri — Matrimonio — Condannato —                                                                                    | 3     |
| Reclusione (p. 172.)                                                                                                             | 63o   |
| ERROREA considerazione — Considerazione disappro-                                                                                |       |
| vata — Sentenza — Decisione — Annullamento                                                                                       |       |
| (p. 418.)                                                                                                                        | 693   |
| ERROR di fatto — Error di diritto — Giudicato —                                                                                  |       |
| Contrarietà — Ritrattazione — Ricorso — Deposito                                                                                 | 3.0   |
|                                                                                                                                  | 5gr   |
| (p. 54.) EBRORE — Sentenza — Correlione (p. 53.)                                                                                 | 590   |
| ERRORE — Sentenza — Correstone (procession of the Correction — Documenti poscia iscoperti —                                      |       |
| Quadri — Ruoli — Amministrazione che impugna                                                                                     | 11.   |
| la posizione (p. 225.)                                                                                                           | 643   |
| Esclusione — Onorificenze — Tutela — Dispensa                                                                                    |       |
| ESCLUSIONE — OHOTHCOMES — Zalou                                                                                                  | ,63 r |
| (p. 173.). Esecurore testamentario — Legato — Decadenza                                                                          |       |
| ESECUTORE (estamentario - Lagaro                                                                                                 | 594   |
| pretesa — Anno e giorno (p. 71.)  Esecuzione forzata — Annullamento — Ricorso —                                                  |       |
| ESECUZIONE IOFZALA - Alliumamento Andreas                                                                                        | 6or   |
| Sentenza interlocutoria — Ricettibilità (p. 110.)                                                                                | • • • |
| ESECUZIONE — Ruoli — Opposizione — Competenza                                                                                    | 641   |
| - Giudice Regio - Tribunale (p. 215.)                                                                                            |       |
| ESECUZIONE volontaria - Dote - Capitoli - Scrit-                                                                                 |       |
| tura privata - Validità - Ricognizione - Nul-                                                                                    | 686   |
| lità sanabile per volont aria esecuzione (p. 343.)                                                                               | 000 - |

| Estropalasiona — Pegnoramento — Denunzia —                                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
| Affitto — Debitore spropriato — Aggiudicatario —                            | , '   |
| Nullità (p. 349)                                                            | 682   |
| Esteno - Testamento - Lingua - Traduzione -                                 | -     |
| Notaio (p. 19.)                                                             | 57.1  |
| Estrato — Atti — Notificazione — Parquet — Nazionalità — Menzione (p. 183.) | y .   |
|                                                                             | 638   |
| Estranti - Imbecillità - Interdizione - Creditore                           |       |
| - Azione - Congiunti - Pubblico Ministero                                   |       |
| (p. 414.)                                                                   | 192   |
| Everious - Competenza - Prezzo - Pericolo - Ven-                            |       |
| ditore-Cauzione-Rescissione di contratto (p.111.)                           | 602   |
| Ex aequo et bono - Giudizi - Sola facti veritate                            |       |
| inspecta - Origo petitionis - Domande - Cita-                               |       |
| zione - Difese - Repliche - Connessità - Causa                              | 16.11 |
| petendi - Gradi di giurisdizione - Appello -                                |       |
| Rinvio - Giurisdizione - Giudicato (p. 1.)                                  |       |
| <b>P</b>                                                                    | • .   |
| Falso - Inscrizione - Forme speciali - Strade                               |       |
| -Direzione di ponti e strade - Deputazione - O-                             |       |
| pere pubbliche - Ingegneri - Direttori - Ver-                               |       |
| bali - Appaltatori - Contenzioso amminisirati-                              |       |
| Vo (p. 123,)                                                                | 6.8   |
| FEDECOMMESSE antichi - Beni liberi - Creditori del                          |       |
| gravato — Creditori afficienti il fedecommesso —                            | - 1   |
| Separazione di patrimoni — Inscrizione non ne-                              |       |
| cessaria — Graduatoria — Collocazione (p. 294)                              | 00    |
| Ferroman Constitution (p. 294)                                              | 66 z  |
| FEDECOMMESSI — Secondogeniti — Livelli — Capi-                              |       |
| tale - Condominio - Rango - Preferenza -                                    |       |

|                                                                       | LXXI    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| N.º                                                                   |         |
| Graduatoria (p. 309.)  Fedecommesso antico — Jus accrescendi — Sosti- | 667     |
| tuzione inter liberos — Figli mancati (p. 479)                        | 701     |
| Fenecommesso — Prescrizione — Vendita — Azione                        | 450     |
| di nullità - Rivindicazione - Frutti (p. 491.)                        | 706     |
| Fent di Parrochi - Legalizzazione - Vidimato -                        |         |
| Sindaco — Autorità locale — Uffiziale dello Stato                     | -11-    |
| civile - Qualità essenzialmente distinte (p. 12)                      | 568     |
| FEMMINE agnate - Privilegio - Livelli - Inscri-                       | L I CR  |
| zione - Paraggio-Azione personale in rem scri-                        |         |
| pta (p. 336)                                                          | 676     |
| FEMMINE agnate - Privilegio - Livelli - Inscri-                       | 1       |
| zione - Paraggio - Secondogeniti - Vita mili-                         | 3.09 5. |
| zia (p. 630.)                                                         | 725     |
| Frunalita' presunta — Decima — Prestazioni —                          | 1.0     |
| Rediti in genere - Commutazione in danaro -                           |         |
| Giudice regio - Competenza - Regolamenti di                           |         |
| Giudici - Scelta di foro (p. 362.)                                    | 684     |
| FIDEJUSSORE - Beneficio cedendarum actionum -                         |         |
| Credito pregiudicato - Inscrizione omessa-Debi-                       | .`      |
| to (p. 678.)                                                          | 740     |
| Front naturali - Legittimazione per grazia - Suc-                     |         |
| cessione intestata - Padre (p. 409.)                                  | 6ge     |
| Frem mancati - Sostituzione inter liberos - Jus                       |         |
| accrescendi - Fedecommesso antico (p. 479.)                           | 701     |
| FIGLIA maggiorenne - Conservatorio - Patria po-                       | 1       |
| testà - Madre superstite (p. 40.)                                     | 584     |
| Sars - Erede rivindicante - Legge cum a ma-                           |         |
| tre - Legge vindicantem - Alienazione - Pe-                           |         |
| gno - Vendita di cosa altrui - Dominio soprav-                        |         |
| venuto - Rivindicazione (p. 648)                                      | 732     |
|                                                                       |         |

Rivindica

| FINESTRA - Strada pubblica - Vedute dirette -        | ,   |
|------------------------------------------------------|-----|
| Lumi - Divielo - Servitů (p. 295.)                   | 662 |
| FONDIARIA - Sequestri - Reclamo di proprietà -       |     |
| Competenza - Sindaco - Giurisdizione - Tri-          | -1  |
| . bunale (p. 381.)                                   | 686 |
| FONDIARIA - Imponibile oltre a ducati 50 collettiva- |     |
| mente - Annullamento - Ricorso - Cointeres-          |     |
| sati - Indigenti - Ammessibilità (p. 481.)           | 703 |
| Fonno evitto - Jus refinendi - Terzo possessore      |     |
| Miglioramento - Azione ipotecaria - Rilascio -       | 9 2 |
| Preserenza - Indennità - Privilegio (p. 389.)        | 687 |
| FORCHIUSIONE - Cassazione - Annullamento - Ri-       | 1   |
| corso - Irricettibilità - Giudicato eseguito (p.     |     |
| 643.)                                                | 730 |
| FORCHIUSIONE-Appello tardivo - Giudicato - Ter-      |     |
| mini - Sentenza senza contradittore (p. 10.) .       | 567 |
| FORMALITA' - Matrimonio all' estero-Matrimoni di     |     |
| coscienza - Registro - Stato civile (p. 16).         | 570 |
| FORMALITA' - Ruoli esecutivi - Rendite - Censi       | -   |
| Amministrazioni (p. 184.)                            | 630 |
| FORME speciali - Inscrizione - Falso - Strade -      |     |
| Direzione de' ponti e strade - Deputazione -         |     |
| Opere pubbliche - Ingegneri - Direttori - Ver-       | ٠.  |
| bali - Appaltatori - Contenzioso amininistrati-      |     |
| vo (p. 123.)                                         | 60  |
| FRANA - Alberi - Terra - Alluvio - Avulsio           |     |
| Accessione - Possessorio (p. 286)                    | 65  |
| FRODE - Pauliana - Rivocatoria - Azione - Cre-       |     |
| ditori (p. 683.)                                     | 74  |
| FRUTTI - Immobile - Rilascio - Accessioni -          |     |

| A second                                                                                          |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Favert - Rivindicazione - Fedecommesso - Pre-<br>scrizione - Vendita - Azione di nullità (p. 491) | 706   |
| FRUTTE - Donna - Successione - Ascendenti -                                                       | y- '  |
| Collaterali - Divisione - Eredita - Decreto                                                       | 9     |
| del 4 di marzo 1817 - Cautela di Maranta - Ri-                                                    | Sile. |
| nunzio - Beni infra districtum (p. 523.)                                                          | 714   |
| Humano 2011                                                                                       | L.    |
| G. C.                                                                                             | 10    |
| 4.                                                                                                | di    |
| Gionno lestivo - Ricorso - Termini - Condanne                                                     |       |
| - Penali (p. 35).                                                                                 | 581   |
| Grunicane incidenter della qualità di una via - 0-                                                |       |
|                                                                                                   |       |
| nus probandi la qualità privata — Contravven-                                                     |       |
| zione - Suolo pubblico - Via pubblica - Pre-                                                      | k     |
| sunzioni - Via privata (p. 78)                                                                    | 597   |
| Grunicaro - Ex aequo et bono - Sola facti ve-                                                     |       |
| ritate inspecta - Origo petitionis - Domande                                                      | 4     |
| - Citazioni - Difese - Repliche - Connes-                                                         |       |
| sila - Causa petendi - Gradi di giurisdizione                                                     |       |
| - Appello - Rinvio (p. 1.)                                                                        | 565   |
| Giunicaro - Appello tardivo - Forchiusione -                                                      |       |
| Termini - Sentenza senza contradittori (p. 10).                                                   | 567   |
| GIUDICATO - Contrarietà - Ritrattazione - Ri-                                                     |       |
| corso - Deposito - Error di diritto - Error di                                                    |       |
| falto (p. 54)                                                                                     | 591   |
| Grupicaro nello interesse delle parti - Penali giu-                                               |       |
| dizi - Ricorso nello interesse della legge (p. 163).                                              | 623   |
| Giunicato eseguito - Forchiusione - Cassazione                                                    |       |
|                                                                                                   | 730   |
| -Annullamento-Ricorso-Irricettibilità (p.643).                                                    | 750   |
| Giunica superiore - Giudice inferiore - Accesso                                                   |       |

| LXXIV N.º                                          |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| 651.)                                              | 733    |
| Grounto in grado di rinvio pendente Possesso-      |        |
| rio non esaurito -Petitorio precedentemente intro- |        |
| dotto (p. 65g.)                                    | 737    |
| Giunice Regio - Sigitli - Conservatorio - Riti-    | ,      |
| ro - Apposizione (p. 22.)                          | 573    |
| Giudice di rinvio - Giudice naturale - Reato -     |        |
| Complicità -Rinvio - Giurisdizione (p. 42.) .      | 586    |
| Gippics Regio - Competenza - Valore - Legge        |        |
| sulla espropriazione (p. 173.)                     | 632    |
| Giunica Regio - Ruoli - Opposizione - Compe-       |        |
| tenza - Tribunale - Esecuzione (p. 215.).          | 641    |
| Giunica Regio - Azioni possessorie - Nuncia-       | 1      |
| zione di nuova opera - Competenza (p. 273.)        | 656    |
| Giunica impedito - Sospezione non data - Vo-       | 3 "    |
| tante - Magistrato (p. 341.)                       | 678    |
| Giunica Regio - Decime - Feudalità presunta -      |        |
| Prestazioni - Rediti in genere - Commutazione      |        |
| in danari - Competenza - Regolamento di giu-       |        |
| dici - Scelta di Foro (p. 362)                     | 684    |
| Gruprer Regi - Competenza - Quandocumque -         | •      |
| Rendite - Eccezioni tardive nel di della deci-     |        |
| sione - Comunicazione di documenti tardi chie-     |        |
| sta - Quadri - Ruoli esecutivi - Petitorio prec-   |        |
| sistito - Legittimazione di persone - Inesistenza  |        |
| del debito - Pruova a carico del debitore -        | • ,5 5 |
| Ente morale attore - Autorizzazione - Conci-       |        |
| liazioni omesso - Annullamento - Quistioni va-     |        |
| ne neglette (p. 231.)                              | 645    |
| Givotzi-Casa Regale-Orfanotrofio militare - Am-    |        |
| ministrazioni Diocesane - Autorizzazione - Con-    |        |

|                                                   | IXXY  |
|---------------------------------------------------|-------|
| N.º                                               |       |
| ciliazione (p. 46.)                               | 588   |
| Giunizio penale - Ricorso Danni - Interessi       | 64    |
| civili (p. 168)                                   | 626   |
| Giunizio penale - Straniero - Cauzione (p. 171.)  | . 629 |
| Grupizio - Ricusa - Consiglio d' Intendenza -     |       |
| Avviso dato - Incompatibilità di giudicare - So-  |       |
| spezione - Contenzioso amministrazio (p. 493).    | . 707 |
| Giunizio sullo stesso reato - Instruzione di pro- | -     |
| cesso - Sospezione - Ricusa (p. 500.)             | 708   |
| Giunizio penale - Azione civile - Dazi di consu-  |       |
| mo -Comune - Appaltatore - Contravventore         |       |
| Competenza (p. 605.)                              | 719   |
| Giunizio penale non influente nel civile - Suppo- |       |
| sizione di parto - Vitalità del neonato (p. 636)  | 728   |
| Gibramento suppletorio - Giuramento ex officio    |       |
| - Attore - Reo - Pruova semipiena ( p.            |       |
| 69).                                              | 593   |
| Grunispizione - Giudicato - Giudizt - Ex ge-      | -3-   |
| quo, et bono - Sola facti veritate inspecta -     | ,     |
| Origo petitionis - Domande - Citazione - Di-      | :     |
| fese - Repliche - Connessità - Causa peten-       | 49 11 |
| di — Gradi di giurisdizione — Appello — Rin-      |       |
| vio — (p. 1.)                                     | 565   |
| Gigaispizions — Rinvio — Reato — Complicita —     |       |
| Giudice di rinvio — Giudice naturale (p. 42).     | 586   |
| Gronispizione — Beneficio — Padronato — Lai-      |       |
| co — Ecclebiastico — Competenza — Autorità ec-    |       |
|                                                   | 633   |
| clesiastica — Cuñe (p. 174)                       | 033   |
|                                                   |       |
| stri — Reclamo di proprietà — Competenza —        | 686   |
| Sindaco ( p. 381 )                                | 000   |

| GRADE di giurisdizione - Appello - Rinvio -       |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| Cindial er genuo et bono - Sola facti veritate    | · . • |
| inspecta - Origo petitionis - Domande - Ci-       | •     |
| tazioni - Difese - Repliche - Connessità -        | . "   |
| Causa petendi (p. 1.).                            | 565   |
| GRADUATORIA - Interessi moratori - Creditori -    | * 7   |
| Collocazione - Aggiudicazione (p. 57)             | 593   |
| GRADUATORIA - Collocazione - Nota - Creditore     |       |
| omesso - Incapiente (p. 267).                     | 654   |
| GRADUATORIA - Collocazione - Fedecommessi an-     |       |
| tichi - Beni liberi - Creditori del gravato -     |       |
| Creditori del fedecommesso - Separazione di pa-   |       |
| trimoni - Inscrizione necessaria ( p. 294 )       | 66 r  |
| GRADUATORIA - Fedecommessi - Secondogeniti -      |       |
| Livelli - Capitale - Condominio - Rango -         |       |
| Preferenza (p. 30g)                               | 667   |
| GRADUATORIA - Collocazione - Inscrizione antica   |       |
| - Titolo omesso (p. 314)                          | .669  |
| GRADUATORIA - Quandocumque - Censo bullare -      |       |
| Dominio ( p. 319. )                               | 673   |
| GRADUATORIA - Concreditori - Interessati nel giu- |       |
| dizio - Credito comune a più ( p. 620 )           | 722   |
| GRADUATORIA - Inscrizione - Dote-Interesse-Ac-    |       |
| cessione - Tre annate - Credito ammessibile       |       |
| senza inscrizione ( p. 633 )                      | 726   |
| GRADUATORIA - Creditori - Aggiudicatari neces-    | ç     |
| sati-Parteggiamento - Scegliero con preferenza    |       |
| (p. 642)                                          | 729   |
| GRADUATORIA - Creditore - Provincie diverse -     |       |
| Ipoteca — Inscrizione — Rionovazione — Beni       |       |
| passati in altra provincia - Circonscrizione ter- | - 2   |
|                                                   |       |

|                                                                                                      | XXVII |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ritoriale ( p. 652 )                                                                                 | 734   |
| GRAN Corte civile impedita — Annullamento — Rin-                                                     | -     |
| vio — Quarto esame ( p. 161 )                                                                        | 629   |
| Ricorso - Interesse (p. 34a)                                                                         | 68r   |
| GRAVAME - Prefetto dell'annona - Decreto - Real                                                      |       |
| Camera di Santa Chiara — Consiglio collaterale — Ipoteca — Istanza giudiziale — Perenzione (p.       |       |
| 40)                                                                                                  | 585   |
| GRONDAJA - Pozzo - Acque piovane - Nunciazio-                                                        |       |
| ne — Minori — Prescrizione — Possessorio — Pe-                                                       |       |
| titorio - Precario - Servitù ( p. 615)                                                               | 781   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                |       |
| IMBECILLITA' - Interdizione - Creditore - Azione -                                                   |       |
| Congiunti - Estrane - Pubblico Ministero (n 444)                                                     | 602   |
| IMHOBILE - Rilascio - Accessioni - Rivindica                                                         | -     |
| Frutte (p. 28q.)                                                                                     | 658   |
| IMPIEGATI doganali — Dazi indiretti — Perizie (p.                                                    |       |
| 263. )  IMPIEGATI — Disciplina — Misure disciplinari — Pa-                                           | 952   |
| trocinatori - Caucellieri - Uscieri (p. 38.)                                                         | 583   |
| Imponisizza oltre a duc. 50 collettivamente — An-<br>nullamento — Ricorso — Indigenti— Cointeressati |       |
| - Fondiaria - Ammissibilità (p. 481.)                                                                | 703   |
| Incapace — Minore — Ipoteca nulla — Ratificazio-                                                     |       |
| ne — Retroattività d' ipoteca (р. 8.).  Іжанівти — Graduatoria — Collocazione — Nota                 | 566   |
|                                                                                                      | aui   |
| Incapienta—Aggiudicazione prima della nuova legge                                                    | 654   |
| Vatelli vol. A                                                                                       |       |

| - Spropriazione - Creditore espropriante - Ag-                                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Capitali di vendità - l'atto di pren-                                                         |       |
| der parte de fondi - Scelta de creditori capienti                                             |       |
| The t                                                                                         | 683   |
| (p. 352.) INCOMPATIBILITA' di giudicare — Consiglio d' Inten-                                 |       |
| denza — Avviso dato — Sospezione — Contenzioso                                                | 1     |
| amministrativo — Giudizio — Ricusa (p. 495.)                                                  | 707   |
| Indennita' preventiva — Muro contiguo — Mitoyen-                                              |       |
| INDENNITA preventiva - muro contegos                                                          | 731   |
| nelé — Acquisto — Comunione (p. 645.)                                                         | 104   |
| neté — Acquisto — Commandi — Terzo Innennità — Privilegio — Jus retinendi — Terzo Inntegraria |       |
| possessore — Miglioramento — Azione ipotecaria                                                | 687   |
| - Fondo evitto - Rilascio - Preferenza (p. 389.)                                              |       |
| Indennita' — Perizia — Valutazione — Spropriazio-                                             |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
| Padrone utile - Billipus                                                                      | - 675 |
|                                                                                               | - 010 |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               | ٠.    |
| Minore - Perizia - Camposinto                                                                 | -3-   |
|                                                                                               | 739   |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               | 679   |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               | 665   |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               |       |
|                                                                                               | 70    |
| Causa - Morte - Elgastolo                                                                     |       |
| Candanna — Ricorso (p. 32.)                                                                   | 379   |
| Candania - Incors                                                                             |       |

| INESISTENZA del debito - Pruova a carico del debi- | ٠.    |
|----------------------------------------------------|-------|
| tore - Ente morale attore - Autorizzazione -       | -94   |
| · Conciliazioni omesse - Annullamento - Quistioni  |       |
| vane neglette - Giudici regi - Competenza -        |       |
| Quandocumque - Rendite - Eccesioni tardive         |       |
| nel di della decisione - Comunicazione di docu-    |       |
| menti tardi chiesta - Quadri - Ruoli esecutivi-    |       |
| Petitorio preesistito - Legittimazione di persone  |       |
| (p. 231.)                                          | 645   |
| Inguenzar - Strade - Direzione di ponti e strade   |       |
| - Deputazione - Opera pubblica - Direttori -       |       |
| Verbali - Appaltatori - Contenzioso amministra-    |       |
| tivo-Falsa-Inscrizione-Forme speciali (p. 123.)    | . 6o8 |
| INGEGNERI - Ponti e strade - Direzione - Opera     |       |
| pubblica - Strada + Qualità - Competenza -         |       |
| Contenzioso amministrativo - Appaltatore - Com-    |       |
| penso - Perizia ordinata - Scelta di periti spe-   |       |
| ciali (p. 260.)                                    | 65 r  |
| Inscrizione - Forme speciali - Strade - Direzione  |       |
| di ponti e strade - Deputazione - Opere pub-       |       |
| bliche - Ingegneri - Direttori - Appaltatori -     | ٠. *  |
| Contenzioso amministrativo - Falso (p. 123.) .     | 608   |
| INSCRIZIONE - Rinnovazione - Decennio - Anno       |       |
| completo (p. 149.)                                 | - 613 |
| Inscrizione ipotecaria - Debitori - Bollo - Regi-  |       |
| stro - Ruoli esecutivi - Quadri - Rendite -        |       |
| Rinnovazione di titoli (p. 226.)                   | 644   |
| Inscrizione non necessaria - Fedecommessi antichi  |       |
| -Beni liberi - Creditori del gravato - Credi-      |       |
| tori afficienti il fedecommesso - Separazione di   |       |
| patrimonî - Graduatoria - Collocazione (p. 294.)   | 66z   |

| N.                                                 |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Instruziona - Aggiudicazione - Spropriazione -     |       |
| - Decennio - Ipoteca - Creditore - Rinnova-        |       |
| vazione (p. 3021)                                  | 664   |
| Inscrizione antica - Titolo omesso - Graduatoria   |       |
| - Collocazione (p. 314.)                           | 669   |
| INSCRIPTIONE - Subingresso - Ipoteca legale - Dote |       |
| - Creditore dismesso con la dote (p. 315.).        | 670   |
| INSCRIZIONE DOD necessaria - Dole - Convenzioni    |       |
| malrimoniali - Preferenza-Beneficio cujus solius   |       |
| - Moglie - Vedova pria del 1809 - Ipoteca le-      |       |
| gale (p. 421.)                                     | 696   |
| Inscrizione non necessaria — Bote — Privilegio —   |       |
| Moglie Vedova fra 'l 1809 e'l 1819 - Ante-         | 2.    |
| riorità del contratto matrimoniale (p. 428.)       | 696   |
| INSCRIZIONE ipotecaria - Doto - Ipoteca degale -   |       |
| Eredi della donna (p. 435.)                        | . 698 |
| Inscrizione ipotecaria - Sentenza contumaciale -   | ,     |
| Perenzione (p. 586,)                               | 715   |
| Inscrimone necessaria - Vedova pria del 1809 -     | -     |
| Dote-Ipoteca - Antefato-Accessione (p. 622.)       | 723   |
| INSCRIZIONE Decessaria - Doti - Moglie - Vedo-     |       |
| va tra'l 1809 e'l 1819—Ipoteca dotale (p.623.)     | .724  |
| INSCRIZIONE - Privilegio - Femmine agnate -        |       |
| Livelli - Paraggio - Secondogeniti - Vita-milizia  |       |
| (p. 630.)                                          | 725   |
| Inscriziona - Accessione - Tre annate - Credito    | •     |
| ammessibile senza inscrizione - Gradualoria -      |       |
| Interesse - Dole (p. 633.)                         | 726   |
| Instructions - Rinnovazione - Ipoteca - Provincie  |       |
| diverse-Bedi passati in altra provincia-Circon-    | •     |
| scrizione territoriale — Graduatoria — Creditore   |       |
|                                                    | 734   |
| (p. 652.)                                          | 100   |

|                                                                                                | 4.5  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| INSCRIZIONE non necessaria - Moglie - Separazione                                              |      |
| di beni - Ipoteca (p. 656.)                                                                    | 736  |
| INSCRIZIONE - Separazione di patrimoni - Dona-                                                 | 1:-  |
| zione - Trascrizione necessaria- Azioni ipoteca-                                               | 1    |
| rie (p. 610.) ,                                                                                | 720  |
| INSCRIZIONE omessa — Beneficio cedendarum actio-<br>num — Credito pregiudicato — Fidejussore — |      |
| Debito - (p. 678.)                                                                             | -1-  |
| INSTITUZIONE contrattuale - Patto successorio - Te-                                            | 740  |
| stamento — Capitoli — Matrimonio (p. 507.).                                                    |      |
| Instruzione di processo — Giudizio sullo stesso                                                | 712  |
| reato — Sospezione — Ricusa (p. 500.)                                                          |      |
| INTERDENTE — Amministrazione pubblica — Condan-                                                | 708  |
| na — Pagamento — Cassa di Ammortizzazione —                                                    |      |
| . Sequestrata — Depositaria (p. 165)                                                           | 624  |
| INTENDENTE — Quadri — Ruoli — Organo di comu-                                                  | 024  |
| nicazione — Competenza sulla nullità di ordinan-                                               |      |
| za - Opposizioni devolutive, non sospensive -                                                  |      |
| - Tribunale civile - Termini - Consiglio d'In-                                                 |      |
| tendenza — Decisioni (p. 209.)                                                                 | 649  |
| INTERDIZIONE - Imbecillità - Creditori - Azione -                                              | 049  |
| Congiunti - Estranci - Pubblico Ministero (p.                                                  |      |
| 414.)                                                                                          | 962  |
| Interessate nel giudizio - Credito comune a più                                                | 3    |
| - Concreditori - Gruduatoria (p. 620)                                                          | 722  |
| INTERESSE - Accessione - Tre annate - Credito                                                  | 1    |
| ammissibile senza inscrizione - Graduatoria -                                                  |      |
| Inscrizione - Dote (p. 633.).                                                                  | 796  |
| Interesse - Decisione - Pregiudizio-Gravame-                                                   | 700  |
| Appello - Ricorso (p. 349.)                                                                    | 681  |
| Interessa moratori - Aggiudicazione pria della leggo                                           |      |
| del 1828 (p. 300.).                                                                            | 663. |
|                                                                                                |      |

| 11.                                               |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| INTERESSI moratori - Creditori - Graduatoria -    |     |
| Collocazione - Aggiudicazione (p. 57.)            | 592 |
| INTERLOCUTORIA - Tribunale di commercio - Ap-     |     |
| pello - Pruova compilata (p. 683.)                | 742 |
| INTERLOCUTERIA applicata - Giudice superiore -    |     |
| Giudice inferiore - Accesso - Perito surrogato    |     |
| (p. 651.)                                         | 733 |
| INTERPELLAZIONE - Enfiteusi - Titolo antico - Do- |     |
| mino diretto - Retroattività (p. 413.)            | 691 |
| INTRAPRENDITORE - Architetto- Nuove fabbriche-    |     |
| Ricos ruzioni - Privilegio - Residuo di prezzo-   |     |
| Plusvalenza (p. 408.)                             | 688 |
| INVALIDITA' -Competenza-Eccezione rei judicatae   |     |
| - Contenzioso amministrativo - Contratto-Con-     | •,  |
| gregazione - Pio luogo laicale - Beneficenza -    | ٠.  |
| Nullità (n. aq.)                                  | 599 |
| Intimazione — Patrocinatore — Sentenza — Copia    |     |
| -Emolumento - Diritto - Tarilla (p. 107.)         | 625 |
| IPOTECA nulla - Minore - Incapace- Ratificazio-   | v   |
| ne - Retroattività d'ipoteca (p. 8.)              | 566 |
| IPOTECA - Terzo possessore - Prescrizione-Buona   |     |
| fcde - Scienza - Debito (p. 679.)                 | 741 |
| IPOTECA - Terzo possessore - Azione ipotecaria -  |     |
| Subingresso - Regresso - Solidarieta - Divisi-    |     |
| bilità-Contributo-Cessione di ragioni (p. 257.)   | 650 |
| IPOTECA - Creditore - Rinnovazione - Decennio     |     |
| - Inscrizione - Spropriazione - Aggiudicazione    |     |
| (p. 302.)                                         | 664 |
| Iporaca legale - Dote - Inscrizione - Subingresso |     |
| non inscritto - Creditore dismesso con la dote    | 6   |
|                                                   |     |

| Iroreca anteriore inscritta dopo l'alienazione-Com- |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| peratore - Debito - Terzo, possessore-Traseri-      |   |
| rione ( n. 410. )                                   | • |
| Iroteca legale - Inscrizione non necessaria-Dote    |   |
| - Convenzioni matrimoniali - Preferenza - Be-       |   |
| nesicio cujus solius — Moglie — Vedova pria         |   |
| del 1809 (p. 421.)                                  |   |
| Increase della donna - Dole - Inscrizione ipoleca-  |   |
| 10 (0) 128                                          |   |
| IPOTECA legale - Dote - Data delle nozze - Data     |   |
| del contratto - Data della numerazione della        |   |
| dote - Capitoli matrimoniali (p. 601.) 718          |   |
| Inorrea - Antefato - Accessioni - Vedova pria       |   |
| del 1809-Inscrizione necessaria-Dote (p. 622.) 723. |   |
| Iroreca dotale - Inscrizione non necessaria - Boli  |   |
| - Magli - Vedova tra 1 1809, e'l 1819 (p)           |   |
| 623).                                               |   |
| IPOTECA - Inscrizione - Rinnovazione - Provincie    |   |
| diverse — Beni passati in altra provincia — Gra-    |   |
| duatoria — Creditore (p. 652) 734                   |   |
| IPOTECA - Moglie - Inscrizione non necessaria-Se-   |   |
| parazione di beni ( p. 656 )                        |   |
| IPOTECA — Terzo possessore — Donazione — Trascri-   |   |
| scriziono necessaria — Azione ipotecaria — Sepa-    |   |
| razione di patrimoni - Creditore chirografario -    |   |
| luscrizione ( p. 610 )                              |   |
| Indicatribilità - Giudicalo eseguito - Forchiu-     |   |
| sione — Cassazione — Annullamento — Ricorso.        |   |
| (p. 643)                                            |   |
| Indicettibleita' - Annullamento - Ricorso - Cer-    |   |
| tificato d'indigenza — Visto del cancelliere comu-  |   |
| nale (p. 483)                                       |   |
| pale (p. 485)                                       |   |

| N.                                                 |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Janicettisilita - Appello interposto - Comunicazio |       |
| ne - Documenti - Patrimoni antichi - Terz          |       |
| ого — Donna — Moglie — Dote ripetibil              | е     |
| - Beni alienati - Prescrizione trentennaria -      |       |
| Contra non valentem - Annullamento - Ri            |       |
| corso (p. 246)                                     | . 649 |
| ISTANZA giudiziale - Gravame - Prefetto dell' an-  |       |
| nona - Decreto-Regal Camera di S. Chiara-          | -     |
| Consiglio Collaterale - Perenzione (p. 40).        |       |
| Istanza - Perenzione - Commercio - Tribunale       | 9 '   |
| - Atto di patrocinatore (p. 72.)                   | 595   |
| t attended                                         | •     |
| J                                                  |       |
|                                                    |       |
| Jus retinendi - Terzo possessore - Miglioramento   |       |
| - Azione ipotecaria - Fondo evitto - Rilascio      |       |
| - Preferenza - Indennità-Privilegio (p. 389.       |       |
| Jus accrescendi - Fedecommesso antico - Sostitu    |       |
| zione inter liberos - Figli mancati (p. 479.       | ) 70E |
|                                                    |       |
| <b>L</b>                                           |       |
| Latco — Ecclesiastico — Beneficio — Padronato —    |       |
| Giurisdizione - Competenza - Autorità ecclesia-    |       |
| stica — Curie (p. 174.)                            | . 633 |
| LEGALIZEAZIONE - Vidimato - Sindaeo - Autorità     |       |
| locale - Uffiziale dello Stato civile - Qualità    |       |
| essenzialmente distinte-Fedi di Parrochi (p. 12.)  |       |
| LEGATI pil - Regal Corona - Demanio - Lite -       |       |
| Intendenti-Pubblico Ministero - Benefici ecclesia  |       |
| stici — Collativi — Padronato particolare — Ammini |       |
| strazioni Diocesane - Vacanze (p. 150.)            | 615   |
| SHUMING MINISTER - FACALISE ( P. 100. ) .          | . 015 |

| N.º                                                 |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| LEGATO - Decadenza pretesa - Anno e giorno -        |      |
| Eseculore testamentario (p. 71.)                    | 594  |
| Legge sulla espropriazione - Giudice Regio-Com-     | S 63 |
| petenza - Valore (p. 173.)                          | 632  |
| LEGGE forestale - Boscoso - Terre salde - Vicen-    | .4   |
| da - Coltura - Dissodamento (p. 181.)               | 634  |
| LEGGE di Férdinando IV del 1769-Monaco (p.460.)     | 699  |
| Legge - Divieto - Donna - Moglie - Autorizza-       |      |
| zione - Nullità (p. 480.)                           | 702  |
| LEGGE del 3 di gennato 1809 - Ipoteca legale (v.    | •    |
| p. 425.)                                            | 695  |
| LEGGE (quae lege fieri prohibentur) ( v. p. 480. ). | 702  |
| LEGGE Procula (v. p. 489.)                          | 705  |
| LEGGE Procula (v. p. 489.)                          | 1    |
| Rimboscare (p. 58g.)                                | 716  |
| LEGGE cum a matre - Legge vindicantem - Alie-       | ٠.   |
| nazione - Pegno - Vendita di cosa altrui -          |      |
| Dominio sopravvenuto - Rivindicazione - Figlio      |      |
| - Erede rivindicante (p. 648.)                      | 732  |
| Legen di ammortizzazione-Enfiteusi antica - Chiesa  |      |
| padrona diretta - Allodialità-Alienazione di em-    |      |
| ponemi — Assenso (p. 290.)                          | 659  |
| EGITTIMAZIONE di persone - Inesistenza del debito   |      |
| - Pruova a carico del debitore - Ente morale        |      |
| attore - Autorizzazione - Conciliazioni ouresse-    |      |
| Annullamento - Quistioni vane neglette - Giu-       |      |
| dici Regi - Competenta - Quandocumque -             |      |
| Rendite - Eccezioni tardive nel di della decisio-   |      |
| ne-Comunicazione di documenti tardi chiesta -       |      |
| Quadri - Ruoli esecutivi - Petitorio preesistito    |      |
| (n. 231.)                                           | 645  |

| N.º                                                   |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| LEGITTIMAZIONE per grazia - Figli paturali - Suc-     | 3     |
| cessione intestata - Padre (p. 409.)                  | 690   |
| LINGUA-Testamento-Estero - Traduzione-Notaio          |       |
| (p. 1g.)                                              | 571   |
| LIQUIDAZIONE - Amministrazioni pubbliche - Titolo     | ~.    |
| energico - Contabili (p. 47.)                         | 589   |
| Lrrs -Intendenti-Pubblico Ministero-Benefici ec-      | 1     |
| clesiastici - Collativi - Padronato particolare - Am- |       |
| ministrazioni Diocesane-Vacanze - Legati pii-         | 4.0   |
| Regal Corona (p. 150.)                                | 615   |
| Livelli - Fedecommessi - Secondogeniti - Capi-        |       |
| tale - Condominio - Rango-Preferenza - Gra-           |       |
| duatoria (p. 309)                                     | 667   |
| Livelli - Privilegio - Femmine agnate - Inscri-       |       |
| zione - Paraggio - Azione personale in rem            | 1     |
| scripta (p. 336.)                                     | 676   |
| Livelli - Privilegio - Femmine agnate - Inscri-       |       |
| zione — Paraggio — Secondogeniti — Vita-milizia       |       |
| (p. 630.)                                             | 725   |
| Lumi - Divieto - Servitù - Strada pubblica - Ve-      |       |
| dute dirette - Finestra (p. 295.)                     | 662   |
| Lucco Pio Iaicale — Contenzioso amministrativo —      |       |
| Contratto - Congregazione - Boneficenza - Nul-        |       |
| lità — Invalidità — Competenza — Eccezione rei        |       |
| judicatae (p. 99.)                                    | . 599 |
| Juaicatue (p. 99.)                                    | - 400 |
|                                                       |       |
| MA                                                    |       |
| MADRE superstite - Figlia maggiorenne - Conserva-     |       |
| torio — Patria potestà— (p. 40)                       | 584   |
| Magazzinaggio - Dogana - Sequestro vietato (p.        |       |
|                                                       | 63    |
| 181.)                                                 |       |

| . N.º                                              |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| MAGISTATI - Gludice impedito - Sospezione non      |       |
| data - Votante (p. 341.)                           | 678   |
| Mancanza d'inscrizione fra l'anno - Decadenza-     |       |
| Dote-Moglie-Vedovata dopo il 1809 (p. 434.)        | 697   |
| Mariro - Arresto personale - Dote - Alienazione    |       |
| - Carceralo (p. 597.)                              | 717   |
| Marnimoni - di coscienza - Registri - Stato civile |       |
| - Formalità - Matrimonio all' Estero (p. 16.)      | 570 - |
| MATRIMONIO - Notificazione - Pubblicazione - Anno  |       |
| dopo il termine dell'affissione - Rinnovazione     |       |
| (p. 20.)                                           | 572   |
| MATRIMONIO - Bollo - Registro - Atto di morte-     |       |
| Rettificazione - Stato civile (p. 168.)            | 627   |
| MATRIMONIO - Condannato - Ergastolo - Ferri -      |       |
| Reclusione (p. 172.)                               | 630   |
| MATRIMONIO - Instituzione contrattuale - Patto     |       |
| successorio — Capitoli — Successione—Testamento    |       |
| . (p. 507.) , ,                                    | 712   |
| Menzione - Atti - Notificazione-Parquet-Estero     | . *   |
| Nazionalità (p. 183.)                              | 638   |
| Mezzi aggiunti - Avvocato - Corte suprema -        |       |
| Tassa - Specifica - Ricorso (p. 153.)              | 616   |
| MIGLIORAMENTO-Azione ipolecaria - Jus retinendi    |       |
| - Terzo possessore - Fondo evitto - Rilascio -     |       |
| Preferenza - Indennità - Privilegio (p. 389.) .    | 687   |
| MINORE - Incapace - Ipoteca nulla - Ratificazione  | •     |
| Retroattività d'ipoteca (p. 8.)                    | 566   |
| Minons - Gontratto antieretico - Arbitri - Compro- |       |
| messo — Nullità — Inappellabilità — Eredi (p.      |       |
|                                                    | 610   |
|                                                    |       |
| Mixone condannato - Tutor surrogato - Notifica-    |       |

| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1809, e't 1819 - Anteriorità del contratto ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| trimoniale - Inscrizione non necessaria (p. 428).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 696   |
| Moglik - Dote - Vedevala dopo il 1819-Man-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| canza d'inscrizione fra l'anno - Decadenza ( p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 434 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 697   |
| Moglis - Donna - Autorizzazione - Nullità -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1     |
| Legge - Divieto - Quae lege feri prohibentur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -91   |
| (p. 480)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 702   |
| Mockie - Ipoteca - Sejarazione di beni - Iscri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| zione non necessaria ( p. 656 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 736   |
| Monaco - Successione - Rinuncia - Capacità di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| succedere - Voto di povertì - Secolarizzazio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| ne ( p. 457 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 699   |
| Monaco - Testamento - Capacità di trasmettere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| (p. 471)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 700   |
| Monre frumentario - Amministrazioni Diocesane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | L.    |
| - Tribunale misto - Beneficenza pubblica ( p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nie . |
| 183-)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 637   |
| Morre - Ergastolo - Condanna-Ricorso -Indivi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| duità - Causa (p. 32).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 579   |
| Mults - Tabacchi - Gontrabbando - Proprietario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| - Colono del fondo ( p. 340. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 677   |
| Municipalita'-Copia - Vidimazione - Notificazio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| be - Domicilio elettivo - Usciere ( p. 121).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 607   |
| Mono contiguo-Mitoyennete - Acquisto - Comu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| nione - Indennità preventiva ( p. 645 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 734   |
| and the second s |       |
| N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.5   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Nascita - Atti dello stato civile - Neonati -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠.    |
| Battesimo - Parrochi ( p. 23 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 574   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

| NAZIONALITA' - Menzione - Atti - Estero -          |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Parquet - Notificazione (p. 183)                   | 638 |
| NEGRATI - Atti dello stato civile - Battesimo -    |     |
| Nascita - Parrochi ( p. 23. )                      | 574 |
| Nora - Graduatoria - Collocazione - Creditore      |     |
| omesso-Incapiente (p.267)                          | 654 |
| Noraso - Testamento - Estero - Lingua -            |     |
| Traduzione (p. 19)                                 | 571 |
| Nozazo - Carattere alieno - Testamento - So-       |     |
| prascrizione ( p. 506 )                            | 712 |
| Notari - Cauzione - Stati di popolazione - Qua-    | J   |
| dri statistici del 1816 non pertinenti - Cassa di  |     |
| Ammortizzazione - Tribunale solo competente (p.    | া . |
| 25)                                                | 575 |
| Notificazione Matrimonio - Pubblicazione -         |     |
| . Anno dopo il termine dell'affissione - Hinnoya-  |     |
| ziene ( p. 20 )                                    | 572 |
| NOTIFICAZIONE - Domicilio elettivo - Usciere       | 1   |
| Municipalità-Copia - Vidimazione ( p. 121 ).       | 607 |
| Notificazione all'estero - Spese - Posta (p. 182). | 636 |
| Notificazione - Domicilio elettivo - Usciere -     |     |
| Ricorso - Annullamento - Corte suprema (p.         | cc. |
| 293)                                               | 660 |
| NOTIFICAZIONE - Atti - Parquet - Estero -          | 638 |
| Nazionalità - Menzione (p. 183)                    | 030 |
| Notificazione - Tutor surrogato - Termine -        | ,   |
| Minore condannato -Ricorso-Annullamento (p.        | 735 |
| 654 )                                              | 755 |
| Nullita' - Donna - Moglie - Autorizzazione -       |     |
| Legge - Divieto - Quae lege fieri prohiben-        | =00 |
| tun (n 180)                                        | 702 |

| N.º                                                 |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Nullita' - Espropriazione - Pegnoramento            |     |
| Denuncia - Affitto - Debitore spropriato-Ag-        |     |
| giudicatario ( p. 349 )                             | 682 |
| NULLITA' di ordine pubblico non sanabile - Donazio- |     |
| ne - Nullità sanabile per volontaria esecuzione     |     |
| - Dote - Capitoli - Scrittura privata - Ri-         |     |
| cognizione - Esecuzione volontaria (p. 343).        | 680 |
| NULLITA' - Inappellabilità - Eredi - Arbitri -      | .,. |
| Compromesso - Minore - Contratto antieretice        | 5   |
| (p. 143)                                            | 610 |
| NULLITA - Invalidità - Competenza - Eccezione       | -   |
| rei judicatae - Contenzioso amministrativo -        |     |
| Contratto - Congregazione - Pio luogo laicale       | )   |
| — Beneficenza (p. 99)                               | 599 |
| Nunciazione di nuova opera - Azioni possessorie -   |     |
| Giudice Regio - Competenza ( p. 273 )               | 656 |
| Nunciazione - Minori - Possessorio - Petitorio      | 4   |
| - Precario - Servitù - Grondata - Pozzo-            | 4.5 |
| Acque pievane - Prescrizione (p. 615)               | 721 |
| Nuove fabbriche - Architetto - Intraprenditore      |     |
| - Ricostruzione - Privilegio - Residuo di prez-     |     |
| zo - Plusvalenza (p. 408.)                          | 688 |
|                                                     |     |
| 0                                                   |     |
|                                                     |     |
| OBBLIGAZIONE solidale - Affitto - Tacita ricon-     |     |
| duzione - Arresto personale ( p. 236. )             | 646 |
| OBBLIGARIONI ereditarie - Erede vero - Putativo     |     |
| erede - Pagamento - Debito (p. 141.)                | 600 |
| Occerri pegnorati - Mobili - Pegnoramento -         | 75. |
| Trasporto — Custode giudiziario — Risponsabi lità   |     |
|                                                     |     |

| (p. 502.)                                           | 70    |
|-----------------------------------------------------|-------|
| OMISSIONE - Pena - Uffiziale dello stato civile-    |       |
| Deposito - Registri (p. 14.)                        | 56    |
| Onorificenze - Tutela - Dispensa - Esclusione       |       |
| (p. 173.)                                           | 63    |
| Onus probandi la qualità privata - Contravvenzio-   |       |
| ne - Suolo pubblico - Via pubblica - Pre-           |       |
| sunzioni - Via privata - Giudicare incidenter       |       |
| della qualità di una via (p. 78.)                   | 59    |
| Onus probandi - Ruoli esecutivi - Quadri - Ren-     |       |
| dite - Possessorio - Petitorio - Efficacia -        |       |
| Competenza - Opposizioni discusse (p. 216.)         | :.644 |
| OPERA pubblica - Ingegneri - Ponti e strade -       | - 1   |
| Qualità - Competenza - Contenzioso amministra-      |       |
| tivo - Appaltatore - Compenso - Perizia ordina-     |       |
| ta - Scelta di periti speciali (p. 260.)            | 65    |
| Orena pubblica - Danni - Privato - Indennità        |       |
| Perizia - Valutaziono - Spropriazione per pub-      |       |
| blica utilità - Compensi - Prezzo dividuo - Pa-     |       |
| drone utile - Ensiteusi (p. 322.)                   | 675   |
| Opera pubblica - Spropriazione per pubblica utilità |       |
| - Compenso - Danni - Privato - Assente -            |       |
| Minore - Indennità - Perizia - Camposanto           |       |
| (p. 66g.)                                           | 739   |
| Orene pubbliche - Strade - Direzione di ponti ,     | -     |
| e strade-Deputazione - Ingegneri - Direttori-       |       |
| Verbali - Appaltatori - Contenzioso ammini-         | .*    |
| strativo - Falso - Inscrizione - Forme spe-         |       |
| ciali (p. 123.)                                     | 605   |
| Opposizione - Ruoli - Competenza - Giudice          |       |
| Regio - Tribunale - Esecuzione (p. 215.) .          | 64 r  |

| D. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Opposizioni devolutive non sospensive - Quadri -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 1  |
| Ruoli - Intendente - Organo di comunicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| - Competenza sulla nullità di ordinanza - Tri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| bunale civile - Termine - Consiglio d' Inten-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| denza—Decisioni — Amministrazioni Diocesane—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Titolari de'benesici - Intelligenza del Real Decreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| 2 maggio - 202 ( m. and a Real Decreto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 2 maggio 1823 (p. 20g.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 640  |
| Opposizioni discusse - Ruoli esecutivi - Quadri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| - Rendite - Possessorio - Petitorio - Effica-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| cia-Giudicato- Competenza - Onus probandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| (p. 216.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 642  |
| Ordine Costentiniano — Benefici Antoniani —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7.40 |
| - Commessioni - Amministrazioni Diocesane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| ( = 92 \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 530  |
| ORPANOTROPIO militare - Casa Regale - Ammini-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200  |
| stracioni Diocessus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠.   |
| strazioni Diocesane — Autorizzazione — Concilia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| zione - Giudizi - Intelligenza del Real Decreto 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| maggio 1829 (p. 46.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 588  |
| Onico pelitionie - Giudizi ex aequo, et bino -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Sola facti veritate inspecta - Ginfiglizion Gin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| dicato - Domande - Citazione - Difere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Repliche - Connessilà - Causa netendi-Gradi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 565  |
| The state of the s | 203  |
| n n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| #/•( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Paure - Figli naturali - Legittimazione per gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| sia - Successione interest to Beginning some per gra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| zia — Successione intestata—Incapacità di succe-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
| dere (p. 40g.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | go   |
| TADRONATO - Beneficio - Laico - Feclosicolico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -    |
| - Giurisdizione - Competenza - Autorità ec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٠.,  |
| Vaselli vol. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |

|   | XCIV                                               |     |
|---|----------------------------------------------------|-----|
|   | N.º                                                |     |
|   | clesiastica - Curia (p. 174)                       | 633 |
|   | Papronato fendale - Diritti - Baroni - Pruova      |     |
|   | - Qualità burgensatica (p. 148)                    | 612 |
|   | Padronato particolare - Benefici ecclesiastici -   |     |
|   | Collativi - Amministrazioni Diocesane - Vacan      |     |
|   | ze - Legati pii - Regal Corona - Demanio -         |     |
|   | Lite - Intendenti - Pubblico Ministero (p. 150).   | 615 |
|   | Paprone diretto - Padrone utile - Prezzo divi-     |     |
|   | duo - Ensiteusi - Spropriazione per pubblica uti-  |     |
|   | lità - Compeni - Opera pubblica - Danni -          |     |
|   | Privato - Perizia - Indennità - Valutazione        |     |
|   | (p. 322)                                           | 675 |
|   | PAGAMENTO - Debito - Putativo erede - Obbli-       | -   |
|   | gazioni ereditarie (p. 141)                        | 609 |
|   | PAGAMENTO - Amministrazione pubblica - Con-        |     |
| ٠ | danna - Intendente - Cassa di Ammortizzazio-       |     |
|   | ne - Sequestrata - Depositaria (p. 165)            | 624 |
|   | Paragoto - Azione personale in rem scripta - Pri-  |     |
|   | vilegio - Femmine agnate - Live'li (p. 336.)       | 676 |
|   | Panaggio - Femmine agnate - Livelli - luscri-      |     |
|   | zione - Privilegio - Secondogeniti - Vita-mi-      |     |
|   | lizia (p. 63a.)                                    | 725 |
|   | PARQUET - Estero - Atti - Notificazione Na-        |     |
|   | zionalità - Menzione (p. 183.)                     | 638 |
|   | Parrocui - Neonati - Atti dello stato civile -     |     |
| ŧ | Deposito — Battesimo — Nascita (p. 23.).           | 574 |
|   | Partecciamento - Graduatoria - Creditore - Ag-     |     |
|   | giudicatari necessari - Scegliere con preferenza   |     |
|   | (p. 642.)                                          | 729 |
|   | Posta - Spese - Notificazioni all'Estero (p. 182.) | 636 |
|   | Patria potestà - Figlia maggiorenne - Conserva-    |     |
|   |                                                    |     |

| N.º                                                 |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| torio - Madre superstite (p. 40.)                   | - 58   |
| Patrimoni autichi - Surrogazione - Avocazione       |        |
| - Terzo possessore - Azione ipotecaria - Pre-       |        |
| scrizione - Regresso - Beneficio cedendarum         |        |
| actionum (p. 241.)                                  | 64     |
| Paramoni antichi - Terzo possessore - Donna -       |        |
| Dote ripetibile - Moglie - Beni alienati - Pre-     |        |
| scrizione trentennaria - Contra non valentem-       |        |
| Annullamento — Ricorso — Irricettibilità — Ap-      |        |
| pello interposto — Comunicazione — Documenti        |        |
| (p. 246.)                                           | 64     |
| Parrimonio sacro — Permutazione — Sacerdote —       |        |
| Beneficio — Disvincolo — Domanda — Cappel-          |        |
| lanic amovibili, o ad nutum - Devieto( p. 503.)     | 71     |
| Patrimonio sacro — Prebenda — Canonici — Peso       | erger. |
| di messe - Annullamento - Ricorso - Certi-          |        |
| ficato d' indigenza (p. 634.)                       | 72     |
| PATROCINATORE - Sentenza - Copia - Emolumento       |        |
| - Diritto - Tariffa - Intimazione (p. 167.)         | 62     |
| PATROCINATORI — Clienti — Avvocati — Bollo —        | , 1    |
| Registro - Produzioni restituite (p. 157) .         | 61     |
| Patrocinatori — Disciplina — Misure disciplinari    | ٠,     |
| - Cancellieri - Uscieri - Impiegati (p. 38.)        | - 58   |
| Patro commissorio — Patto non reale — Antièresi     |        |
| Rem emptam fore - Vendita sotto condizione          |        |
| Prelazione — Erede esclusi dallo esercizio (p.114.) | 60     |
| Parro di prender parte de' fondi - Scelta de' cre-  |        |
| ditori capienti-Aggindicazione prima della nuova    | - '    |
| legge — Spropriazione — Creditore esprepriante      | ٠,,    |
| aggiudicatario - Incapiente - Capitoli di vendita   |        |
| (n. 350)                                            | 63     |

| Parro successorio - Instituzione contrattuale -      | ,     |
|------------------------------------------------------|-------|
| Capitoli - Matrimonio - Successione - Testa-         | ,     |
| mento (p. 507.)                                      | 712   |
| PAULIANA - Rivocatoria - Azione - Frode -            |       |
| Creditori (p. 688.)                                  | 744   |
| Pegno - Alienazione - Vendita di cosa altrui -       |       |
| Dominio sopravvenuto - Rivindicazione - Fi-          |       |
| gli - Eredi rivindicanti - Legge cum a matre         |       |
| Legge vindicantem (p. 648.)                          | 732   |
| PEGNORAMENTO - Mobili - Tresporto - Custode          |       |
| giudiziario - Risponsabilità - Oggetti peguerati     | 3     |
| (p. 502.)                                            | 709   |
| PRGNORAMENTO — Denuncia — Affitto — Debitore         |       |
| spropriato - Aggiudicatario - Nullità - Espro-       |       |
| priazione (p. 349).                                  | 682   |
| PENA - Uffiziale dello stato civile - Deposito -     | 1,    |
| Registri — Omissione (p. 14.)                        | 569   |
| Penali - Giorno festivo - Ricorso - Termini          | _     |
| - Condonne (p. 35.)                                  | .58 r |
| Penali giudizi - Ricorsò nello interesse della legge | •     |
| - Giudicato nello interesse delle parti (p. 163.)    | 623   |
| Pene-Ecclesiastici - Condanne - Degradazione-        |       |
| Giudici — Commessione — Vescovi — Concor-            |       |
| dato (p. 666.)                                       | .738  |
| PERENZIONE — Istanza giudiziale — Consiglio col-     |       |
| laterale - Prescito dell'annona - Gravame -          | 1.1   |
| Decreto - Real Camera di S. Chiara (p. 40.)          | 585   |
| PERENZIONE - Commercio - Tribunale - Atto di         |       |
| patrocinatore — Istanza (p. 72.)                     | 505   |
| Penenzione - Appello - Reo convenuto - Attore        |       |
| Scutenza passata in giudicato (p. 516.)              | 713   |
| Schienza bassara in Stantoniol by                    |       |

| 11.                                                 |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Perenzione - Sentenza contumaciale - Inscrizio-     | 1.0  |
| ne ipotecaria ( p. 586. )                           | 715  |
| PERENZIONE - Tribunale di Commercio - Appel-        | •    |
| lo - Interlocutoria - Pruova compilata (p. 683.)    | 742  |
| Prescolo - Competenza - Prezzo - Evizione-          | ,    |
| Venditore - Cauzione - Rescissione di con-          |      |
| tratto (p. 111.)                                    | 602  |
| Peniro surrogato — Giudice superiore — Accesso      | 001  |
| - Interlocutoria applicata (p. 651.)                | 733  |
| Perizia - Spropriazione per pubblica utilità - Com- | 755  |
| penso — Opera pubblica — Danni — Privato —          |      |
|                                                     |      |
| Assente — Minore — Indennità — Camposanto           |      |
| (p. 66g.)                                           | 739  |
| Perizia ordinata-Ingegneri-Ponti e strade-Dire-     |      |
| ziono - Opera pubblica - Strada - Qualità-          |      |
| Competenza - Contenzioso amministrativo - Ap-       |      |
| paltatore - Compenso-Scelta di periti speciali      |      |
| (p. 260.)                                           | 65 s |
| Perizia — Indennità — Valutazione — Spropria-       | .5   |
| zione per pubblica utilità - Compensi - Opera       |      |
| pubblica - Danni - Privato (p. 322.)                | 675  |
| Perizia-Dazi indiretti-Impiegati Doganali (p.263.)  | 652  |
| PERMUTAZIONE - Patrimonio sacro-Saccrdote-Be-       |      |
| nelicio - Disvincolo - Domanda - Cappella-          |      |
| nie amovibili, o ad nutum (p. 503)                  | 710  |
| Paso di messe - Annullamento - Ricorso - Cer-       | ં .  |
| tificato d' indigenza - Canonici - Patrimonio       |      |
| sacro - Prebenda ( p. 634. )                        | 737  |
| Petitorio - Possessorio - Ruoli esecutivi-Qua-      | 1-1  |
| dri - Rendite - Efficacia - Competenza-Op-          |      |
| posizioni discusse - Onus probandi (p. 216.)        | 642  |
|                                                     |      |

| N.º                                                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (p. 114.)                                                                                          | 605   |
| Paescaizione - Terzo possessore - Ipoteca - Buo-                                                   | - 3   |
| na fede - Scienza - Debito (p. 679.)                                                               | .74 E |
| Passcarzione — Commessioni — Amministrazioni Die-<br>cesane — Quadri di rendite — Decime sagramen- | -     |
| tali (p. 26.)                                                                                      | 576   |
| Paescrizione — Censi enfiteutici — Canoni — Censi<br>riservativi — Rinnovazione omessa — Titoli —  |       |
| Possesso riconosciuto (p. 28.)                                                                     | 577   |
| PRE CRIZIONE - Regia Sila (p. 31.)                                                                 | 578   |
| PRESCRIZIONE - Azione penale - Reato - Pro-                                                        | •     |
| cedure interrotte-Atto ultimo g'udiziario (p. 170.)                                                | 628   |
| PRESCRIZIONE - Regresso - Beneficio cedendarum                                                     |       |
| actionum - Patrimoni antichi - Surrogazione -                                                      |       |
| Avocazione — Terzo possessore — Azione ipote-                                                      | 610   |
| caria (p. 241.)                                                                                    | 648   |
| Prescrizione trentennaria — Contra non valentem —                                                  |       |
| Annullamento - Ricorso - Irricettibilità - Ap-                                                     |       |
| pello interposto — Comunicazione — Documenti —                                                     |       |
| Patrimoni autichi - Terzo possessore - Don-                                                        |       |
| na — Dote ripetibile — Moglie — Beni alienati                                                      | 4.    |
| (p. 246.)                                                                                          | 649   |
| PRESCRIZIONE - Fedecommesso - Vendita - Azione                                                     |       |
| di nullità - Rivindicazione - Frutti (p. 491.)                                                     | 706   |
| Passenzione - Minori - Nunciazione - Acque                                                         | , )   |
| piovane — Pozzo — Grondala — Servitù — Pre-<br>cario — Possessorio — Petitorio — Giudice Re-       |       |
| gio (p. 615.)                                                                                      | 724   |
| Paustazioni - Decime - Feudalità presunta - Re-                                                    |       |
| diti in generi - Commutazione in danari -                                                          |       |
| Giudice Regio - Competenza - Regolamento di                                                        |       |

| N.º                                               | C.I  |
|---------------------------------------------------|------|
| Giudici - Scella di foro (p. 362)                 | 684  |
| Presunzioni - Simulazione - Contratto fraudolento | out. |
| (p. 484)                                          | 705  |
| Passunzioni - Contravvenzioni - Suolo pubblico -  | 100  |
| Via pubblica — Via privata — Giudicare inci-      |      |
| denter della qualità di una via - Onus probandi   | 10   |
|                                                   |      |
| la qualità privata (p. 78)                        | 397  |
| Paezzo — Competenza — Evizione — Pericolo —       |      |
| Venditore - Cauzione - Rescissione di contratto   |      |
| (p. 111.)                                         | 602  |
| Paszzo dividuo - Padrone diretto - Padrone u-     |      |
| tile — Enfiteusi — Spropriazione per pubblica     |      |
| utilità - Compensi-Opera pubblica - Danni -       | -2   |
| Privato - Indennità - Valutazione (p. 322.)       | 675  |
| PRIVATO - Spropriazione per pubblica utilità -    | 1.   |
| Compenso - Opera pubblica - Danni - As-           | ,    |
| sente - Minore - Indennità - Perizia - Cam-       |      |
| posanto (p. 66g.)                                 | 730  |
| Phivilegio super re defensa - Avvocati - Com-     |      |
| pensi (p. 318.)                                   | 672  |
| Parvilecio - Femmine agnate - Livelli - In-       |      |
| scrizione - Paraggio - Azione in rem scripta      |      |
| (p. 336.)                                         | 676  |
| PRIVILEGIO - Jus retinendi - Terzo possessore -   | 070  |
| Miglioramento — Azione possessoria — Fondo        |      |
| evitto — Rilascio — Preferenza — Indennità        |      |
|                                                   |      |
| (p. 38g.)                                         | 687  |
| Parvitegio — Residuo di prezzo — Plusvalenza —    | .00  |
| Architetto - Intraprenditore - Nuove fabbri-      | **   |
| che - Ricostruzioni (p. 408.)                     | 688  |
| Pararrage - Data - Maglia Vadovata for 1          |      |

| 1809 del 1819 - Anteriorità del contratto ma-     |     |
|---------------------------------------------------|-----|
| trimoniale — Inscrizione non necessaria (p. 428.) | 636 |
| PRIVILEGIO- Femmine agnate - Livelli - Inscri-    |     |
| zione - Paraggio - Secondogeniti - Vita-mi-       |     |
| lizia (p. 630.)                                   | 725 |
| PROCEDURE interrotte - Atto ultimo giudiziario -  |     |
| Prescrizione - Rcato - Azione penale (p. 170.)    | 628 |
| PROBURRE - Registri - Bollo - Amministrazio-      |     |
| ne - Comuni - Stabilineuti pubblici - Docu-       |     |
| menti - Subaste - Atti (p. 155.)                  | 618 |
| PRODUZIONI restituite - Bollo - Registro - Av-    |     |
| vocati - Patrocinatori - Clienti (p. 157.)        | 619 |
| PROPOSTA - Elezione - Terna - Votazione -         |     |
| .Conciliatori - Sindaco - Decurioni (p. 75.)      | 596 |
| Pauova semipiena - Giuramento suppletorio -       |     |
| Giuramento ex officio - Attore - Reo (p. 69.)     | 593 |
| Pauova compilata — Tribunale di commercio —       |     |
| Perenzione - Appello - Interlocutoria (p. 683.)   | 742 |
| Pauova testimoniale — Debitore — Ammessibilità —  |     |
| Somme in conto - Soddisfazione (p. 118.) .        | 606 |
| Pavoya — Qualità burgensatica — Padronato feu-    | '   |
| dale - Diritti - Baroni (p. 148.)                 | 612 |
| Pauova a carico del debitore - Ente morale atto-  |     |
| re — Autorizzazione — Conciliazioni omesse —      |     |
| Annullamento - Quistioni vane neglette - Giu-     |     |
| dici regi - Competenza - Quandocumque -           |     |
| Rendite - Eccezioni tardive nel di della decisio- |     |
| ne - Comunicazione di documenti tardi chiesta -   |     |
| Quadri - Ruoli escentivi - Petitorio preestito -  | 0.1 |
| Legittimazione di persone (p. 231.)               | 64  |
| * Parova - Annullamento - Ricorso - Indigenza -   |     |

| Pepesta (p. 2005) PROVINCES diverse — Ipoteca — Inscrizione — Rin- novazione — Beni passati in altra provincia — Circonscrizione territoriale — Graduatoria — Cre- dilore (p. 652.) PUBBLICALIONE — Matrimonio — Notificazione — Anno dopo il termine dell'affissione — Rinnova- zione (p. 20.) PUBBLICO Ministero — Benefici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministra- zioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Re- gal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.) PUBBLICO Ministero — Imbecillità — Interdizione — |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Deposito (p. 305.)  Paovincia diverse — Ipoteca — Inscrizione — Rinnovazione — Beni passati in altra provincia — Circonscrizione territoriale — Graduatoria — Greditore (p. 652.)  Pubblicazione — Martimonio — Notificazione — Anno dopo il termine dell'affissione — Rinnovazione (p. 20.)  Pubblico Ministero — Benefici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministrazioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Regal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.)  Pubblico Ministero — Imbedillità — Interdizione —      |       |
| Pepesta (p. 2005) PROVINCES diverse — Ipoteca — Inscrizione — Rin- novazione — Beni passati in altra provincia — Circonscrizione territoriale — Graduatoria — Cre- dilore (p. 652.) PUBBLICALIONE — Matrimonio — Notificazione — Anno dopo il termine dell'affissione — Rinnova- zione (p. 20.) PUBBLICO Ministero — Benefici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministra- zioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Re- gal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.) PUBBLICO Ministero — Imbecillità — Interdizione — |       |
| PROVINCIS diverse — Ipoteca — Inscrisione — Rinnovazione — Beni passati in altra provincia — Circonscrizione territoriale — Graduatoria — Creditore (p. 652.)  PUBBLICAZIONE — Matrimonio — Notificazione — Anno dopo il termine dell'affissione — Rinnovazione (p. 20.)  PUBBLICO Ministero — Benefici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato perticolare — Amministrazioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Regel Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 152.)  PUBBLICO Ministero — Imbedillità — Interdizione —                          | 365   |
| novazione — Beni passati in altra provincia — Circonscrizione territoriale — Graduatoria — Creditore (p. 652.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Circonscrizione territoriale — Graduatoria — Creditore (p. 652.)  Pubblicazione — Matrimonio — Notificazione — Anno dopo il termine dell'affissione — Rinnovazione (p. 20.)  Pubblico Ministero — Benefici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministrazioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Regal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.)  Pubblico Ministero — Imbecillità — Interdizione —                                                                                                                       |       |
| Publicazione — Matrimonio — Notificazione — Anno dopo il termine dell'affissione — Rinnova- zione (p. 20.)  Publico Ministero — Benefici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministra- zioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Re- gal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.)  Publico Ministero — Imbecillità — Interdizione —                                                                                                                                                                                      |       |
| Anno dopo il termine dell'affissione — Rinnovazione (p. 20.) PUBBLICO Ministero — Benafici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministrazioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Regal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.) PUBBLICO Ministero — Imbecillità — Interdizione —                                                                                                                                                                                                                                        | 734   |
| Anno dopo il termine dell'affissione — Rinnovazione (p. 20.) PUBBLICO Ministero — Benafici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministrazioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Regal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.) PUBBLICO Ministero — Imbecillità — Interdizione —                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| zione (p. 20.)  Publico Ministero — Benefici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministra- zioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Re- gal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.)  Publico Ministero — Imbedillità — Interdizione —                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •     |
| Publica Ministero — Benafici — Ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare — Amministrazioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Regal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 572   |
| zioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Regal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.)  Publico Ministero — Imbecillità — Interdizione —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| zioni Diocesane — Vacanze — Legati pii — Regal Corona — Demanio — Lite — Intendente (p. 150.)  Publico Ministero — Imbecillità — Interdizione —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| (p. 150.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 1 : |
| (p. 150.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Pubblico Ministero - Imbecillità - Interdizione -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 615   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠,    |
| Creditori - Azione - Congiunti - Estranei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 69a - |
| Putativo erede - Erede vero - Obbligazioni e-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.    |
| reditarie - Pagamento - Debito (p. 141.) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 609   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| QUADRI statistici del 1806 non pertinenti - No-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| tari - Cauzione - Stati di popolazione - Cas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| sa di Ammortizzazione — Tribunale civile solo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 575   |
| QUADAI di rendite - Presenzione - Commessioni -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (*    |
| Amministrazioni Diocesane - Decime sagrameu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 576   |
| Quadre — Rendite — Censi — Formalità — Ruoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| esecutivi — Amministrazioni (p. 184.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| L                                                  |      |
|----------------------------------------------------|------|
| N.º                                                |      |
| QUADRI - Ruoli - Intendente - Organo di co-        |      |
| municazione - Competenza sulla nullità di ordi-    |      |
| nanza - Opposizioni devolutive, non sospensi-      |      |
| ve - Tribunale civile - Termini - Consiglio        |      |
| d'Intendenza - Decisioni (p. 209.)                 | 640  |
| Quadra - Ruoli esecutivi - Rendite - Possesso-     |      |
| rio - Petitorio - Efficacia - Competenza -         | ٠,   |
| Opposizioni discusse - Onus probandi (p. 216.)     | 642  |
| Ogaphi - Ruoli - Amministrazione che impugna       |      |
| la posizione - Errore corretto - Documenti po-     |      |
| scia iscoperti (p. 225.)                           | 643  |
| Quadri - Ruoli esecutivi - Rendite-Rinnovazio-     |      |
| ne di titoli - Inscrizione ipotecaria - Debito-    |      |
| ri - Bollo - Registro (p. 226.)                    | 644  |
| QUADRI - Rueli esecutivi - Petitorio precsistito - |      |
| Legittimazione di persone (p. 231.)                | 645  |
| Quae lege fieri prohibentur-Donna-Moglio-Au-       |      |
| torizzazione - Nullità-Legge-Divieto (p. 480.)     | 702  |
| OCALITA' - Ingegueri - Ponti e strade - Dire-      |      |
| zione - Opera pubblica - Strada - Competen-        |      |
| za — Contenzioso aniministrativo — Appaltato-      |      |
| re — Compenso — Perizia ordinata — Scelta de'      |      |
| periti speciali" (p. 260.)                         | 65 r |
| QUALITA' burgensatica — Padronato feudale — Di-    |      |
| ritti — Baroni — Pruova (p. 148.)                  | 612  |
| OUALITA' essenzialmente distinte — Siudaco — Au-   | 0.2  |
|                                                    |      |
| torità locale — Uffiziale dello stato civile —     |      |
| Fedi di Parrochi - Legalizzazione - Vidimato       | 568  |
| (p. 12.)                                           |      |
| Quandocunque - Rendite - Eccesioni tardive nel     | 643  |
|                                                    |      |

|                                                   | CA           |
|---------------------------------------------------|--------------|
| N.º                                               |              |
| Obannocongon - Censo bullare - Dominio - Gradua-  |              |
| toria (p. 319.)                                   | 673          |
| QUANTITA'-Rinunzia - Quitanza - Diritto-Tran-     | 5            |
| sazione ( p. 319.)                                | 674          |
| QUARTO esame - Ann ullamento - Rinvio - Gran      |              |
| Corte civile impedita (p. 161.)                   | 622          |
| Quistione di fatto - Annullamento - Ricorso       |              |
| - Ricettibilità (p. 109.)                         | 600          |
| Quistioni vane neglette - Ente. morale attore -   |              |
| Autorizzazione - Conciliazioni omesse (p. 231)    | 645          |
| Quitanza - Rinunzia - Quantita - Diritto -        |              |
| Transazione ( p. 319.)                            | 674          |
| Quota - Eredità - Diritti successori - Cessione   |              |
| - Erede legittimo (p. 146.)                       | 61 g         |
|                                                   |              |
| R                                                 | . 1-1        |
|                                                   | 70           |
| RACCOMANDAZIONE — Carcerato — Polizia — Debi-     |              |
| tore — Empara (p. 150.)                           | 614          |
| Rango — Preferenza — Graduatoria — Fedecom-       |              |
| messi — Secondogeniti — Livelli — Capitale        |              |
| - Condominio (p. 3og.)                            | 667          |
| RATIFICAZIONE - Minore - Incapace - Ipoteca       |              |
| nulla - Retroattività d'ipoteca (p. 8)            | 5 <b>6</b> 6 |
| REAL Camera di S. Chiara - Gravame - Prefetto     |              |
| dell'annona - Decreto - Consiglio collaterale     | ***          |
| - Istanza giudiziale - Perenzione (p. 40.)        | 585          |
| Reato - Giurisdizione - Rinvio - Complicità-      |              |
| Giudice di rinvio - Giudice naturale (p. 42.)     | 586          |
| REATO - Prescrizione - Azione penale - Proce-     |              |
| dure interrotte- Atto ultimo giudiziario (p.170). | 628          |

| Reclamo di proprietà - Fondiaria - Sequestri -      | ^   |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Competenza - Sindaco - Giurisdizione - Tri-         |     |
| bunale ( p. 381. )                                  | 686 |
| RECLUSIONE - Matrimonio - Condannato - Er-          |     |
| gasiolo - Ferri (p. 172.)                           | 630 |
| Report in generi - Decima - Feudalità presunta      |     |
| - Prestazioni - Commutazione in danari-Giu-         | 4   |
| dice Regio - Competenza - Regolamento di            |     |
| Giudici - Scelta di foro ( p. 362. )                | 684 |
| REGAL Corona - Demanio - Lite - Intendenti          |     |
| - Pubblico Ministero - Benefici Ecclesiastici -     |     |
| Collativi - Padronato particolare - Amministra-     |     |
| zioni Diocesane-Vacanze-Legati pii (p. 150.)        | 615 |
| REGISTRE - Bollo - Amministrazione - Stabili-       |     |
| menti pubblici - Documenti - Subaste - Atti         |     |
| - Produrre (p. 155.)."                              | 618 |
| REGISTRI - Uffiziale dello Stato civile - Deposito  |     |
| - Omissione - Pena (p. 14)                          | 569 |
| REGISTRO - Stato civile - Formalità - Matri-        |     |
| monio all' estero - Matrimoni di coscienza (p. 16.) | 570 |
| REGISTRO - Bollo - Avvocati - Patrocinatori -       |     |
| Clienti - Produzioni restituite (p. 157.)           | 619 |
| Registro - Bollo - Atto di morte - Matrimo-         |     |
| nio - Rettificazione-Stato civile (p. 168.) .       | 627 |
| RECISTRO - Bollo - Debitori - Rendite - Qua-        |     |
| dri - Ruoli esecutivi - Rinnovazione di titoli      |     |
| - Inscrizione ipoteceria (p. 226.)                  | 644 |
| REGOLAMENTO di Giudici - Scelta di foro - Re-       | · 1 |
| diti in generi - Decime - Feudalità presunta        |     |
| - Prestazione in danari- Giudice Regio-Com-         | ٠,  |
|                                                     | 684 |

| REGRESSO — Beneficio cedendarum actionum — Pa-    |       |
|---------------------------------------------------|-------|
| trimoni antichi - Surrogazione - Terzo posses-    |       |
| sore - Avocazione - Azione ipotecaria - Pre-      |       |
| scrizione (.p. 241.)                              | 648 . |
| Regresso - Solidarietà - Terzo possessore-Azio-   | 1.6   |
| ne ipotecaria - Subingresso - Ipoteca - Con-      |       |
| tributo - Cessione di ragioni (p. 237.)           | 650 ° |
| REM emptam fore - Patto commissorio - Anti-       | 9,1   |
| cresi - Vendita sotto condizione - Prelazione     |       |
| - Patto non reale - Eredi esclusi dello eser-     | * .   |
|                                                   | 605   |
| RENDITE — Quadri — Censi — Formalità— Ruoli.      |       |
| esecutivi — Amministrazioni (p. 184.)             | . 63g |
| RENDITE - Quadri - Ruoli esecutivi-Possessorio    |       |
| - Pelitorio - Efficacia - Competenza - Op-        | 30.3  |
| posizioni discusse-Onus probandi (p. 216).        | 642   |
| RENNITE — Quadri — Ruoli esecutivi — Rinnova-     |       |
| zione di titoli — Inscrizione ipotecaria — Debi-  | ١.    |
| tori — Bollo — Registro (p. 226.)                 | 644   |
| RENDITE - Eccezioni tardiye nel di della Decisio- | 01    |
| ne — Comunicazione di documenti tardi chiesta     | .,    |
| - Quadri - Ruoli esecutivi - Petitorio precsi-    |       |
| stito — Legittimazione di persone — Incistenza    | 7.7   |
| del debito — Pruova a carico del debitore —       |       |
| Ente morale attore — Autorizzazione — Conci-      |       |
| liazioni omesse — Annullamento — Quistioni vand   |       |
| liazioni omesse — Annuliamento — Quistioni vano   | 95.0  |
| neglette - Giudici Regi - Competenza-Quan-        | 645   |
| Reo convenuto — Perenzione — Appello — Attore     | 040   |
| REO convenuto — Perenzione — Appello — Attore     | 713   |
| - Sentenza passata in giudicato (p. 816.)         | 713   |
|                                                   |       |

| cviii N.º                                        |      |
|--------------------------------------------------|------|
|                                                  | P.   |
| rio - Giuramento ex officio- Attere (p. 69.)     | 59   |
| REPLICUE - Connessità - Giurisdizione - Giu-     |      |
| dizi - Ex acquo et bono-Sola facti veritate      |      |
| inspecta - Origo petitionis - Domande - Ci-      | ,    |
| tazione - Difese - Cau a petendi - Gradi di      |      |
| giurisdizione-Appéllo - Rinvio (p. 1.)           | 563  |
| RESCISSIONE di contratto-Competenza - Evizione-  |      |
| Prezzo-Pericolo-Venditore-Cauzione(p. 111).      | 609  |
| RESIDENZA - Atto - Avvocato (p. 36.)             | 58:  |
| Residuo di prezzo - Architetto - Intraprenditore |      |
| - Nuove fabbriche - Ricostruzioni - Plusva-      |      |
| leuza - Privilegio (p. 408.)                     | 688  |
| RETROATTIVITA' - Enfiteusi - Titolo antico- In-  |      |
| terpellazione - Domino diretto (p. 413.)         | . 6g |
| RETROATTIVITA' negata - Spropriazione antica -   | - 3  |
| Aggiudicazione recente - Crediteri - Dichiara-   |      |
| zione fatta - Diritto incommutabile (p. 268.)    | 655  |
| RETROATTIVITA' d' ipoteca — Minore — Incapace —  | •    |
| Ipoteca nulla —Ratificazione (p. 8.)             | 560  |
| RETTIFICAZIONE - Stato civile - Bollo-Registro   |      |
| - Atto di morte - Matrimonio (p. 168.) .         | 627  |
| Revindicazione - Rilascio - Immobile - Acces-    | 027  |
|                                                  | 658  |
| sioni - Frutti (p. 289.)                         | 000  |
| RICETTIBILITA' - Annullamento-Quistione di fatto |      |
| — Ricorso (p. 10g.)                              | 600  |
| IDEM - Annullamento - Ricorso - Sentenza in-     | _    |
| terlocutoria - Esecuzione forzata (p. 110.) .    | 601  |
| IDEM - Angullamento - Ricorso (p. 266)           | 653  |

Ricoenizione — Dote — Capitoli — Scrittura privata — Validità — Esecuzione volontaria — Nullità di ordine pubblico non sanabile per volon-

| N.º                                                  |      |
|------------------------------------------------------|------|
| taria esecuzione (p. 343.)                           | 684  |
| Riconso - Individuità - Morte - Ergastolo - Con-     |      |
| danna — Causa (p 32.)                                | 579  |
| Riconso - Termini - Condanne - Penali-Gior-          | - () |
| uo festivo (p. 35.)                                  | 58r  |
| Riconso - Giudicato - Contrarietà - Ritratta-        |      |
| zione - Deposito - Errore di fatto - Errore di       |      |
| diritto (p. 54.)                                     | 59 r |
| Riconso - Annullamento - Quistioni di fatto (p.      |      |
| 109.)                                                | 600  |
| Ricorso - Annullamento - Ricettibilità - Sen-        |      |
| tenza interlocutoria-Esecuzione forzata (p. 110.)    | 6or  |
| Rigorso - Mezzi aggiunti - Avvocato - Corte          | •    |
| suprema - Tassa - Specifica (p. 153.)                | 616  |
| Riconso nello interesse della legge - Giudicato      | .74  |
| nello interesse delle parti-Penali giudizi (p. 163.) | 623  |
| Riconso - Giudizio penale - Dauni - interessi ci-    |      |
| vili (p. 168.)                                       | 626  |
| Riconso - Irricettibilità - Appello interposto -     |      |
| Comunicazione - Documenti - Patrimoni anti-          |      |
| tichi - Terzo possessore - Donna - Dote ri-          |      |
| petibile - Moglie-Beni alienati - Prescrizione       |      |
| trentennaria - Contra non valentem - Annul-          |      |
| lamento (p. 246.)                                    | 649  |
| Riconso - Ricettibilità-Annullamento (p. 266.)       | 653  |
| Ricorso - Annullamento - Corte suprema -             |      |
| Notificazione - Domicilio elettivo - Usciere         |      |
| (p. 2g3.)                                            | 66o  |
| Riconso - Annullamento - Indigenza - Pruova          |      |
| - Comuni diversi - Domicilio - Certificato-          |      |
| Deposito (p. 305.)                                   | 665  |
| Vaselli vol. 4.                                      |      |
|                                                      | ٠.   |

CIX

| Riconso - Indigenza - Corte suprema - An         | -          |
|--------------------------------------------------|------------|
| nullamento - Ricorso irr cettibile - Certificate | <b>o</b> ' |
| d' indigenza (p. 342.)                           | . 679      |
| Riconso - Interesse - Decisione - Pregiudizio -  | - :        |
| Gravame - Appello (p. 34g.)                      |            |
| Riconso - Annullamento - Cointeressati - Indi    |            |
| genti - Fondiaria - Imponibile oltre a duc. 5    |            |
| collettivamente - Ammessibilità (p. 481.)        |            |
| Riconso - Annullamento - Irricettibilità - Cer   |            |
| tificato d' indigenza - Visto del Cancelliere co |            |
| muuale (p. 483.)                                 | . 70       |
| Ricorso - Annullamento - Certificato d'indigen   | -          |
| za - Canonici - Peso di messe - Patrimoni        | 0          |
| sacro - Prebenda (p. 634.)                       | . 72       |
| Riconso - Cassazione - Annullamento - Irrice     | t          |
| tihilità - Giudicato eseguito - Forchiusion      | e          |
| (p. 643.)                                        |            |
| Ricorso - Annullamento - Tutor surrogato - No    |            |
| tificazione - Termini - Minore condannat         |            |
| (p. 654.)                                        |            |
| RICOSTRUZIONE - Architetto - Intraprenditore -   |            |
| Nuove fabbriche - Privilegio - Residuo di pre-   |            |
| po — Plusvalenza (p. 408.)                       |            |
| Ricusa - Consiglio d'Intendenza - Avviso dato -  |            |
| Incompatibilità di giudicare - Sospezione - Con  |            |
| tenzioso amministrativo (p. 493)                 |            |
| Ricusa - Instruzione di processo - Giudizio sull |            |
| stesso reato - Sospezione (p. 500.)              |            |
| RILASCIO - Immobile - Accessioni - Rivindica -   |            |
| Frutti (p. 28g.)                                 |            |
| RILASCIO - Preferenza - Indennità - Privilegio - | _          |

|                                                    | 173  |
|----------------------------------------------------|------|
| N.º                                                | ,    |
| Jus retinendi — Terzo possessore — Migliora-       | - î  |
| mento - Azione ipotecaria - Fondo evitto (p. 389.) | 687  |
| RIMBOSCARE - Boschi - Terre in pendio - Rin-       |      |
| saldire - Legge forestale (p. 589.)                | 716  |
| Renmovazione - Matrimonio - Notificazione -        |      |
| Pubblicazione - Anno dopo il termine dell' af-     |      |
| lissione (p. 20.)                                  | 572  |
| RINNOVAZIONE omessa - Prescrizione - Censi en-     |      |
| Steutici - Canoni - Censi riservativi - Tito-      |      |
| li - Possesso riconosciulo (p. 28.)                | 577  |
| RINNOVAZIONE - Inscrizione - Decensio - Anne       |      |
| completo (p. 149.)                                 | 6:3  |
| Rinnovazione di titoli - Inscrizione ipolecaria -  |      |
| Debitori - Bollo - Registro - Rendite - Qua-       |      |
| dri - Ruoli esecutivi (p. 226.)                    | 644  |
| Rinnovazione - Aggiudicazione - Spropriazione -    | - ++ |
| Decennio - Inscrizione - Iputeca - Creditore       |      |
| (p. 302.)                                          | 664  |
| RINNOVAZIONE - Provincie diverse - Ipoteca -       |      |
| Inscrizione - Beni passati in altra provincia -    |      |
| Circonscrizione territoriale - Graduatoria - Cre-  |      |
| ditore (p. 652.)                                   | 731  |
| RINUNZIA - Quitanza - Transazione - Diritto -      | 150  |
| Quantità (p. 31g.)                                 | 6-1  |
| RINUNZIA - Monaco - Successione - Capacità         | 674  |
| di succedere - Voto di povertà - Secolarizza-      | 1    |
| zione (p. 4%)                                      |      |
| Rinunzie — Beni infra districtum — Donna —         | 699  |
| Successione — Ascendenti — Collaterali — Di-       |      |
| visione — Eredita — Frutti — Decreto del 4 di      |      |
| maren vara - Fruit - Decreto del 4 di              |      |
| marzo 1817 - Cautela di Maranta (p. 523.)          | 714  |

}

| RINSALDINE - Boschi - Terre in pendio - Rim-                                              |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| boscare - Legge forestale (p. 589.)                                                       | 716         |
| Rinvio - Appello - Gradi di giurisdizione -                                               |             |
| Giudicato - Giudizi - Ex aeguo et bono -                                                  |             |
| Sola facti veritate inspecta — Origo petitio-<br>nis — Domande — Citazioni — Difese — Re- | *015        |
|                                                                                           | 565         |
| Rinvio - Giurisdizione - Reato - Complicità -                                             |             |
| Ginner of the control of the desired                                                      | 586         |
| Ranvio, - Cause di competenza - Giurisdizione-                                            |             |
|                                                                                           | 587         |
| Rinvio - Quarto esame - Annullamento - Gran                                               |             |
| dorte civile impedia ( ).                                                                 | 522         |
| RISPONSABILITA' - Mobili - Pegnoramento - Tra-                                            |             |
| sporto - Custode giudiziario - Oggetti pegno-                                             |             |
| rati (p. 502.)                                                                            | 709         |
| RITIRO - Documenti - Cancelleria - Corte su-                                              |             |
| prema - cope or mastere (%                                                                | 62 I        |
| RITIRO - Sigilli - Apposizione - Conservato-                                              |             |
|                                                                                           | 57 <b>3</b> |
| RITHATTAZIONE - Giudicato - Contrarietà - Ri-                                             |             |
| corso - Deposito - Errore di fatto - Errore di                                            |             |
| diritto (p. 54.)                                                                          | 59 t        |
| RIVINDICAZIONE - Alienazione - Pegno - Ven-                                               |             |
| dita di cosa altrui - Dominio sopravvenuto -                                              | ,           |
| Figlio - Erede rivindicante - Legge cum a                                                 |             |
|                                                                                           | 732         |
| RIVINDICAZIONE - Frutti - Fedecommessi - Pre-                                             |             |
| scrizione - Vendita - Azione di nullità (p. 491.)                                         | 70 <b>6</b> |
| RIVOCATORIA - Pauliana - Azione - Creditori -                                             |             |
|                                                                                           |             |

| N.                                                 |      |
|----------------------------------------------------|------|
| Ruoli esecutivi - Amministrazioni - Rendite -      |      |
| Quadri - Censi - Formalità (p. 184.)               | 639  |
| Ruoli - Quadri - Intendente - Organo di co-        |      |
| municazione - Competenza sulla nullità di ordi-    |      |
| nanza - Opposizioni devolutive, non sospensive -   | 1.0  |
| Tribunale civile - Termini - Consiglio d' In       |      |
| tendenza - Decisioni (p. 20g.)                     | 640  |
| Ruolt - Opposizione - Competenza - Giudice         |      |
| Regio - Tribunale - Esecuzione (p. 215.).          | 644  |
| Ruolt esecutivi - Quadri - Rendite - Posses-       |      |
| sorio — Petitorio — Efficacia — Competenza —       |      |
| Opposizioni discusso - Onus probandi (p. 216.)     | 642  |
| Ruorz — Quadri — Amministrazione che impugna       |      |
| la posizione - Errore corretto - Documenti po-     | ş. Y |
| scia iscoperti (p. 225.)                           | 643  |
| Ruoli esecutivi — Quadri — Rendite — Rinnova-      |      |
| zione di titoli - Inscrizione ipotecaria - Debi-   |      |
| tori - Bollo - Registro (p. 226.)                  | 644  |
| Ruoli esecutivi - Petitorio preesistito - Legitti- |      |
| mazione di persone - Inesistenza del debito -      |      |
| Pruova a carico del debitore - Ente morale at-     |      |
| tore — Autorizzazione — Conciliazioni omesse —     |      |
| Annullamento — Quistioni vane neglette — Giu-      |      |
| dici Regi - Competenza - Quandocumque -            |      |
| Rendite - Eccezioni tardivo nei di della decisio-  |      |
| ne - Comunicazione di documenti tardi chiesta -    |      |

| N.°                                                                                            |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| SACERDOTE - Patrimonio sacro - Permutazione -                                                  |     |
| Beneficio - D svincolo - Domanda - Cappel-                                                     |     |
| lanie amovibili ad mulum - Divieto (p. 503.)                                                   | 710 |
| Screuzzze con preferenza — Graduatoria — Cre-<br>ditori — Aggiudicatari necessari — Parteggia- |     |
| mento (p. 642.)                                                                                | 729 |
| Scrita di periti speciali — Ingegneri — Ponti e<br>strade — Direzione — Opera pubblica — Stra- |     |
| da — Qualità — Competenza — Contenzioso am-<br>ministrativo — Appaltatore — Compenso — Pe-     |     |
| rizia ordinata (p. 260.)                                                                       | 651 |
| Scelta de' creditori capienti - Aggiudicazione pri-                                            | -   |
| me della nuova legge — Spropriazione — Cre-                                                    |     |
| ditore esprepriante aggiudicatario - Incapiente -                                              | 100 |
| (apitoli di vendita - Patto di prender parte de'                                               |     |
| fondi (p. 352.)                                                                                | 683 |
| Scelta di foro - Decime - Feudalità presunta -                                                 |     |
| Prestazioni - Rediti in generi - Commutazione                                                  | •   |
| in danaro - Giudice Regio - Competenza -                                                       |     |
| Regolamento di giudici (p. 362.)                                                               | 684 |
| Scienza - Terzo possessore - Ipoteca - Prescri-                                                | 2.1 |
| zione - Buona fede - Debito (p. 679.)                                                          | 740 |
| SCRITTURA privata - Dote - Capitoli - Validi-                                                  |     |
| tà - Ricognizione - Esecuzione volontaria -                                                    |     |
| Nullità - d'ordine . pubblicò . non sanabile -                                                 |     |
| Donazione - Nullità sanabile per volontaria ese-                                               |     |
| cuzione (p. 343.)                                                                              | 683 |
| Schivers - Sottoscrivere - Dichiarazione - At-                                                 |     |
| to - Sottoscrizione (p. 307.)                                                                  | 666 |

| SECOLARIZZAZIONE - Monaco - Rinunzia - Capa-       |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| cità di succedere - Stato di povestà - Succes-     |       |
| sione (p. 457.)                                    | 699   |
| Sentenza - Aunullamento - Decisione - Erro-        | - 55  |
| nea considerazione — Considerazione disapprova-    |       |
|                                                    | 653   |
| ta (p. 418)                                        | სეა   |
| Secondogeniti — Vila-milisia — Livelli — Fem-      |       |
| mine agnate — Privilegio — Inscrizione — Pa-       |       |
| raggio (p. 630.)                                   | 725   |
| Secondogeniti — Fedecommessi — Livelli — Ca-       |       |
| pitale — Condominio — Rango — Preferenza —         |       |
| Graduatoria (p. 30g.) '                            | 667   |
| Sentenza - Errore - Correzione (p. 53.)            | , 590 |
| Sentenza interlocutoria - Annullemento - Ri-       |       |
| corso-Esecuzione forzata - Ricettibilità (p. 110.) | 604   |
| Sentenza - Patrocinatore- Copia - Emolumen-        | ٠.    |
| to - Diritto - Tariffa - Intimazione (p. 167.)     | 625   |
| Sentenza passata in giudicato - Perenzione - Ap-   |       |
| pello - leo convenuto - Attore (p. 516.)           | 713   |
| Sentenza contumaciale - Perenzione - Inscrizio-    |       |
| ne ipotecaria (p. 586.)                            | 715   |
| Separazione di beni — Moglie — Ipoteca — In-       | 110   |
| scrizione non necessaria (*p. 656.)                | 736   |
| SEPARAZIONE di patrimoni — Creditore chirografa-   | 100   |
| rio — Inscrizione — Ipoteche — Terzo posses-       |       |
|                                                    |       |
| sore — Donazione — Trascrizione necessaria —       |       |
| Azione ipotecaria (p. 610.)                        | 720   |
| Separazione di patrimonio - Inscrizione non neces- |       |
| saria - Graduatoria - Collocazione - Fede-         |       |
| commessi antichi - Beni liberi - Creditori del     | -     |
| gravato - Creditori afficienti il fedecommesso     |       |

| N.º                                                 |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| di giurisdizione - Appello - Rinvio (p. 1.).        | 565   |
| SOLIDARIETA' - Terzo possessore - Subingersso -     |       |
| Azione ipotecaria - Ipoteca - Divisibilità -        |       |
| · Contributo — Cessione di ragioni (p. 257.) .      | 65o   |
| Somma in conto - Pruova testimoniale - Soddis-      |       |
| fazione - Debitore, - Ammissibilità (p. 118.)       | 606   |
| Soprascrizione - Testamento - Notaio - Ca-          |       |
| rattere alieno (p. 506.)                            | 711   |
| Sospezione non data - Giudice impedito - Vo-        |       |
| tante - Magistrato (p. 341.)                        | 678   |
| Sospezione - Contenzioso ammistrativo - Giudi-      |       |
| zio - Ricusa-Consiglio d'Intendenza - Avviso        |       |
| dato — Incompatibilità di giudicare (p. 495.)       | 707   |
| Sospezione - Ricusa - Instruzione di processo       |       |
| - Giudizio sullo stesso reato (p. 500.)             | 708   |
| Sostituzione inter liberos - Jus accrescendi -      |       |
| Fedecommesso antico - Figli mancati (p.479.)        | 701   |
| Sottoschivere - Scrivere - Dichiarazione - Atto     |       |
| - Sottoscrizione (307.)                             | 666 - |
| Specifica - Mezzi aggiunti - Avvocato - Corte       |       |
| suprema — Tassa — Ricorso (p. 153.)                 | 616   |
| Spese giudiziali - Stampa - Copia notificata - Ta-  |       |
| riffa di grana cinque a carta (p. 316.)             | 67 r  |
| Spese - Posta - Notificazioni all'estero (p. 182.)  | 636   |
| Spropriazione - Amministratore giudiziario (p. 89.) | 598   |
| Spropriazione antica - Aggiudicazione receute -     | -     |
| Creditori - Dichiarazione fatta - Diritto incom-    |       |
| mutabile - Retreattività negata (p. 268.)           | 655   |
| Spropriazione per pubblica utilità - Compensi -     |       |
| Opera pubblica - Danni - Privato - Inden-           |       |
| n.ia - Perizia - Valutazione - Enfiteusi -          |       |

| Padrone diretto - Padrone utile - Prezzo di-       |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| viduo"(p. 322.)                                    | 67         |
| Spropriazione - Aggiudicazione prima della nuova   |            |
| legge - Creditore espropriante aggiudicatario -    |            |
| Incapiente — Capitoli di vendita — Patto di        |            |
| prender parte de' fondi - Scelta de' creditori ca- |            |
| pienti (p. 352.)                                   | <b>6</b> 8 |
| Spropriazione - Aggiudicazione - Decennio -        |            |
| Inscrizione - Ipoteca - Creditore - Ringova-       |            |
| zione (p. 302)                                     | 66         |
| Spropriazione per pubblica utilità - Compenso -    |            |
| Opera pubblica - Danni - Privato - Assen-          |            |
| te - Minore - Indennità - Perizia - Cam-           |            |
| posanto (p. 66g.)                                  | 73         |
| SPROPRIAZIONE - Apprezzo - Creditore tardivamente  | ٠,         |
| inscritto (p. 685.)                                | 734        |
| STABILIMENTI pubblici - Documenti - Subaste -      |            |
| Atti - Produrre - Registri - Bollo - Am-           |            |
| ministrazione - Comuni (p. 155.)                   | 61         |
| STAMPA - Spese giudiziali - Copia notificata -     |            |
| Tariffa di grana cinque a carta (p. 316.)          | 67         |
| State di popolazione - Notari - Cauzione -         |            |
| Quadri statistici del 1816'non pertinenti - Cas-   |            |
| sa di ammortizzazione - Tribunale civile solo      |            |
| competente (p. 25.)                                | 57         |
| Stato civile - Fogmalità - Matrimonio all' este-   |            |
| ro - Matrimonio di coscienza - Registro -          | ,          |
| Formalità (p. 16.)                                 | 570        |
| STATO civile - Bollo - Registro - Atto di mor-     |            |
| to - Matrimonio - Rettificazione (p. 168.) .       | 627        |
| STRADA - Qualità - Ingegueri - Scelta di pe-       |            |
|                                                    |            |

| N.º                                              |      |
|--------------------------------------------------|------|
| riti - Ponti e strade - Direzione - Opera        |      |
| pubblica — Competenza — Contenzioso ammini-      |      |
| strativo - Appaltatore - Compenso - Perizia      |      |
|                                                  | 65 x |
| STRADA pubblica — Vedute dirette — Finestre —    |      |
|                                                  | 662  |
| STRADE — Direzione di ponti e strade — Deputa-   |      |
| zione - Opere pubbliche - Ingegneri - Di-        |      |
| rettori — Verbali — Appaltatori — Contenzio-     |      |
| so amministrativo — Falso — Inscrizione —        |      |
| Forme special (p. 123.)                          | 608  |
| STRANIERO — Cauzione — Giudizio penale (p. 171.) | 629  |
| Sugasta — Stabilimenti pubblici — Documenti —    | U2y  |
| Atti — Produrre — Registri — Bollo — Am-         | *    |
|                                                  | c.0  |
|                                                  | 618  |
| Summanusco — Terzo possessore — Azione ipote-    |      |
| caria — Ipoteca — Regresso — Solidarietà —       |      |
| Divisibilità Contributo Cessione di ragioni      |      |
| (p. 257.)                                        | 65a  |
| Summonesso non inscritto — Ipoteca legale — Dote |      |
| - Inscrizione - Creditore dismesso con la dote   |      |
| $(p. 315.) \ldots \ldots$                        | 670  |
| Successione intestata - Padre - Figli naturali - |      |
| Legittimazione per grazia (p. 409.)              | (igo |
| Successions - Monaco - Rinuncia - Capacità .     |      |
| di succedere - Voto di povertà - Secolariz-      | 1    |
| zazione (p. 457.)                                | 699  |
| Successions - Testamento - Instituzione contrat- |      |
| tuale - Patto successorio - Capitoli - Matri-    |      |
| monio (p. 507.)                                  | 712  |
| Successions - Donna - Ascendenti - Collate-      |      |
|                                                  |      |

| rali - Divisione - Eredità - Frutti-Decreto        | 1    |
|----------------------------------------------------|------|
| del 4 di marzo 1817 - Cautela di Maranta - Ri-     |      |
| nanzie - Beni infra districtum ( p. 523. )         | 214  |
| Suoto pubblico - Contravenzione - Via pub-         | • •  |
| blica - Presunzioni - Via privata - Giudi-         | 10   |
| care incidenter della qualità di una via-Onus pro- |      |
| bandi la qualità privata (p. 78.)                  | 597  |
| Seprosizione di parto - Vitalità del neonato-Giu-  |      |
| dizio penale non influente nel civile (p. 636.)    | 728  |
| Surrogazione - Patrimoni antichi - Avocazione      |      |
| - Terzo possessore - Azione ipotecarla - Pre-      |      |
| scrizione - Regresso - Beneficio cedendarum        |      |
| actionum (241.)                                    | 648  |
|                                                    |      |
| T                                                  |      |
|                                                    |      |
| TABACCHI - Controbbando - Multe - Proprieta-       |      |
| rio - Culono del fondo (p. 340.) :                 | 677  |
| TACITA riconduzione - Affiito - Obbligazione so-   |      |
| . lidale — Arresto personale (p. 236.)             | 646  |
| Tariffa di grana cinque a carta — Spese giudiziali |      |
| Istanza — Copia notificata (p. 316.)               | .671 |
| Tariffa — Patrochatore — Sentenza — Copia —        |      |
| Emolumento - Diritto - Intimazione (p. 167.)       | 625  |
| Tassa — Specifica — Avvocato — Corte suprema       |      |
| -Ricorso - Meszi aggiunti (p. 153.)                | 616  |
| Tassa — Comuni — Avvocati — Compensi (p. 154.)     | 617  |
| Termini - Appello tardivo - Giudicato - For-       |      |
| chiusione - Sentenza - Contradittore (p. 10)       | 567  |
| TERMINI — Ricorso — Condanne — Penali —            |      |
| Giorno festivo (p. 35.)                            | 58a  |

| Tenmini - Consiglio d'Intendenza - Decisioni -   | -     |
|--------------------------------------------------|-------|
| Quadri-Ruoli - Intendente - Organo di comu-      |       |
| nicazione Competenza sulla nullità di ordinanza  |       |
| - Opposizioni devolutive , non sospensive - Tri- |       |
| bunal civile (p. 20g.)                           | 640   |
| TERMINI - Notificazione - Annullamento - Ri-     | ,     |
| corso - Tutor surrogato - Minore condannato      |       |
| (2.654.)                                         | 735   |
| TERNA - Elezione - Votazione - Proposta -        |       |
| - Conciliatori - Sindaco-Decurioni (p. 75.)      | 596   |
| TERRA - Frana - Alberi - Accessione - Avul-      |       |
| sio - Alluvio - Possessorio (p. 286.)            | 657   |
| TERRA in pendio - Boschi - Rinsaldire - Rim-     |       |
| boscare - Legge forestale (p. 589.)              | 716   |
| TERZO possessore -Jus retinendi - Miglioramento  |       |
| - Azione ipotecaria - Fondo evitto - Rilascio    |       |
| - Preferenza-Indennità- Privilegio (p. 38g.)     | 687   |
| Tenzo possessore - Patrimoni antichi - Surroga-  |       |
| zione - Avocazione - Azione ipotecaria-Pre-      | 100   |
| scrizione - Regresso - Beneficio cedendarum      |       |
| actionum (p. 241.)                               | 648   |
| Tenzo possessore - Patrimoni antichi - Donna -   |       |
| Dote ripetibile - Moglie - Beni alienati-Pre-    | :     |
| scrizione trentennaria - Contra non valentem     |       |
| - Annullamento - Ricorso - Irricettibilità -     |       |
| « Appello interposto - Comunicazione - Docu-     |       |
| menti (p. 246.)                                  | 649   |
| Tenzo possessore - Azione ipotecaria-Subingresso |       |
| Ipoteca - Regresso - Solidarieta - Divisibilità  |       |
| - Contributo - Cessione di ragioni (p. 257.)     | . 650 |
| TEREO possessore - Comperatore - Debito-Tra-     |       |

| serizione - Ipoteca anteriore inscritta dopo l'a-  |      |
|----------------------------------------------------|------|
|                                                    | 694  |
| Tenzo possessore - Donazione - Trascrizione ne-    |      |
| cessaria - Azione ipotecaria - Separazione di      |      |
| patrimoni - Creditore chirografatio - Inscri-      |      |
| zione - Ipoteche (p. 610.)                         | 720  |
| Testamento - Successione - Instituzione contrat-   |      |
| tuale - Patto successorio - Matrimonio - Ca-       |      |
| pitoli (p. 507.)                                   | 712  |
| TESTAMENTO - Soprascrizione - Notato - Carat-      |      |
| tere alieno ( p. 506. )                            | 711  |
| TESTAMENTO - Monaco - Capacità di trasmettere      |      |
| (p. 481.)                                          | 700  |
| Testamento - Estero - Lingua - Traduzione          |      |
| - Notaîo ( p. 19. )                                | 571  |
| Titoli - Possesso riconosciuto - Prescrizione -    |      |
| Censi enliteutici-Canonici - Censi riservativi -   |      |
| Rinnovazione omessa (p. 28.)                       | 577  |
| Tirono energico - Contabili - Liquidazione-Am-     |      |
| ministrazioni pubbliche (p. 47.)                   | 589  |
| Titolo omesso - Graduatoria - Collocazione -       | 1.4  |
| Inscrizione antica (p. 314.)                       | 669  |
| Tirolo antico - Enfiteusi-Interpellazione - Do-    |      |
| mino diretto - Retroattività (p. 413.)             | 69 t |
| TRADUZIONE - Testamento - Estero - Lingua-         |      |
| Notaio (p. 19.)                                    | 571  |
| TRANSAZIONE - Diritto - Quantità - Rinnuzia        |      |
| Quitanza ( p. 319. )                               | 674  |
| TRASCRIZIONE - Comperatore - Debito - Terzo        |      |
| possessore - Ipoteca anteriore inscritta dopo l'a- |      |
| lienazione (p. 419.)                               | 69   |
|                                                    |      |

| N.°                                               |            |    |
|---------------------------------------------------|------------|----|
| TRASCRIZIONE necessaria - Azione ipotecaria - Se- |            |    |
| parazione di patrimoni - Creditore chirografario  |            | ٦. |
| - Inscrizione - Ipoteche - Terto possessore       | . 4        |    |
| - Donazione p., 610.)                             | 720        |    |
| TRASPORTO - Mobili - Pegnoramento - Custode       | -          |    |
| giudiziario - Risponsabilità - Oggetti pegno-     |            |    |
| rati (p. 502.) "                                  | 709        |    |
| TRE annate - Interesse - Accessione - Credito     |            |    |
| ammessibile senza inscrizione - Graduatoria -     |            |    |
| Inscrizione - Dote (p. 633r)                      | 726        |    |
| TRIBUNAL civile solo competente - Notari - Can-   |            |    |
| zione - Stati di popolazione - Quadri statistici  |            |    |
| del 1816 non pertinenti - Cassa di Ammortizza-    | ٠. ٠       |    |
| zione (p. 25.)                                    | 575        |    |
| TRIBUNAL civile - Quadri-Ruoli - Intendente -     |            |    |
| Organo di comunicazione - Competenza sulla        |            |    |
| nullità di ordinanza - Opposizioni devolutive,    |            |    |
| non sospensive - Termini - Consiglio d'Inten-     |            |    |
| denza — Decisioni (p. 20g.)                       | 640        |    |
| TRIBUNALE misto — Amministrazioni Diocesane —     |            |    |
| Beneficenza pubblica-Monte frumentario (p.183.)   | 637        |    |
| TRIBUNALE - Esecuzione - Ruoli - Opposizione      |            |    |
| - Competenza - Giudice Regio (p. 215.) .          | 6£r        |    |
| TRIBUNALE di Commercio - Perenzione - Appel-      | 4          |    |
| lo — Interlocutoria—Pruova compilata (p. 683.)    | 742        |    |
| TRIBUNALI - Fondiaria - Sequestri - Reclamo-      | 4          |    |
| di proprietà - Competenza - Sindaco - Giu-        |            |    |
| risdizione (p. 381.)                              | <b>686</b> |    |
| Tutela - Dispensa - Esclusione - Onorificen-      |            |    |
| za (p. 173.)                                      | 63 r       |    |
| Tutora - Autorizzazione - Azione possessoria -    | 1. V       |    |

| N.º                                                  |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| Consiglio di famiglia non necessario (p. 113.)       | 603 |
| Teron surrogato - Notificazione - Termini -          |     |
| Minore condanuato - Ricorso - Annullamento           |     |
| (p. 654.)                                            | 735 |
|                                                      |     |
|                                                      |     |
| UPPIZZALE dello Stato civile - Sindaco - Au-         | ,   |
| tor th locale - Qualità essenzialmente distinte -    | . , |
| Fedi di Parrochi - Legalizzazione - Vidimato (p. 12) | 568 |
| UFFIZIALE dello Stato civile - Deposito - Registro-  |     |
| Omissione - Pena (p. 14)                             | 569 |
| Uscient - Impiegati - Disciplina - Misure disci-     | -   |
| plinari — Patrocinatori — Cancellieri (p. 38) .      | 583 |
| Usciere - Notificazione - Domicilio elettivo - Mu-   |     |
| nicipalità - Copia - Vidimazione (p. 121)            | 607 |
| Usciene - Ricorso - Annullamento - Corte suprema -   |     |
| Notificazione - Domicilio elettivo (p. 293)          | 660 |
| Uтіліта' — Dote — Alienabilità — Donna — Moglie      |     |
| (p. 114)                                             | 604 |
| Y                                                    |     |
| <b>. V</b>                                           |     |
| VACANZE-Legati pii - Regal Corona - Demanio-         |     |
| Lite - Intendente - Pubblico Ministero - Benefici    |     |
| ecclesiastici — Collativi — Padronato particolare—   |     |
| Amministrazioni Diocesane (p. 150)                   | 615 |
| VALIDITA' - Ricognizione - Dote - Capitoli-Scrit-    |     |
| tura privata - Esecuzione volontaria - Nullità di    |     |
| ordine pubblice non sanabile — Donazione — Nul-      |     |
| lità sanabile per volontaria esecuzione (p. 343)     | 68o |
| the sense her talourant pacentions (he arts)         |     |

| N.º                                              |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Valore - Giudice Regio - Competenza - Legge      |      |
| sulla spropriazione (p. 173)                     | 632  |
| VALUTAZIONE - Indepuita - Perizia - Spropriazio- |      |
| ne per pubblica utilità — Compensi — Opera pub-  |      |
| blica - Danni - Privato - Prezzo dividuo - En-   |      |
| fiteusi-Padrone utile - Padrone diretto (p. 322) | 675  |
| Vanova pria del 1809 - Inscrizione non necessa-  | •    |
| ria - Ipoteca legale - Dote - Convenzioni ma-    |      |
| trimoniali-Preferenza-Beneficio cujus solius -   |      |
| Moglie ( p. 421 )                                | 695  |
| VEDOVATA fra'l 1809, e'l 1819-Dote-Privilegio -  | -9-  |
| Moglie - Anteriori à del contratto matrimoniale- |      |
| Inscrizione non necessaria (p. 428)              | 696  |
| VEDOVATA dopo il 1819 - Dote - Moglie - Man-     | ·ogo |
| canza d'inscrizione fra l'anne-Decadenza (p.434) | 697  |
| VEDUTE dirette - Finestra - Strada pubblica      | 94   |
| Divieto - Lumi - Servitu (p. 295)                | 66a  |
| VENDITA sotto condizione - Patto commissorio -   | 002  |
| Anticresi-Rem emptam fore-Prelazione-Patto       |      |
| non reale—Eredi esclusi dallo esercizio (p. 114) | 605  |
| VENDITA-Azione di nullità-Fedecommesso-Pre-      | 003  |
| scrizione - Rivindicazione-Frutti (p. 491) .     |      |
| VENDITA di cose altrui — Alienazione — Pegno —   | 706  |
| Dominio sopravvenuto - Rivindicazione - Figlio - |      |
| Erede rivindicante — Legge cum a matre — Leg-    |      |
| ge viudicantem (p. 648)                          | - 2- |
| VERBITORE — Competenza — Evizione — Prezzo —     | 732  |
| Pericolo — Cauzione — Rescissione di contratto   |      |
|                                                  | . 1  |
|                                                  | 602  |
| VERBALI - Strade - Direzione di ponti e strade   |      |
| - Deputazione-Opere pubbliche-Ingegnes -         |      |

| tivo - Falso - Inserizione - Forme speciali            | 698  |
|--------------------------------------------------------|------|
| (p. 123)                                               |      |
| VESCOVI - Ecclesiastici - Condanne Degradazio          | £ .  |
| ne - Giudici - Pene - Commessione - Concor-            | ٥.   |
| data ( m. 666)                                         | 738  |
| Vr. pubblica - Via privata - Contravvenzione           |      |
| Suele pubblico - Presunzioni - Giudicare               |      |
| in identen della qualità di una via - Onus probandi    |      |
| le qualité privata (p. 78.)                            | 597  |
| Vicent - Colura - Dissonamento - Icite                 |      |
| Thomas forestate - Boscoso (p. 181.)                   | 63   |
| VIDIMATO - Legalizzazione - Fedi di Parrochi           | ٠.   |
| - Sindaco - Autorità locale - Uffiziale dello          |      |
| Stato civile — Qualità essenzialmente distinte (p.12.) | 56   |
| VIDINAZIONE - Notificazione - Domicilio elettivo       |      |
| - Usciere - Muneipalità - Copia (p. 121.)              | 60   |
| Visto del Cancelliere comunale — Annullamento          |      |
| - Ricorso - Irricettibilità - Certificato d' in-       |      |
| digenza (p. 483.)                                      | 70   |
| VITA-milizia — Secondogeniti — Livelli—Termine         | •    |
| VITA-milina - Secondogeniu - Liverius (n. 63a.)        | 72   |
| Privilegio - Inscrizione - Paraggie (p. 630.)          | 1-   |
| VITALITA' del neonato — Supposizione di parto —        | 728  |
| Giudizio penale non influente nel civile (p. 636.)     | ,    |
| VITALIZIO - Annuo legato - Annuo debito-Cre-           | 668  |
| dito - Stipulazione in annos singulos (p. 310.)        | 000  |
| VOTANTE - Magistrati - Giudice impedito - So-          | 67   |
| spezione non data (p. 341.)                            | 07   |
| VOTAZIONE — Elezione — Terna — Proposta —              | 1006 |
| Conciliatori - Sindaco-Decurioni (p. 73.)              | 596  |
| Voro di povertà - Monaco-Successione-Rinuncia          | C    |
| Canadia augustore Secolarizzazione (p.457.)            | 699  |

### MANUALE

### JRECONSULTO

N.º 565.

Giuciodizione-Giudicato-Giudizt Ex aequo et bono-Sola facti veritate inspecta-Digo petitionis-Domande-Citazione-Difese-Repliche-Connessità-Causa petendi-Gradi di giurisdizione-Oppello-

Rinvio

(v. n. 103, 141, 165, 282, 302, 373, 470, 546, 558 )

Le leggi di procedura civile dopo aver messo di base il principio che debba l'oggetto della domanda esprimersi nel libello introduttivo dell'azione, e ciò a pena di nullità (153 n. 31. d. p. c., 154 n. 4, 155 ) additano come il convenuto spieghi le sue difese (171 l.d. p. c.) e come l'attore possa replicare (172 l.d.p. c.) - Nel caso di contumacia obbligano il giudice a vagliar se Vaselli vol. 4 .º

giusto e verificato bene quel che domanda la parte non contumace (244 l. d. p. c.) — En el caso di appello permettono di aggiunger eccezioni contra l'azione principale, permetton di elevare la voce di compensazione, o di accessor posteriori alla sentenza appellata; permetton di mutare o modificare conclusioni, ma non permetton nuove domande (528, 529 l. d. p. c.)—Son questi i principali articoli del diritto vigente ne quali si tratta del complesso giudicabile, del materiale che riunisce l'opera dello attore e del reo in un giudizio che si presenta al magistrato.

Altrove le stesse leggi, dopo aver fissato le norme "per la scelta del giudice innanzi a cui la lite va legalmente contestata, (151 l.d.p.c.) preveggono il caso della comessione di causa, e permetton chiedere ed ordinare la rimessione dell'una al giudice che già era dell' altra impossessato (265 l.d.p.c.) — Danno le norme onde la messa in causa del garante non pregiudichi l'attor principale, (273 l.d.p.c.) e provvedono con saggia distinzione tra'l caso in cui l'evocato sia giudicabile dallo stesso giudice dell'azione statuita principalmente, e 'l' caso in cui la domanda principale si fosse a bella posta introdotta per trasportar gli evocati in garantia fuori della giurisdizione del loro tribunale(275 l.d.p.c.).

Altrote, della opposizione terza parlando, fissano il principio che l'istesso rimedio proponendosi in via di azione principale vada introdotto innanzi all'istesso Tribunale che avea dato la sentenza impugnata — Proponendosi in via d'incidente segua il giudice innanzi a cui si faceva uso del giudicato; sol che questo giudice abbia grado maggiore, o uguale al grudo di quel giudice che profferito aveva il giudicato impugnato (539 l. d. p. c.)—Son questi i principali articoli ne quali vedesi come la periferia del complesso giudicabile possa talora divenir più ampia per novità sopravvenute dopo il libello introduttivo d'istanza.

Poiche non v'è cosa più interessante ne' giudiză quanto il valutare con esattezza quale sia la materia del contendere — quale sia la giuriadizione del giudicante — quando la eccezione rei judicatae colpisca (di che noi molto ci occupammo fra l'altro nel n.º 373) crediam con fondamento utilissima cosa il far qui tesoro di una circolare del 16 di luglio 1836, per quanto ne fareramo di uno squarcio del titolo de regulis juris — Invero S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia doviziosamente spiegò in quella circolare la sapienza che lo contraddistingue, e scolpì in essa aforismi che ove siano profondamente meditati, posson servir di face in mille casa al giureconsulto, o ch'egli debba giudicare, o che debba difendere, o che debba consigliare.

Divideremo la circolare in periodi, e riproducendo con ossequio le parole di essa, ce ne avvaleremo come di dodici responsi ad altrettanti quesiti,

r. Qual' effetto produca l'appello su' poteri del magistrato di primo grado che reso avea l'appellata sentenza?

Resp. « . . . l'appellazione estingue la giurisdizione di primo grado, perchè avoca la lite al giudice di revisione, maggiore autorità, che può cangiar la prima sentenza ».

do di appello? Resp. . . « Rimane pendente la istanza dell' ap-» pellazione la quale per una specie di giurisdizio-» ne delegata passa ad una autorità di egual gra-» do del primo giudice di revisione - Si con-" servano tutti gli effetti dell'appellazione, perchè » ciò che prima avea diritto di fare l'un giudice » di revisione , il faccia ora l'altro ».

3. Quali caratteri ha la giurisdizione delegata a

trattar una causa in grado di rinvio?

Resp. . . . « Tal è l'effetto della giurisdizione » delegata che prende il luogo della ordinaria giu-» risdizione ».

4. Dopo un arresto di annullamento sopra decisione della G. C. civ., può tornar la contesa innanzi al giudice che l'avea decisa in prima istanza? - Può quel magistrato trattar degli effetti dell'annullamento? - Può provvedere sulla restituzione degli oggetti tolti col giudicato pria che la suprema Corte lo annullasse?

Resp. » . . Non appartiene mai al giudice di » prima istanza il disputar di qualsiasi parte della » causa che ormai dipende da una superiore autori-» tà; come non appartiene più al giudice che ha » sofferto l'annullumento della sua decisione »!

5. È o no scomparso dall'attuale foro quel concetto che intendevamo nelle suppliche dello antico rito allorchè introducendo un giudizio nel S. R. C. conchiudevamo scrivendo « idcirco ad M. V. recurrit, eidemque humiliter supplicat caussam et Resp. . . . Ne' moderni giudizi, come nel no-» stro antico foro, si procede ex acquo et bono,

» et sola facti veritate inspecta ».

6. È o no scomparso dall'attuale foro quel che intendevamo dire nell'antico, allorche invocavamo contra la eccezione rei judicatae le frasi delle leggi 14 e 11 de except. rei jud. « ex eadem causa petendi. » — quæ nisi omnia concurrant alia res est»—eamdem causam facit origo petitionis. . » di che trattammo sotto il numero 373 di questa opera?

che trattammo sotto il numero 373 di questa opera? Resp. . . « Il fatto che narra l'attore, da cui » cava egli la occasione di un diritto suo, comun-» que il diffinisca, è l'origo petitionis, è la causa » petendi delle leggi vigenti, che sottomette tutta » la materia del contendere allo esame del giudi-» ce - Ogni lite tratta, se il fatto siu esistito, e » quali siano gli effetti di questo fatto, ossia se » ne derivi una obbligazione in favor dello attore » ( nasca dalla convenzione, o dalla legge, o da » ambedue questi titoli ) la quale obbligazione porti » alla quantità, o all'oggetto che si chiede di ot-» tenere - il che una volta deciso, null'altro ri-» mane a farsi perchè ogni controversia sia finita-» Tutto ciò che può venir di diritto alle parti dal » fatto che espongono, tutto vi si presume com-» preso; se esse non dichiarino quel che vogliano » della cosa giudicata si riconosce dalla unità della » causa di domandare contenuta nel primo e negli

» altri libelli, qualunque fosse il modo di presen-» tarla, ed ancorchè si muti il genere dell'azione,

» o la forma del giudizio ».

7. Se l'oggetto su cui muovesi l'azione reale potea per varie cagioni dirsi dovuto, il giudicato che rispinge l'azione diretta ad ottenerlo asterà o na quando per un'altra cagione lo stesso oggetto ridomandisi?

Resp. . . "Ne' giudizî sopra diriti di proprietà » od altri diritti reali qualsivegliano, ogni causa » di domandare presumesi compresa nel libello — » ed una sentenza estinguere tuttu la materia del con una sentenza estinguere tuttu la materia del

» contendere sull'eggetto controverso ».

8. Se nel giorno della notificazione del libello introduttivo d'istanza per rivindicazione l'attore non teneva il dominio della cosa, o se il convenuto non la possedeva in quel giorno; però si verifica e si trova verificato l'un e l'altro estremo nel giorno in cui il magistrato pronunzia su quel libello, dovrà o no dirsi inamissibile l'azione?

Resp. . . « Non essere vietato di ammettere la adomanda , ancorche l'attore abbia acquistato il » dominio del fondo, ed il reo abbia tenuto il » possesso del fondo quando era già incominciata » la lite — Si esige solo che la occasione della » domanda sia nata prima della instituzione del » giudizio ».

8. Se l'oggetto su cui muovesi l'azione sia l'ef-

fetto di una obbligazione: le cause del dovere non manifestate nel primo libello possono ed in quali casi andar comprese nel giudizio?

Resp. . . « Nella materia delle obbligazioni esser » dovere dell'attore lo indicare una speciale ragione \* di domandare - Ma poter chiedere altresì di » condannarsi pure il reo per ogni causa di debito . che l'obblighi a dare, o a fare quel che si pre-

» tende da lui - Le eccezioni e le replicazioni alle » eccezioni che l'attore esponga in nuovi libelli

» possono presentare tutte le altre cause di dovere » non indicate nello incominciamento della lite ».

 Quid per le obbligazioni condizionali, allorchè la condizione non è verificata nel giorno del libello, ma si trova verificata nel giorno della sentenza?

Resp. . . « Essere permesso di agirsi per una » obbligazione sospesa da condizioni, purchè la » condizione si verifichi-prima della sentenza ».

10. Quid per la competenza sulla eccezione proposta come mezzo di estinguere, o di ridurre l'azione? - Quid per la competenza sulla riconvenzio-

nale domanda, di che ei occupammo nel n.º 470 di questa opera? (t. 3 p. 48) Resp. . . « Ciò che non può appartenere al giu-» dice per la sua competenza e per la natura del » giudizio, entra necessariamente nella sua giurisdi-» zione, e diviene parte della causa medesima, se » sia proposto come mezzo di estinguere o ridurre » la domanda, come le quistioni pregiudiziali, » gl'incidenti, le compensazioni - ed anche le ri-» convenzioni ne' collegi, presso i quali è la piena.

» giurisdizione »

11. Quid per la connessità delle cause?

Resp. . . E principio della continenza della » causa il vietare di trattarsi innanzi a parecchi » giudici, o sotto diversi procedimenti ciò che » può esser finito con un giudizio solo ».

12. L'antico aforismo di cui trattammo nel N.º 302 (t. 2 p. 193) « ne continentia caussae

dividutur » in quali casi ha luogo? Resp. . . « Quando possono sperimentarsi pa-» recchie azioni connesse ( ossia che dipendano » dalla stessa causa di domandare, o di cui l'una » serve di schiarimento all'altra ) per conseguire » un oggetto medesimo - Quando un'azione sola » comprenda parecchi oggetti - Quando apparten-» ga, o rifletta persone distinte, un diritto medesi-» mo sopra un oggetto stesso - E quando le cose » di che si contende non sian sotto la giurisdizione » di unico magistrato » — ( v. Ministeriale Circolare 16 di luglio 1836 Graz. e Giust. aff. civ. ).

### N.º 566.

### Meinore-Incapace-Ipoteca nulla-Ratificazione-Retroattività d'ipoteca

( v. n. 86, 231 )

Il minore è incapace di contrattare (art.1124 c. c., 1078 l. c.) - Il minore abbenchè emancipato. nullamente aliena gl'immobili senza le forme indicate dalla legge ( 457, 484, 1594 c.c., 380, 407 1439 l. c.)—La ipoteca convenzionale non può essere data se non da chi possa alienar gl' immobili su cui essa viene costituita (2124, 2126 c. c. 2010, 2012 l. c. ( — Dunque il minore nullamente serive una ipoteca durante la sua minorennità.

Quid se, divenuto maggiore, egli ratifichi la ipoteca nullamente data nella sua eta minorenne?—
I terzi che nello intervallo avessero acquistato diritto sugl'immobili nullamente ipotecati dal minore, sentiranno o no le impressioni della ipoteca per elletto della ratificazione?

Per la retroattività della ratificazione v. Grenier, Persil, Delvincourt, Rolland de Villargues, e Battur.

Contra la retroattività v. Pothier , Toullier , e

Troplong.

La Cassazione di Francia a' 16 gennaio 1837 avea pronunziato secondo lo spirito degli articoli 1304, e 1338 c. c.—1258 . 1392 l. c.) contra la retroattività della ratificazione—La Corte Reale di Parigi nella 2. camera a'25 di luglio 1838 ha ritenuto il principio che la ratificazione in quanto alla ipoteca non può dar a questa un effetto retroattivo, principalmente se ne rivenga pregiodizio a' diritti del terzo — ( causa Boreneau , Barriere , Miot, e Cadet )

# Appello tadivo-Giudicato-Forchiusione-Esemini-Sentenza senza contrad-

Se non ebbi contraddittore in prima istanza, e fui succumbente, potrò appellare in qualunque tempo, o restai forchiuso dopo i tre mesi dul giorno della sentenza che rigettò la mia domanda?— Questa grave, e forsi nuova quistione discutea la Corte Reale di Rennes il 25 maggio 1838 (3. cumera) nella specie seguente.

Erasi chiesta al Tribunal di Commercio la dichiarazione di esser fallito il debitore — Ma il ricorso cra stato rigettato — Poichè la domanda non era notificata ad alcuno; in altri termini poichè « non v' era contraddittore in causa » il creditore si augurò che in qualunque tempo appellar potrebbe dalla sentenza — Se ne ricordò quando otto mesì dalla data della sentenza eran decorsi.

La Corte Reale ha rammemorato come canoni » che una irricettibilità di appello prodotto fuori termine veste caratteri di eccezione d'incumpetenza e di ordine pubblico — che i giudici supplir debbono di officio a questa eccezione, non compresa, apzi espresamente riserbata nello art. 173 e. d. p. c. ( art. 267 l. p. c.) — che un appello tardivo non è devolutivo, poichè lu sentenza, avendo già acquista to l'autorità di cosa giudicata, non può il giudice del secondo grudo conoscer di una decisione sovrana ».

In applicar tali principî ha ritenuto che

1. il termine ad appellare debb' essere di tre mesi per la regola dello art. 443 c. d. p. c. ( concord.

art. 507 l. d. p. c. )

2. le disposizioni seguenti in quello articolo, e le disposizioni del 645 c. di comm. (conc. 655 l. di eccez.) se determinano il giorno pel cominciamento del termine anzi espresso, nulla dicono a riguardo delle sentenze che si provocano sopra ricorso, e senza contraddittore - atteso tale silenzio, il caso rientra nella regola generale - il termine per necessità dee cominciare dal giorno della profferita sentenza - non potrebbe pretendersi che decorra dal giorno della notificazione, perchè non v'è stato contraddittore - La formalità della notificazione si richiede per assicurar in modo legittimo e certo che colui il quale ha motivo di dolersi della sentenza n'ebbe scienza - colui che avea chiesto la sentenza senz'aver contraddittore, e fu succumbente, non può ignorar la sentenza che rigetta la sua domanda

3. in un caso che di sua natura è urgente, e richiede celerità, come la dichiarazione di fallimento, il buon senso rifugge dallo ammettere che si apsci indeterminato, indefinito, un termine per appeilar dalla sentenza che rigetta la domanda

4. il caso preveduto dallo art. 858 c. d. p. c. (art. 936 l. d. p. c.) offre argomento da interpetrar cosa abbia voluto il legislatore pel caso in disami-

na — Corte Reale di Rennes 25 di maggio 1838 causa Chaperon.

#### N.º 568.

Sindaco-Quitorità locale-Officiale dello Stato civile-Qualità essenzialmente distinte-Fedi di Banochi-Legalizzazione-Vidimato

( v. n. 80, 269, 474 )

Le fedi di nascita, di matrimonio, di morte che si rilascino da Parrochi vengon legalizzate dal Sindaco, o da quell'autorità municipale che tien le funzioni di Sindaco — Questa firma di Sindaco dovrà esser legalizzata dal Presidente del Tribunal civile della Provinvia, o dalle autorità superiori amministrative della Provincia istessa?

Tal' era la quistione — e la ragione di dubitarne veniva dallo art. 47 delle leggi civili, ov'è sancito che il Presidente, o chi ne fa le veci, imprima con la sua firma que' caratteri di legale verità allo estratto pe' quali esso fa piena fede, salvo il giudizio di falsità.

La Ministeriale del 28 giugno 1836, mentre scioglie siffatta quistione, è opportunissima a dimostrar vero il principio da noi nel corso di questa opera vivamente sostenuto ( tom. 3 pag. 96 seg. n. 474)

allorche dicevamo a gli organi son gli stessi, le funzioni ed il soggetto della cosa non posson essere gli stessi, perche distano fra loro quanto non possan mai iscambiarsi ... » -E del sindaco parlando, dicevamo « egli ha dunque diverse cariche nella stessa persona, l'una assolutamente dall'altra se-

parate ».

La Ministeriale tien queste frasi « A rimuovere l'esposto dubbio giova che io faccia osservare alle SS. LL. che per le leggi vigenti i Sindaci hanno due qualità essenzialmente fra loro distinte; quella cioè intrinseca di autorità locali, l'altra accidentale di uffiziali dello stato civile attribuita loro per ispeciale delegazione - che nella prima qualità i Sindaci sono nella dipendenza delle autorità amministrative della Provincia - che l'art. 47 delle leggi civili sommette alla legalizzazione del Presidente del Tribunal civile la firma dell'uffiziale dello stato civile - che la legalizzazione delle firme de' Parrochi si appone da' Sindaci come autorità amministrative locali, non già come uffiziali dello stato civile - e che perciò non può essere al soggetto caso applicabile la disposizione dello art. 47 delle leggi civili - (Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia affari civili 2.carico n. 4020 al Procuratore Regio di Aquila ).

## Offiziale dello stato civile-Deposito-Registri-Omissione-Pena

(v. n. 568)

Per l'art. 45 delle leggi civili i registri degli atti dello stato civile debbono trovarsi chiusi e firmati in piena regola al finire di ogni anno, e decsi di essi depositar fra un mese un esemplare negli archivi del comune, un altro presso la Cancelleria del tribunale civile.

L'art. 52 leggi civili dichiara competente il tribunal civile a procedere per tutte le contravvenzioni alle regole di cui trattasi negli articoli 36 e seg. 1. c., e vuol che la contravvenzione sia punita con una multa, la quale non ecceda i 25 ducati.

Ma l'art. 244 delle leggi penali allo uffiziale dello, stato civile che manchi ad alcuna delle disposizioni prescritte dalla legge dà la pena del primo al secondo grado di prigionia o confino, ed aggiunge una ammenda non maggiore di ducati 50—Quindi nel caso di omesso deposito de' registri in Cancelleria del tribunal civile sorgeva il dubbio, se l'uffiziale dello stato civile dovess' esser giudicabile dal tribunal civile, o no — e se a lui fosse dovuta la pena indicata nello art. 52 l. c., o quella indicata nello art. 444 leggi penali.

Una circolare di S. E. il Ministro di grazia, e giustizia scioglie siffatto dubbio, ed è interessante

conservarne la motivazione, ricca di gravi canoni utilissimi nella interpetrazione delle leggi,

» Senza dubbio generale è la disposizione dell'art.244 1.pen.-Potrebbe quindi apparire applicabile a qualunque contravvenzione sia commessa dall'uffiziale dello stato civile - Alcune di queste contravvenzioni però trovansi espressamente prevedute nelle l. c., ed in queste leggi sono state disposte particolari sanzioni per le medesime - I correlativi giudizt vanno anzi spediti con ispeciale procedimento presso i tribunali civili ad istanza delle parti o, del P. M .- Veggansi gli articoli 36 a 52, 170, 171 ec. ec. l. c., Decreto di 4 febbraîo 1828, e 13 gennaîo 1832-Or si sa che nel diritto la specialità deroga alla generalità - Così la contravvenzione, di che è parola, rientrando in quelle specificamente prevedute nelle l. c., è sottratta allo impero dell'art. 244 l. pen.-Così cotesto art. 244 potrà applicarsi ne casi in cui il legislatore non ha nel titolo degli atti dello stato civile stabilito pene speciali, e che non si troyano prevedute in altri articoli delle medesime l. pen.-D' altronde è regola inviolabile, che ove le purole della legge sono chiare, non vi è luogo ad interpetrazione - Meno può ricorrersi ad argomenti di analogia per esasperure le pene prescritte dal Legislatore - In fine la multa stabilità con l'art. 52 I. c., comunque possa sembrare leggiera a ragione delle conseguenze che possono risultare dalla mancanza del deposito de registri nella Cancelleria del tribunale civile, è bastantemente severa per contenere, soprattutto ne'piccoli paesi, gli ufiziali dello

stato civile ne' doveri loro ingiunti — Lasciare l'applicazione di tali pene all'arbitrio ed alla discrezione de' Magistrati, non è conveniente allo spirito della attuale legislazione — In conseguenta di queste osservazioni si è pensato, che qualora l'ulfiziale dello stato civile manchi a cotesto deposito nel termine prescritto dall'art. 45 l. e., abbia ad applicarsi contro di lui dal tribunale civile la multa sancita coll'art. 52 delle medesime leggi civili — (Circolare Gr. e Giust. 14 di aprile 1838 1. carico n. 2048).

## N. 570.

Matrimonio all'estero-Matrimoni
di coscienza-Registro-Stato
civile-Formalità.

(v. n. 80, 269, 314, 569)

Fra' tre mesi dal ritorno di un nazionale nel Regno, l'atto della celebrazione del suo matrimonio contratto in paese straniero va trascritto sul registro pubblico di matrimoni del luogo del suo domicilio — tal'è la disposizione dello art. 180 l. c. (171 c. c.).

In pratica — 1. Il documento del matrimonio celebrato all'estero si presenta al Procuratore del RE presso il Tribunal civile della Provincia, cui

appartiene quel registro pubblico nel quale vuolsi

2. Il Proceuratore del RE accorda il. recipiatur.

al documento venuto dall'estero.

 Se lo neglii, ne va sottomessa la quistione al Tribunale, che lo impartisce secondo le norme le quali regolano l'adempimento di questa importante formalità.

 Ma l'exequatur lascia tuttavia intiero alle parti interessate il far valere ogni diritto per quanto riguarda validità, o esecuzione del matrimonio.

5. Per regola, e salva la eccezione pel caso di aver il Regio Proccuratore negato il recipiatur, non occorre sentenza del Tribunale per far registrare il matrimonio dall'uffiziale dello stato civile.

 L'atto munito di recipiatur si presenta al registro dello stato civile, e mediante processo ver-

bale vien trascritto.

Il Proccuratore del RE presso il Tribunal di Aquila a'14 di marzo 1836 spediva agli uffiziali dello stato civile di quella Provincia una circolare nella quale oltre a' principi testè indicati che rivengon da Ministeriale del 13 febbraio 1836(Gr.e. Giust.) soggiumgea savissimi altri divisamenti suoi, che troviam utile di qui rapportare

1.º che simile trascrizione di matrimoni celebrati nell'estero, avendo per iscopo principale di dare a' medesimi la dovuta pubblicità, non può eseguirsi senza le correlative notificazioni, ed in conseguenza, ove queste non abbiano preceduto il matrimonio, hanno a farsi prima della trascrizione, senonchè invece d'indicarvisi la promessa di un fu-

Vaselli vol. 40.

turo matrimonio, vi si menziona che s'intenda trascrivere il matrimonio celebrato in qualche dato comune dell'estero, e la epoca in cui avvenne

2.º che lo stesso metodo in quanto alla materiale trascrizione dell'atto, ed alle correlative notificazioni, ha da serbarsi in que'casi particolari e straordinari ne'quali S. M. si degna accordare per grazia speciale a taluno la inserzione su i registri dello stato civile di matrimoni di coscienza, a' termini della Bolla satis vubis; dovendosi per essi nel registro degli atti diversi alle parole stampate, matrimonio celebrato nell'estero, sostituire « matrimonio di coscienza »—e trascriversi oltre dell'atto comprovante la celebrazione ( quello che ove sia seguito nel Regno non abbisogna di recipiatur) anche l'estratto del correlativo Real Decreto, alligandosi l'uno e l'altro nel volume de' documenti

3.° che ove alla epoca della trascrizione su i registri di simili matrimoni vi siano figliuoli nati da medesimi, della esistenza di costoro deve fari espressa menzione nel verbale di cui è parola nell'ultima Ministeriale, ossia nell'atto di trascrizione sulla formola in istampa distesa nel detto registro degli atti diversi, aggiungendosi, per quelli derivati da matrimonio semplicemente di coscienza, la menzione di loro legittimazione; e riportandosi così degli uni come degli altri le analoghe notate at margine del registro di nascita della epoca in cui questo avvenne.

### Cestamento-Estero-Lingua-Craduzione-Notajo

Gl'istrumenti, i testamenti, gli atti che nel Regno si ricevono da' notai debbono in lingua italiana essere espressi (legge 23 nov. 1819 art. 12).

Quid se le parti, o una di esse, non conosca la lingua italiana? — La Ministeriale circolare del 9 marzo 1836 (Graz. e Giust.) dà le seguenti norme »... All'uopo io ho osservato che positivo sia il precetto compreso nell'indicato art. 12 della legge

ni precetto compreso neli indicato art. 12 della legge sul notariato — che n'uno possa essere obbligato a parlare una lingua 'che non sa — che però sarebbe assai duro e ripugnante a' progressi della civilizzazione europea d' impedire ad un forestiere di poter disporre in modo solenne de' suoi beni, o di stipular convenzioni per la sola ignoranza dell' idioma italiano — che le leggi non provvedono, nè debbono provvedere che a' casi ordinari—che occorrendo ne' giudizi fare uso di alcuna carta scritta in lingua estera, è della medesima eseguita prima la traduzione per mezzo d' interpetre all' uopo destinato dal Magistrato: che a' notai è affidato generalmente il disimpegno della giurisdizione volontaria.

» Queste osservazioni presentando spontaneamente la idea della necessità di un interpetre nella proposta ipotesi, sembra opportuno che avessero a pratticarsi le seguenti norme — 1. La scelta dell'interpetre sia delle parti interessate — 2. Se il notalo conosca l'idioma del forestiere, non occorre la scelta di un interpetre — 3. L'interpetre presti il giuramento di adempiere fedelmente ed esattamente la sua commissione — 4. Il notafo o l'interpetre formi la traduzione dell'atto, e ne dia lettura al forestiere — 5. Cotesta traduzione sottoscritta dalle parti interpetre, dall'interpetre, ed in ogni caso dal notafo rimanga alligata all'atto, e ne costituisca una parte integrale — 6. Di tutto ciò sia fatta nell'atto espressa e dettagliata menzione ».

## N. 572.

Meatrimonio-Notificazione-Pubblicazione-Quno dopo il termine dell'affissione-Rinnovazione

( v. n. 570 )

Vuol la legge che pria della celebrazione del matrimonio si affiggano le notificazioni — che dopo quindici giorni dall'affissione se ne raccolga atto che s'inserisce nel registro — E soggiunge che dalla scadenza del termine dell'affissione, val dire dal di che sussegue i quindici giorni, se passi un anno, non si possa celebrare più quel matrimonio, se non premessa la rinnovazione di quelle notificazioni — Tali son le testuali riegole dello art. 68 l. c.

Malgrado ciò si vedea trasandato il rigore, e ce-

lebravansi matrimoni, tuttochè l'anno si trovasse decorso, e la rinnovazione si vedesse negletta.

S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia richiamò nel 4 di maggio 1836 la severità de principi, e nella circolare scrisse così

a . . . . All'uopo ho io osservato che le leggi civili distinguono in fatto di matrimonio il matrimonio propriamente detto, e la solenne promessa per lo medesimo-che nello art. 68 all'ultimo comma parlasi del matrimonio - che la celebrazione del matrimonio è diffinita nel precedente art. 67che le notificazioni mirano al principale oggetto di rilevare se vi abbiano impedimenti, e quali, in linea civile alla celebrazione del matrimonio: chequesto fine verrebbe meno se il matrimonio innanzi alla Chiesa potesse celebrarsi a piacere dopo qualunque tempo dall'adempimento de' correlativi atti dello stato Civile - In conseguenza di queste osservazioni io non posso non interessar le SS. LL. di attendere alla esatta esecuzione della legge, e dare le analoghe disposizioni, onde prevenire ogni menomo abuso nella specie - Aggiungo che in giornata ho passato i miei uffizi al Ministro degli affari ecclesiastici, affinchè i parrochi concorrano anche da parte loro allo adempimento del precetto compreso nel cennato art. 68 delle leggi civili ».

# Sigilli-Opposizione-Conservatorio-Ritiro-Giudice Regio

#### ( v. n. 542)

L'apposizione de' sigilli, di cui trattano gli articoli 984 seg. I. d. p. c., se avverrà che venga richesta in un Conservatorio, in un Ritiro, potrà forsi dal Magistrato denegarsi? —No—Una Circolare da S. E. il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia a' i i di maggio 1836, dava queste norme.

» Nel fine di coordinare la esecuzione delle leggi in vigore in fatto di apposizione, o rimozione di suggelli, allorchè il caso ne avvenga ne' conservatorî, o ritiri, con quelli riguardi di maggiore decenza che si conviene a questa specie di pubblici stabilimenti, e prevenire così ogni menomo disguido che possa alterarne l'ordine e la tranquillità, mi è sembrato opportuno che si adottassero le seguenti norme - 1. il giudice di circondario ed il suo cancelliere non potranno essere seguiti nello interno de' conservatori o ritiri che da coloro solamente i quali hanno per legge il diritto di esserpresenti o d'intervenire all'apposizione o rimozione de' suggelli - 2. il giudice di circondario veglierà col maggior rigore, onde ad occasione di queste operazioni, non sia recato disturbo da chicchessia ne' conservatori o ritiri - 3. in generale sarà della

prudenza del Magistrato disporre che la vendita degli effetti sia praticata fuori il conservatorio o ritiro —4, previa esatta annotazione, saranno consegnati al depositario prescelto gli effetti sottoposti a suggello per essere ritenuti fuori del conservatorio, o del ritiro, semprechè per ispeciali considerazioni non possa altrimenti, succedere ».

## N.º 574.

# Otti dello stato civile-Battesimo-

( v. n. 569 570 )

Può servir di appendire agli articoli \$7 e set guenti delle leggi civili il Decreto del 4 di febbralo 1828 concernente gli obblighi degli uffiziali dello stato civile per la formazione degli atti di nascita.

Questo decreto modifica ed amplia quello del

28 di giugno 1815.

Giova soggiungere che un regale Rescritto pel Ministero degli affari Ecclesiastici a' 4 di maggio 1829 comunicato al Ministero di Grazia e Giustizia, e da questo diramato, portò le seguenti sovrane disposizioni.

» Avendo rassegnato a S. M. le difficoltà che i Parrochi di questa capitale con supplica rimessami dal Cardinal Arcivescovo di Napoli in data del primo aprile del prossimo passato anno, e con altra posteriore a me presentata, esposero d'incontrare nella esecuzione del Real Decreto del di 4 febbraio dello stesso anno relativo a' provvedimenti adottati da S. M. per assicurare semprepiù pe'neonati la cerimonia del santo battesimo, e la inscrizione dell'atto di nascita su i registri dello stato civile, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 24 del prossimo scorso marzo non ha trovato fondata la doglianza de' parrochi in rapporto ad una regolare intelligenza ed interpetrazione del mentovato Real Decreto - pure, a rimuovere ogni dubbio dall'animo de' Parrochi, e dare così loro semprepiù la opportunità di adempiere a' doveri del proprio ministero, si è la M. S. degnata ordinare che, fermo rimanendo l'enunciato Real Decreto de' 4 febbraio 1828, si dichiari nel Real nome - 1. che per lo Decreto anzidetto non prescrivesi dover necessariariamente la inscrizione su i registri dello stato civile precedere l'amministrazione del santo battesimo - 2. che d'altronde appartiene esclusivamente a' Parrochi il giudizio se vi abbia o pur no imminente pericolo di morte del neonato; contro del quale giudizio non vi è chi possa reclamare - 3. che i Parrochi non essendo compresi nella categoria de' funzionarî civili, non sono loro applicabili le sanzioni penali dello art. 6 del mentovato Real Decreto ». . .

Motaii-Cauzione-Stati di popolazione-Quadri statistici del 1816 non pettinenti-Cassa di Ammottizzazione-Eribunal civile solo competente

Nella legge del 1 di maggio 1816 sono i quadri statistici indicanti la popolazione de'comuni del

Regno.

Nella legge del 23 di novembre 1819 si ordina che le cauzioni de' notai sieno proporzionate al numero degli abitanti nel Comune fissato per residenza nel Decreto di nomina che al Notaio si conferisce,

Una Ministeriale del 5 luglio 1836 (Gr. e Giust. aff. civ. 1 car.) ordinò che nelle occasioni si richiedessero agl' Intendenti le correlative notizie, avendo dal 1 di maggio 1816 in poi la popolazione di questi Regali domini ricevuto multiplici ed interessanti variazioni.

Nella data medesima S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia con sua circolare a' Procuratori Regi fissò il principio «che l'esame sulla regolarità della cauzione e del patrimonio de' Notai è dato esclusivamente alle Camere notariali, ed a' Tribunali civili — che parte essenziale di questa regolarità sia il riconoscere se la cauzione ed il patrimonio

sieno nella somma conveniente — che le correlative deliberazioni del Tribunale debboro essere sottoposte a questo Regal·Ministero — quindi-niui altra autorità possa versare sull'orgetto, senza alterare e confondere l'ordine delle giurisdizioni stabilite » — E d'accordo con S. E. il Ministro delle Regali Finanze fu provveduto che fosse irregolare il presentare alla Real Cassa di Ammortizzazione e valutar così iunanzi a quell'Amministrazione la quantità del danalo da depositarsi, quando la cauzione volesse darsi in numerario.

### N.º 576.

Brescizione-Commessioni-Quministrazioni Diocesane-Quadei di cendite-Decime Sagramentali

#### (. v. n. 561 )

In un recentissimo Regale Rescritto leggesi che dopo le abilitazioni ottenute col Decreto del 2 maggio 1823, e co' Decreti posteriori, non poche fra le Amministrazioni Diocesane, ed i titolari si affrettarono di comprendere ne quadri di debitori di rendite costituite anche le decime sagramentali; ed è definito che

» per tal modo essi non solo ne hanno man-» tenuto e conservato il possesso, ma eziandio son » venuti ad interrompere la prescrizione del di-

» ritto ».

Pure talune altre Amministrazioni diocesane e titolari, non avendo avuto siffatto accorgimento, aveano dato campo a'debitori di apparecchiar la eccezione di prescrizione - Sua Maesta si è degnata

di dare le seguenti disposizioni

» 1. I Parrochi, ed altri titolari di benefici che credano aver diritto a decime sagramentali - e le Amministrazioni diocesane, possono formare e pubblicare de' quadri ne' quali comprenderanno in massa cotali decime, senzachè vi sia bisogno di riportarvi i nomi particolari de' debitori, dispensando anche per la urgenza al rigore delle altre formalità prescritte col Regal Decreto del 2 maggio 1823, per poterne poi far uso contra i morosi e gl'inadempienti a somministrarle, ad unico e solo oggetto d'interrompere la prescrizione di essi s.

2. » Salvi i diritti rispettivi delle parti, e ferma rimanendo la Sovrana risoluzione del 23 di giugno 1818 sull'oggetto della esazione delle decime

sagramentali ».

Questo Sovrano Rescritto a' 3 dicembre 1838 dal Ministero degli affari Ecclesiastici fu partecipato a quello di Grazia e Giustizia, e da questo fu per circolare indirizzato agli Agenti del pubblico Ministero in data 12 dicembre 1838 - (aff. civ. 1. carico n. 8654)

Quali sieno le disposizioni sovranamente date nel 23 di giugno 1818 si desume da una ministeriale del 31 dicembre 1828 indirizzata dalla Real Segreteria degli affari Ecclesiastici a quella di Grazia e Giustizia, di cui son notevoli le seguenti espressioni

".... Io debbo sul proposito far noto a V. E. che S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 23 giugno 1818 ordino di non farst alcuna mossa sull'oggetto della esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni della esecuzione del Concordato affidate agli alti Commessari, e che dopo quella epoca niun'altra risoluzione ha avuto luogo su tale oggetto »— (atti emanati dopo la esecuzione del Concordato parte 4, pag. 249. Appendice n.º 4.)

### N.º 577.

Prescrizione-Gensi enstreutici-Canoni-Gensi eiservativi-Rinnovazione omessa-Eitoli-Possesso eiconosciuto

( v. n. 524 561 )

L'autentica spiegazione dell'art. 2169 l. c. fu data così —«. In conseguenza delle cose finora dette, S. M. il Ra N. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 10 febbrato 1838, ritenuta la inapplicabilità dello art. 2169 a' titoli di canoni enfiteutici, si è degnata dichiarare che la non rinnovazione di che trattasi de' titoli di rendita non induca per tale circostanza soltanto prescrizione—Tal che anche senza questo atto rimanga integra l'azio-

ne del creditore secondo la legge »—( Sovrana Ri-

soluzione del 17 di febbraĵo 1838 ).

Una circolare di S. E. il Ministro di Grazia e Giustizia del 29 di agosto 1838 rammemorava siffati espressioni, ed indicava essersi rilevato ad occasione di quel Sovrano provvedimento—1. che la rinnovazione fosse disposta nel fine di prevenire gli effetti della prescrizione —2. che l'enfiteuta, non possedendo a titolo di proprietà, non potesse prescrivere contra il proprio titolo —3. e che non potessero temersi gli effetti della prescrizione quando da legittimo documento risultasse il possesso della esazione della rendita, come da partite di Banco, da quitanze per atto pubblico, da dichiarazione del debitore.

Pure facea dubbio il se questa esenzione dalla rinnovazione del titolo valer dovesse ancora per le decime e per altre prestazioni su terreni ex-feudali della Provincia di Lecce, e veniva rammemorato che pe' Decreti del 20 di giugno 1808, e del 17 di gennaîo 1810 in pro dell'agricoltura, e per effetto de' principì eversivi della feudalità, si trovasse cangiata la natura delle decime e prestazioni testè espresse, essendosi data loro e fatta ritenere la impronta esclusiva di censi riservativi , abolito ogni altro diritto ed ogni altra prerogativa in favore degli ex-Baroni - Inoltre veniva osservato che per que' due Decreti 20 giugno 1808, e 17 gennaîo 1810 la sola esclusione dalla categoria di censi riservavativi fosse rimasta attribuita a quelle rendite o prestazioni fondiarie che dipendessero da concessioni di fondi privati ed allodiali fatte con pubbliche scritture, rimossa ogni altra pruova di equipolletza — E che secondo i principi del dirito, nel censo riservativo il fondo rimanga presso il possessore a titolo di proprietà—Conseguentemente la correlativa annua prestazione dicessi non esser dovuta in ricognizione di dominio altrui.

Alla soluzione di cosifiatti dubbt, S. E. il Ministro di grazia e giustizia nella Circolare conchiude così » In conseguenza di queste osservazioni, avendo » rassegnato l'affare a S. M. la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 17 del caduto messes si è degnata dichiarare che sieno applicabili » per le decime o prestazioni anzidette le regole » comprese nel mentovato Rescritto di febbrato 1838 sulla rimovazione de' titoli di rendite per l' arsitolo 2169 delle leggi civili »— (R. Rescritto in Circolare del 29 agosto 1838 Gr. e Giustizia 1 carico n. 5511.)

A'12 di novembre 1838 S.M., veduti i Decreti de 20 gingno 1808, e del 17 gennaio 1810-veduto l'art. 2163 l. c.—veduta la Sovrana risoluzione del 17 febbrajo 1838 per la spiegazione autentica del 2163 — veduta l'altra sovrana risoluzione del 17 agosto 1838 — veduto il Decreto del 4 febbralo 1828 sulla forma della citazione per editto nelle azioni possessorie per la esazione contra' più di cinque coloni di uno stesso fondo, o di più fondi in un Comune istesso, emanò il R. Decreto, con cui a solo ed iunico oggetto d'interrompere la preserizione per la esazione de'terraggi, delle decime, e delle altre prestazioni nascenti da sentenze eseguite dalla Commessione feudale, o di 'Ordinanze

di Commessari ripartitori, o da titoli non contraddetti, dichiarò bastare « far una citazione per editto per ciascun Comune, la quale indicherà » soltanto il titolo d'onde la detta esazione ha cau-» sa, senza obbligazione di erunciarvi i nomi de' » coloni, e le particolari proprietà sulle quali si esi-» goto le prestazioni anzidette ».

Dopo ciò il Decreto (12 nov. 1838) rimettendosi a quello de' 4 febbraio 1828 per le formatità della citazione, tranne ciò ch' esso ne modifica; stabilisce che la citazione si affigga pure alle porte delle Parrocchie rispettive di ciascun Comune, e la rimanga sei giorni affissa, ne'quali sei giorni un giorno di doppio precetto debba per necessità contenersi.

## N.º 578.

# Prescrizione-Regia Sila

In Decreto del 5 di ottobre 1838 l'Amministrazione generale della Real Cassa di Ammortizzazione e del Demanio pubblico fu autorizzata ad avvalersi di citazione per editto.onde sperimentar i suoi diritti contra i possessori e gli occupatori della Sila (antico demanio dello stato che offire de' mezzi potentissimi da far fiorire l'agricoltura, la pastorizia, e la industria, specialmente nelle Calabrie) — E fu sancito nel decreto che questa citazione per editto equivalesse alla citazione giudiziale mentovata nello art. 2150 l. c., sol che per venti giorni ri-

manesse esposta i alle sale di udienza de' tribunali civili di Galabria Citra, e di Calabria Ultra seconda — 2. nelle Cancellerie degli stessi due Tribunali —3. alla porta d'ingresso della casa menicipale di ciascun Comune delle provincie istesse—4. nella sala delle case municipali medesime —5. nella pubblica piazza o mercato degli stessi Comuni — 6. avanti la porta delle parrocchia — Volle inoltre il Decreto che per due volte fosse inserita la citazione per editto nel giornale del Regno delle due Sicilie, con l'intervallo di otto giorni fra l'un avviso e l'altro.

## N.º 579.

Mcorte-Ergastolo-Condanna - Ricarso Individuia-Causa

## ( v. n. 281 448 )

L'art. 434 l. p. pen., non che un Real Rescritto del 27 marzo 1837, permettono il ricorso alla suprema Corte di giustizia, se la condanna a morte o a pena perpetua sia profferita da una G. C. speciale senza il concorso di sei fra gli otto voti.

Ma se i condannati a morte o ad ergastolo sieno più in una istessa causa, e per uno sieno concorsi sei o più voti, per un altro nò, in questo caso il ricorso per annullamento interposto dal secondo opera o nò sospensione anche a favor del primo che fu condannato con sei o più voti? La soluzione di questo dubbio sta in un Regale Rescritto che eleva il canone così « la individui: tà della loro causa, ed i risultamenti possibili del novello giudizio, danno ragione a far comune il benefizio di uno all'altro condunato ».

s i la M. S. ha sovranamente dichiarato, che se in un istesso giudizio di più accusati taluno sia condannato de G. Corti speciali a pena di morte o di ergastolo col concorso di sei o più voti, ed altri senzu tale concorso, il ricorso di costui valga a sospender la esecuzione della de-

cisione a benefizio del primo ».

Il Rescritto conchiude con una eccezione a questa regola — « Nel caso che il condannato a pena perpetua non voglia giovarsi della individuità di causa, non voglia esporsi al cimento del riesame; allora la regola non corre » — (R. Rescr. — 16 maggio 1838 Gr. e Giust. aff. pen. 1. car.)

#### N.º 580.

# Benefict Antoniani-Oidine Costantiniano-Commessioni-Omministrazioni Diocesane

Allorchè esisteta l'ordine de Canonici regolari di S. Antonio Abbate Viennese, il Pontefice Leone X. Per eschudere qualunque influenza ecclesiatica su di essi, con sua Bolla dichiarò che tutti i benefici sotto il titolo di S. Antonio Abbate si appar-Vanti vel. 4.3 enessero all'Abbate ed all' ordine de' Canonici regolari di S. Antonio Abbate Viennese - Questa Bolla cbbe la sua sanzione nel Regno.

Abolito l'ordine de Canonici Regolari di S. Antonio, il Pontefice Paolo V. nel 1605 aggregò al Regal Ordine Costantiniano tutti i benefici di S. Antonio Abbate esistenti nel Regno.

Queste cose il Fiscale del Real Ordine Costantiniano riferiva a S. E. il Ministro Segretario di Stato Presidente interino del Consiglio de' Ministri ad occasione di sciorre il dubbio se la Commessione Diocesana avesse o no diritto di far porre sequestro a'beni di un vacato beneficio Costantiniano di S. Antonio Abbate in Ceglie.

Ed un Regale Rescritto del 15 di giugno 1838 indirizzato da quello Eccellentissimo estrinsecava che S. M., cui egli avea dato conto di tutto ciò, avesse ordinato togliersi il sequestro posto indebitamente, e restituirsi al Regal Ordine Costantiniano il beneficio, co' frutti dal giorno della morte dell' ultimo titolato.

Il Rescritto conchiude con una massima per pun-

to generale così

» ad oggetto poi che non si commettano ulteriormente simili eccessi, ha la M. S. risoluto da rimanere stabilito per massima, che nelle vacanze di beneficio sotto la invocazione di S. Antonio Abbate sia victato alle Commessioni Diocesane di far apporre il sequestro - Lascia però ad esse la facoltà di pruovare per le vie regolari giudiziarie le ragioni che vantar potessero su de' benefici de' quali è parola ».

S. E. il Ministro di grazia e giustizia in data 11 luglio 1838 comunicò queste Regali disposizioni in una circolare a' Pubblici Ministeri.

#### N.º 581.

# Ricorso-Ecrmini-Condanne-Penali-

(v. n. 16, 576, 96)

L'articolo 310 l. d. proc. pen. stabilisce il termine a presentare il ricorso avverso la decisione definitiva essere di tre giorni a contare da quello in cui la decisione definitiva è stata notificata.—
La Corte suprema a 7 di marzo 1823 nella causa di Giuseppe Cacace di Catanzaro avca ritenuto che i tre giorni, di cui parlasi nell'articolo, così andassero intesi che comincerebbero a decorrere dal di seguente a quello della notificazione.

E se l'ultimo giorno è festivo? — Ecco le parrole di un Regale Rescritto che sciolgono il dubbio
» S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 andante ha ordinato che se nel triduo assegnato al
ricorso avverso la decisione diffinitiva dall' art. 310
l. d. proc. pen., da correre dopo il giorno della
notificazione della medesima, l'ultimo de'tre giorni sia festivo, non debba questo computarsi ne'termini — Cosicchè in conseguenza il ricorso presentato nel giorno appresso non sia da dichiarurs
irricettibile»—(Real Rescritto pel Ministero di Gra-

zia e Giustizia 19 di maggio 1838 ripart. aff. pen.

#### N.º 582.

## Avvocato-OUbo-Residenza

Se un avvocato per far inserire il suo nome nell'albo presso alcun collegio giudiziario dovesse aver la sua residenza abituale nel Comune ove è il collegio istesso, formava materia di dubitare

Un Regale Rescritto premette le seguenti gravi

considerazioni

 che gli avvocati non appartengono alla classe degli uffiziali ministeriali

2. che niuna disposizione impone loro l'obbli-

go della residenza

3. che il ministero degli avvocati risguarda la difesa o lo sviluppo de mezzi legali, e ciò in iscritto od alla udienza, la instruzione del processo essendo tutta de patrocinatori.

4. che l'avvocato è, e debb'essere, l'uomo della

fiducia del cliente

5. che la vigilanza sugli avvocati può ben esercitarsi, senza l'obbligo in essi alla residenza

6. che le funzioni alle quali possono essi essere

b. che le lunzioni alle qual possono essi essere chiamati nell' esercizio del loro Ministero, come di consulto, affari di minori, ed altro, richiedono soltanto una residenza temporanea, e possonoanche essere esercitate fuori del capo-luogo

7. che una considerazione dee aversi per uomi-

ni che consacrano la loro vita nella difesa degl'individui, sono al contatto con tutti gli ordini dello Stato, ed i depositari della pubblica opinione

8. che la 'formazione dell' albo degli avvocati e nella garantia di coloro che avessero ad invocare il loro patrocinio, onde conoscere gli uomini di legge che siano stati riconosciuti dalla pubblica attruzione e di probità avvocheria ne' rapporti d' instruzione e di probità

9. che se l'obbligo della residenza fosse imposto agli avvocati, le parti contendenti non solo sarebbero private della facoltà di prescegliere avvocato di loro fiducia, ma sarebbero pure collocate nella necessità di far cadere talvolta la scelta fa limitato numero di avvocati

10. che così sarebbe favorito il principio di riunire in poche mani una massa imponente di affari, lo che costituirebbe una specie di monopolio pregiudizievole alle parti contendenti ed alla giustizia

11. che così pure le parti sarebbero private del beneficio di affidare le cause presso i diversi gradi della giurisdizione allo stesso avvocato. lo che, com'è facile intendere, agevola la spedizione delle cause, e minora l'esito per la difesa delle medesime.

Il Rescritto conchiude così — « In conseguenza di queste osservazioni ed uniformemente ad avviso della consulta generale, Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato de' 9 di questo mese si è degnata dichiarare che, per l'ascrizione nell'albo degli avvocati presso i Collegi giudiziari, non sia

necessario l'avere domicilio, o stabile residenza, ne luoghi ove son le setti de Collegi medesimi » (Regal Rescritto rimesso in circolare agli agenti del P. M. il 26 di meggio 1838 Grazia e Giustizia)

#### N.º 583.

# Disciplina-Meisure Disciplinari-Patrocinatori-Cancellieri-Oscieri-Impiegati

L'ammonizione semplice—il rimprovero in privato — il rimprovero alla pubblica udienza—la sospensione — la condanna alle spese, danni ed intercessi — la destituzione, son le misure di disciplina di cui parlasi nell'articolo 968 del regolamento del 15 di novembre 1828—I patrocinatori, i cancellieri, vice cancellieri, sostituti cancellieri, ed altri impiegati di Cancelleria, i Segrart, i vicesegretart, ed altri impiegati delle officine del Ministero pubblico—gli uscieri, sono soggetti a tali misure di disciplina (art. 974 del regolamento.)

Nell'articolo 975 si dà ad ogni giudice o callegio l'autorità di conoscere delle mancanze di disciplina commesse in udienza; ma con talune. Iimitazioni, poiche a'giudici di circondario ed a'giudici istruttori non è dato il sospendere l'impiegato addetto alla sua immediazione, se non che per dieci giorii—a' Proccuratori generali, ed a' Proccuratori Regii non è dato ordinar la sospensione al di là di 20 giorni, e nell'art. 980 del regolamento è detto che le misure disciplinari dell'art. 988, e quelle contra gl'impiegati di cancellaria de collegi giudiziari si applicherebbero da Commessione composta da rispettivi Presidenti e Proccuratori gemerali, o Proccuratori del RE, e dal giudice più antico in ordine di nomina.

Un Regale Rescritto apportò le seguenti dilucidazioni, modificazioni e spiegazioni a tali articoli date da S. M. nel suo ordinario Consiglio di Sta-

to del 18 di novembre 1837.

1. Ne' collegi giudiziari di più camere si può con una camera sola pronunziare in misura disciplinare contra i patrocinatori, i cancellieri, i vice-

cancellieri, i sostituti, e gli uscieri.

2. Un Presidente ed un Proccuratore del Re possono di per se soli sospendere fino a trenta giorni un impiegato di cancelleria, o un impiegato nel parquet — Se credessero essere il caso di una misura disciplinare produttiva di sospensione al di la di trenta giorni, è il caso di adirsi il tribunale.

3. I giudici di circondario ed i giudici istruttori possono sospendere fino a venti giorni gli impiegati addetti alla loro immediazione — Se la sospensione debba eccedere i venti giorni non potra eseguirsi dopo questo termine, se non previa autorizzazione ministeriale.

( v. Real Rescritto del 25 di novembre 1837-Gra-

zia e Giustizia aff. civ. 1. car.)

# Figlia maggiorenne-Consevatorio-Patria potestà-Modre superstite

Nello articolo 290 l. c. è stabilito che non possa la figliuola abbandonare la casa paterna, se non quando vada a marito o in conseguenza di una autorizzazione del giudice — soggiungi « la figlia » maggiorenne rimane nella vigilanza del padre a » Questa massima anima le disposizioni racchiuse nel decreto pubblicato a 11 di agosto 1838 per lo quale, anche dopo la maggior età della figlia, il par prossimi parenti, o o in mancanza di due amici paterni con le forme indicate negli art. 304, 305, 309, l. c. posson per giusti motivi chiedere che la donzella passi a dimorare in alcun conservatorio per lo tempo che il magistrato definirà.

N.º 585.

# Gravame-Peefetto dell'annona-Decreto-Real Camera di S. Chiara-Consiglio collaterale-Istanza giudiziale-Perenzione

Succeduta la Real Camera di S. Chiara al Consiglio collaterale, avea una speciale giurisdizione per talune materie che una volta erano appartenute alle attribuzioni di quello eminente collegio — Il gravame prodotto avverso un decreto del Prefetto dell'annona scriveasi in forma di ricorso al Principe, cui la Real Camera di S. Chiara indirizzava rapporto dopo aver discusso quel che nel gravame deduceasi.

Si dubitò se un gravame prodotto nell'abolita Real Camera di S. Chiara contra un decreto del Prefetto dell'annona andasse o no soggetto alla perenzione.

E la G. C. civile di Napoli ha risposto « non andava siffatto ricorso soggetto alla legge prope-perandum 13 cod. de jud.; non trattandosi di una istanza giudiziale da espletarsi in un periodo diffinitivo — egli è perciò che malamente s'invoca la perenzione ».

Si dubitò se quel gravame alla Real Camera di S. Chiara, rimasto indeciso avverso un decreto del prefetto dell'annona, fosse giudicabile dalla G. C. civile?

E la G. G. civile di Napoli ha risposto « non essendo il decreto del Prefetto dell'annona la pronunziazione di un collegio inferiore, la cui cognizione fosse stata devoluta al collegio superiore, ed
a quello che in forza della novella legge organica
gli è succeduto, trovasi la G. C. civile incompetente
a poter conoscere del referut in disputa prodotto
contra il decreto del già Prefetto dell'annona»—(caucau de'Comuni Avella, Sirignano, e Summonte 23
aprile 1828 — G. C. civ.-di Napoli 3. cara.)

## Giutidizione-Rinoio-Reato-Complicità-Giudice di cinoio-Giudice naturale

( v. n. 579 )

Ogni complice il quale sopraggiunga in giudizio di una prima decisione che abbia riguardato altri imputati dello stesso reato, diviene soggetto alla giurisdizione del giudice di rinvio, non del giudice naturale—Sta questa massinna in una ministeriale del 27 di giugno 1838 Graz. e giust. aff. pen. 1 carico n. 4342.

## N.º 587.

# Rincio-Cause di competenza-Giurisdizione-Corte suprema

Nello art. 118 della legge organica giudiziaria del 29 di maggio 1817 (coll. pag. 589.) è sancito che quando la Corte suprema annulli, debba rinviare.

— È soggiunto « nello cause di competenza riuvierà le cause al Tribunale che la stessa Corte suprema giudicherà competente ».

Può servir di comento a siffatto articolo il ragionamento racchiuso in un recente Regale Rescritto —Ivi, premesso il contenuto nello art. 118, si soggiunge così »

"Si dubitò se la espressione generica nelle cause di competenza comprenda le cause tutte in cui trattasi di quistione di competenza, overo quelle sole ove tale quistione sorga da conflitto giurisdizionale — Il Sovrano Rescritto de' 20 di giugno 1818 confinò la disposizione alla parte seconda dell'alternativa—All' effetto rimase escluso il rinvio della causa ad autorità diversa da quella che avea profferito, nel caso unico til decisione sul conflitto giurisdizionale, e si riteneva per ogni altra decisione annollata compresavi quella di competenza.

» Il dubbio si è riprodotto per l'art. 497 delle leggi di procedura penale che dispone — « tutte le cause di competenza, incluse quelle delle gran Corti speciali e tutt'i conflitti giurisdizionali nella suprema Corte di giustizia, saranno trattate in linea di regolumento di giudici, inteso il Pubblico Ministero ».

Domandasi se con questa disposizione siasi abolito l'art. 118 della legge organica giudiziaria, e siesi dato alla Corte suprema il potere di fur suo il giudizio della competenza, senza obbligo di rinviarlo ad altre autorità eguali in grado a quella che ha profferito la decisione annullata — La opinione che non aminette nella Corte suprema questo potere riportasi alla sua instituzione, ed a varie disposizioni legislative — Osservasi primieramente che la Corte suprema come Tribunale regolatore ha un potere ben distinto da quello della G. C. Criminale - Risolvere in giudizio particolare quistioni di fatto e di diritto è proprio del Tribunale di cognizione - Il Tribunale regolatore che è instituito nello interesse della legge, non discende alla individualità della specie-Interviene per decidere non sulla quistione già risoluta dall'autorità inferiore, ma sulla legalità della risoluzione emessa-Quante volte la annulli come illegale, la quistione sulla specie risorge per essere nuovamente discussa e risoluta.

» Per la ragione esposta la risoluzione non potrà essere della suprema Corte, e molto meno dell'autorità inferiore che ha profferito la decisione annullata, giacchè non più è indifferente nella causa - Quindi la nevessità del suo rinvio ad altra autorità di egual grado, nel che sta massimamente la instituzione della Corte suprema - Questa regola ch'è nella essenza del vigente sistema giudiziario come necessaria alla confinazione ed all'ordine de' poteri giurisdizionali, non varia per quistioni di competenza - Tali quistioni si riferiscono pure alla individualità della specie, e nulla si offre onde metterle fuori regola sino a scambiare per esse il Tribunale regolatore in Tribunale di coguizione.

» Su queste considerazioni si è ritenuta la necessità del rinvio della causa dopo l'annullamento della decisione di competenza in vigore del Regal Rescritto de' 20 giugno 1818, dell'art. 127 della I. org. dell' ordinamento giudiziario de' 7 giugno 1819 per l'altra parte del Regno, e del Decreto de' 31 di agosto 1831 emesso in occasione dell'affare di D. Giacinto Aloè,

" Ne conflitti stessi di giurisdizione interviene la Corte suprema con la qualità di Tribunale regolatore - Elevato il conflitto , allorchè per un fatto medesimo più autorità han dichiarato la propria competenza, la Corte suprema, chiamata a dirimerla discute quale delle due dichiarazioni sia uniforme alla legge - Riprovandone una per illegalità, lascia libera la esecuzione dell'altra - In questo modo essa giudica non della competenza direttamente, ma della legalità delle decisioni che sulla competenza trovansi già pronunziate dalle autorità di cognizione - La necessità del rinvio dopo l'annullamento di una decisione qualunque, ancorchè di competenza, è ritenuta del pari nelle leggi di procedura penale - Nello art. 334 esse dispongono che « annullato e rimesso ad altra Gran Corte il giu-» dizio, sia di competenza, sia di decisione, sarà in-» timata al reo » - Non è poi avverso a questa disposizione il consecutivo art. 497 - e sfugge la idea di contraddizione tra le vicine parti delle leggi medesime - Esige l'art. 497 che le cause di competenza, e le cause di conflitto giurisdizionale nella Corte suprema di giustizia sieno trattate in linea di regolamento di giudici; ma queste parole riportansi non al potere della suprema Corte, bensì alle forme di spedizione delle cause-L'articolo in esame coordinato al precedente 183 esige che il supremo collegio pronunzii nella causa in preferenza di ogni altro affare - La espressione medesima sian trattate trovasi anche impiegata come relativa a forme di procedere in diversi articoli della stessa legge di procedura penale, e specialmente negli art. 136, 137, 351, 360, 456 ec.

» Ho rassegnato l'affare a S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del di 11 andante, e la Maestà Sua, veduto il parere della Consulta generale del Regno, ha Sovranamente dichiarato che la Corte suprema ne' giudizj di competenza, accogliendo il ricorso contro la decisione di competenza, non può direttamente ed irrevocabilmente decidere della competenza, ed è stretta a rinviar la quistione ad altra gran Corte criminale diversa da quella di cui la decisione si è annullata—(Regal Rescritto 27 giugno 1838 Gr. e Giust.).

N.º 588.

Casa Regale-Defanotrofio militare
Cumministrazioni Diocesane
Outorizzazione-Concilia
zione-Giudizt

(v. n. 529)

Narrammo le circolari del 26 febbraio 1820 e del I di luglio 1836 che sottraggono le amministrazioni diocesane dallo sperimento di conciliazione e dall'autorizzazione del Consiglio d'Intendenza ne'loro giudizi (tom. 2 pag. 266)—Sogiungi che in Ministeriale del 21 di gennaio 1832, questa teorica è riprodotta—(sesta parte della collezione degli atti dopo il concordato pag. 6.)

Quid se la lite appartenesse alla Real Casa, o

alle dipendenze della medesima?

Nel decreto del 2 di maggio 1829 è risoluto che gli articoli 16 e 17 della legge de 21 marzo 1817 avean cessato di avere il loro effetto nello interesse della Regal Casa e sue dipendenze fin da che fu pubblicato il Real decreto del 20 di giugno 1821,

Quid se la lite appartenesse all'amministrazione

dell' Orfanotrofio militare?

In arresto della suprema Corte di giustizia di di Napoli del 17 di giugno 1834 tiral Comune di Pozzuoli e l'Orfanotrofio militare, è ritenuto che sia l'Orfanotrofio una instituzione che dipende unicamente dal Ministro della Guerra, ed ha un Agente che regola le liti (fonda l'arresto su'decreti del 28 di settembre 1821, e 7 di aprile 1822)—Quindi la suprema Corte ha desunto

 Non è da valutarsi l'ostacolo della mancanza a di autorizzazione dell'Orfanotrofio militare a » star in giudizio, fondato sull'art. 16 della legge del Contenzioso amministrativo del 21 di mar-

20 1817 ».

## N.º 589.

# Liquidazione-Amministrazioni pubbliche-Eitolo energico-Contabili

(v. n. 526, 529, 411, 470, 464, 558.)

Il Decreto del 16 dicembre 1813 tratta de' privilegi per la riscossione delle contribuzioni e de' privilegi del tesoro reale su' beni de' contabili — ( collez. pag. 297.)

Ivi nell'art. 20 è sancito che la liquidazione firmata da un direttore o controloro col visto del Ministro di Finanze sia unico titolo per costringere un ricevitore, un pagatore, un contabile dipendente dal tesoro - che una liquidazione firmata dal ricevitor generale col visto dello Intendente sia unico titolo per costringere un percettore' -che una liquidazione firmata da un agente dell'amministrazione col visto del suo capo sia unico titolo per costringere i contabili dipendenti da un'amministrazione finaziera - Ivi è sancito che al tribunale si vada per la spropriazione, ma che il titolo non possa esser posto in controversia giudiziariamente senza lesione che inferirebbe l'autorita giudiziaria al potere amministrativo - L'articolo conchiude, che contro la liquidazione fatta nel modo anzi espresso qualunque ricorso non potrebbe essere sottoposto che al solo Consiglio di Stato -( coll. delle leggi 1813 2 sem. pag. 304 305 ).

Allorche fu pubblicato il Decreto del 26 marzo 1816 (collez, pag. 225) fu definito che le disposizioni racchiuse nell'art. 20 testè analizzate (non meno che quelle dell'art. 257 della legge organica dell'ammistrazione generale de dazi indiretti) fossero applicabili a tutti i contabili delle amministrazioni pubbliche, sino a che essi non fossero discaricati dalla loro responsabilità-in virtù di giudi-

zi diffinitivi resi su loro conti.

E nell'art. 2 dello stesso decreto36 marzo 1816 è dichiarato che l'appello dalle decisioni amministrative, delle quali è menzione nell'art. 287 della legge 24 febbralo 1809, non che il ricorso avverso le liquidazioni di cui tratta l'articolo zo del decreto 16 dicembre 1813 asrebbero devolutivi, e non sospensivi — Benvero non più al Consiglio di Stato si produrrebbe il gravame di cui trattasi nell'art. 20, sibbene alla Regul Corte de conti— ( collez. 1816 part. 1 pag. 226 )

Fu organizzata la G. C. de conti, e nell'art. 13 della legge de' 20 di maggio 1817 (coll.pag.612) fu detto che fra le attribuzioni della Camera del contenzioso amministrativo della stessa G. C. sarehbe l'esame de ricorsi che verrebbero prodotti avverso le liquidazioni spedite contra i contabili debitori dello Stato affine di agirsi presso il potere giudiziario per la espropriazione de loro beni, o di quelli de cauzionanti-L'articolo 13 soggiunse che i ricorsi prodotti avverso le liquidazioni non ne impediscono la esecuzione, salvo alla Camera del Contenzioso della G. Corte de' conti di proporne al RE la sospensione in que casi ne quali manifestamente si vedesse anche prima di farsene formalmente l'esame che il ricorso fosse fondato nella giustizia:

L'articolo 66 della legge 12 dicembre 1816 aull'amministrazione civile fuori equivoci dispone che le obbligazioni de' cassieri, e de' loro fidejussori verso i comuni sieno esccutive, come quelle de' contabili verso la Tesoreria generale, e fidefussori de medesimi — L'articolo istesso dispone che » nella esecuzione delle prime non si faranno altre procedure, nè si osserveranno altre forme che quelle prescritte per la esecuzione delle seconde ».

Corollario di questi inconcussi principi è che

l'articolo 20 del decreto 16 dicembre 1813, non meno che l'art. 257 della legge 24 febbraio 1800. sieno applicabili al pro de Comuni, e che una liquidazione contra cassieri comunali, e fidefussori di essi, appena è vidimata, diviene unico titolo esecutivo, senza che i tribunali possano mettere in controversia titolo cosifiatto - Che un ricorso compete, ma devolutivo non sospensivo.

Gli stabilimenti di beneficenza ed i luoghi pii laicali, di cui la definizione sta nel Decreto de 4 aprile 1830, son sezioni comunali ( Decr. 30 aprile 1810, Decr. 2 dicembre 1813, art. 15 l. 21 marzo 1817, art. 167 regol. promesso nello art. 1 decr. 1 febb. 1816 pag. 100 approvato il 20 maggio 1820 - Circolare inscrita nel giornale delle due Sicilie del 1 dicembre 1838 che ordina la osservanza del regolamento del 1820) - Quindi a pubblici stabilimenti, ed a luoghi pii laicali può ben applicarsi il corollario istesso.

E va qui osservato come ragion di legge, come principio motore di cosiffatta energica disposizione del legislatore, che nel decreto 2 febbralo 1818 trattandosi delle persone obbligate a rendimento di conto de' fondi e del danaio Regio, e de' fondi addetti a'Regali stabilimenti, poiche a'direttori, ed agli agenti superiori delle amministrazioni è ingiunto l'obbligo di render conto, così ad essi è dato il diritto di riscuotere nel corso dell'anno da'subordinati un bilancio, uno stato di situazione, un estratto di cassa, ed è ripetuto che essi o direttamente o per mezzo di loro incaricati possano verificare le contabilità e le casse de loro ricevitori e cassieri, e dar fuori i certificati di liquidazione, i quali uvranno gli effetti determinati dalla legge in vigore, salvo il richiamo devolutivo alla camera del contenzioso della G. C. de conti.

Così il Regale Albergo de'Poveri, la Regal Casa Santa dell' Annunziata, la Regale Santa Casa degli Incurabili, il Banco delle due Sicilie e simili enti morali a'quali va attribuita la caratteristica di Regali stabilimenti, vanno in tale diritto compresi.

Il modo prattico con cui l'Intendente fa procedere allo arresto personale contra i cassieri o contabili di qualche pubblica Amministrazione godente questo diritto, è una Ordinanza fondata sull'art. 66 l. 12 dicembre 1816, e 257 l. 24 febbratos 809 art. 20 Decreto 16 dicembre 1813,— art. 2 e 22 Decreto 2 febbrato 1818.

Giova osservare che questi principi sono guarentiti dalla Corte suprema di giustizia di Napoli - In un arresto del 30 di giugno 1829 ( causa tra 'l Banco delle due Sicilie, e D. Gennaro della Gatta) si narra ché il contabile avea preteso innanzi al Tribunale civ. di Lecce ed alla G. C. civ. di Trani impugnare la regolarità e la giustizia dello stato di liquidazione da cui era colpito, ed avea dedotto esser egli un antico contabile u2 scito già dall' Amministrazione molto prima del Decreto del 16 Dicembre 1813. - La G. C. civ. di Trani ben disse di non essere della sua competenza il conoscere della natura del debito-e la suprema Corte, cui egli ne ricorse, invocando l'art. 20 del decreto 16 dicembre 1813, ravvivato dal decreto del 30 gennajo 1817, ritenne il principio che « le 'attribuzioni de' Tribunali ordinari nel procedimento incoato in virtù di uno stato di li quidazione rilasciato contra qualche contabile, sieno limitate a conoscere soltanto della legittimità degli atti in conformità del rito, non potendo in alcun modo esser posto in contestazione il titolo dell'azione senza lesione del potere amministrativo ».

Il Regale Orfanotrofio militare, come Regale stabilimento va compreso ne principi teste analizzati - Un Regale Rescritto del 1836 pel Ministero e Real Segreteria di Stato della Guerra e Marina (2 Rip. 3 car. n. 147) racchiudea queste frasi-« Avendo rassegnato a S. M. tutte le ragioni esposte da cotesta Amministrazione, e l'andamento della procedura in ordine alla sentenza tra la medesima e l'ex-collettore D. Francesco Oliva, come anche il divisamento della G. C. de' conti, ed il parere della Consulta Generale del Regno, la M. S. in data de' 22 del decorso mese si è degnata di approvare che dichiarate nulle le opposizioni proposte da esso collettore, venga astretto a far pagamento nella Cassa dell' Orfanotrofio militare per la somma significatagli di duc. 1620 e grana 96, salvo il reclamo devolutivo alla G. C. de' conti giusta il decreto del 2 di febbraĵo 1818 relativo alla contabilità de' fondi del Regio Erario, e de'Regali stabilimenti, ed i decreti del 28 di settembre 1821 e del 2 di aprile 1822 riguardanti l'organizzazione dell'Orfanotrofio militare, e che tanto passi per massima in casi simili . dovendo le significhe spedite dalle pubbliche Amministrazioni contra i loro contabili essere esecutorie-Regal Rescritto 18 di febbraio 1836 indirizzato all'Amministrazione dell'Orfanotrofio Militare:

E nella causa tra l'amministrazione dell'Orfanotrofio militare, e D. Niccola Trocini ex-collettore nella Provincia di Calabria Citeriore, la suprema Corte di giustizia di Napoli questi medesimi principi invocando, qualificò la significatoria di una amministrazione pubblica esser equivalente a titolo — Nè solo ciò, ma soggiunse che questo titolo in mancanza di gravame innanzi alle autorità amministrative « vale (son le parole dello arresto) un giudicato irretrattabile che si produce innanzi al potere giudiziario pella escuzione. . . . . — (arresto del 14 di luglio 1836 nella causa tra l'Orfanotrofio Militare e Trocini.

N.º 590.

# Sentenza-Errore-Corresione

( v. n. 127 , 216 , 338 )

Se fosser dovuti gl'interessi dal 1813, o se dal 1806 in una graduatoria, ciò formava oggetto di contesa — Con la chiusura dell'ordine fu detto che gl'interessi decorrerebbero dal 1806 — I debitori appellarono — La G. C. non interloquì.

Ricorso per violazione dell' art. 219 l. org., e 233 l. d. p. c.

La Corte suprema ha ritenuto il seguente principio » Osserva che il preteso errore relativo agl'interessi del capitale di Giordano mal calcolati dal 1806, mentre per dichiarazione dello stesso Giordano ed in conformità di un suo precetto doveansi calcolare dal 6 di maggio 1813; cotesto errore non merita di fissare l'attenzione della Corte suprema in via di censura — Un errore manifesto di calcolazione si emenda in qualunque stato del giudizio, non acquistandosi giammai diritto allo errore — (Corte suprema di giust. di Napoli 28 settembre 1838 causa Montoi Lavernade, Albanese.)

## N.º 591.

## Giudicato-Contracietà-Ritrattazione-Ricorso-Deposito-Error di fatto-Error di dinitto

( v. n. 127, 263)

Nell'art. 544 n. 6 l. d. p. c. è aperta la via del ricorso per ritrattazione allorchè nella G. C. o ne' tribunali medesimi esista contrarietà di sentenze inappellabili tra le parti istesse; e sopra gli stessi articoli di ragioni.

Altrove (art. 568 l. d. p. c.) è sancito che la contrarictà delle sentenze inappellabili profferite in diversi tribunali fra le parti medesime, e sopra i medesimi motivi, da luogo al ricorso per annullamento,

La differenza adunque sta in ciò

r. caso — I tribunali o le Corti sono diversi — È il caso di ricorrere alla suprema Corte di giustizia per lo annullamento.

2. caso — I giudicati fra loro contrari sono stati pronunziati dallo stesso tribunale, o dalla stessa G. — È il caso del ricorso per ritrattazione.

All'applicazione di cosifiatti principi può esser utile un arresto reso dalla suprema Corte di giu-stizia di Napoli il t di maggio 1838 ad occasione di due sentenze inappellabili pronunziate dallo stesso tribunal civile di Capitanata, una in gennaio 1834, un'altra in novembre 1836 che diceansi fra loro contradittorie — La suprema Corte ritenne la teorica di esser questo un caso che secondo la regola generale avrebbe avuto d'uopo il ricorso per ritrattazione—ma soggiunse come per una rimarche-

vole eccezione il seguente periodo

« Ciò malgrado, ove il primo giudicato sia stato dal secondo violato scientemente e volontariamente e non già per dimenticanza, ed inavvedutezza, sia il caso del ricorso per annullamento — per lo motivo che trattasi di vendicare il primo giudicato offeso appositamente dal secondo — In altri termini trattasi di censurare l'errore commesso dal giudice nel secondo giudicato, allorchè ha creduto di non ostare il primo, ed indirettamente lo ha violato — In somma trattasi di emendare l'error di diritto, non può emendar se stesso, e la Corte suprema subentra in questo caso a censurare — Nello error di fatto può lo stesso giudico che ha pronunziato, emen-

darsi — E ciò col rimedio del ricorso per ritrattazione ».

Applicandolo come una teorica sanzionata da decisioni straniere e napoletane sulla materia, ritema e che il tribunale con l'ultima sentenza non avea creduto di violare la prima, perciocchè avea considerato ed opinato che la prima non era di ostacolo a promunciare la seconda. . . Se il suo ragionamento sia erroneo è il soggetto dell'esame, ma ciò non importa che sia il caso della contrarietà de giudicati emendabile col ricorso per ritratzazione — È il caso di censurare il secondo giudicato per un errore di diritto del giudice che malamente ha creduto non ostare il primo giudicato.».

Altro non meno grave principio sta in tale arresto che può servir di comento all'art. 587 l. d., p. c. — Quivi è dispensato dal deposito dell'ammenda un ricorso alla suprema Corte di giustizia che si proponga per contrarietà di giudicati.—Nella specie poco fa analizzata, la suprema Corte dichiarò irricettibile il ricorso che erasi proposto senza de-

posito, e ragionò così:

"« In questo caso trattandosi di ricorso non per contrurietà di giudicati, ma per fulsa definizione del primo giudicato, il ricorso medesimo senza il deposito della multa non può riceversi, non potendosi il ricorrente giovare del disposto dell'articolo 587 l. d. p. c. »— (causa Mutajanni e Gianpotti 1 di maggio 1838).

## Interessi moratort-Greditori-Graduatoria Collocazione-Oggiudicazione

(v. n. 255, 298, 308, 558, 545, 550.)

Nell' art. 2045 l. e. si dà al creditore inscritto per un capitale produttivo d'interesse o di annuaità il diritto ad ottener tre annate inclusa la corrente nello stesso grado in cui la collocazione gli accorda il rango del capitale, e si soggiunge che egli possa far delle inscrizioni particolari per le altre annualità oltre di queste, ma per ottenere ipoteca dal giorno in cui le ulteriori annate verrebbero inscritte.

Pure, spropriato l'immobile che era seggetto alla ipoteca, si opera un nuovo diritto ne creditori che otterranno utile rango nell'ordine—Ad essi compettono i cosidetti interessi moratori dal giorno dell'aggiudicazione sino alla diffinitiva chiusura del-

l' ordine.

Invero sotto le antiche leggi gl'interessi, accessorà della sorte mutuata prima, vinceano in rango la sorte mutuata dopo — Scevola ne suoi responsi avea scritto così « Lucius Titius pecuniam mutuam dedit sub usuris, acceptis pignoribus; eidemque debitori Muevius sub iisdem pignoribus pecuniam dedit — Quaero an Titius non tantum sortis et earum usurarum nomine quae accesserunt ante quam Maevius crederet, sed etium earum quae postea accesserunt potior esset?—Respondit Lucium Titium in

omne quod ei debetur, potiorem esse (l. 18 qui potior, in pign. hab. — e, v. per analogia le leggi 3 § 1 eod. — 11 § 3 de pign. act., e l. 13 § ult.

de pign. et hyp. )

Nella famigerata causa di Sellon presentata alla Cassazione di Francia il 22 novembre 1809 il Conte Merlin portò la sua requisitoria, che può leggersi nelle sue quistioni di diritto al motto Inscription Hypothecaire § 2 -e là egli chiama seria quistione quella di sapere se gl'interessi di un credito del 31 gennaîo 1791, per quanti n'eran decorsi dal giorno dell'aggiudicazione fino alla chiusura dell'ordine, fossero stati bene dalla Corte di appello di Parigi collocati col rango medesimo d'ipoteca attribuito al capitale di quel credito - o se ciò facendo la Corte di appello violato avesse gli articoli 19 della legge 11 brumaĵo anno vii, e 2151 cod. civ. (concord, 2045 l. c.) - Sulla massa ipotecaria egli ritiene esser dovuti tutti gl' interessi che decorrono in pendenza del giudizio di graduatoria tino al momento della chiusura - e rapporta di un membro del tribunato intervenuto alla discussione del progetto del codice di procedura (M. Tarrible) la dottrina adottata in un arresto del 26 dicembre 1807.

Fra le espressioni di M. Tarrible sono notevoli le seguenti — « . . . . Bisogna dunque riconosceri in ultima aualisi che il voto positivo delle disposizioni citate sia tale, che i creditori utilmente collocati esigano sulla massa ipotecaria gl' interessi decorsi fino alla spedizione del mandato — e che coloro i quali sofirono tale diminuzione della massa,

esercitino le loro rivalse contra gli autori del ritardo — così nel caso in cui le contestazioni sopravvenissero verso la fine della terza annata corrente la quale dec con le due annate scadute essere
collocata al rango stesso del capitale; e nel caso
in cui le contestazioni si prolungassero ancora per
cinque anni, gl'interessi di questi cinque anni di
ritardo, benche eccedano la ordinaria misura, benchè sieno sproweduti del soccorso della inscrizione
primitiva, e di qualunque inscrizione particolare
del ulteriore, non sarebber meno collocati per intiero sulla massa ipotecaria in pro de' creditori capienti — e coloro che si troverebbero andati a vuoto per questo accrescimento d'interessi non avrebber che contra gli autori del ritardo la loro rivalsa.

L'arresto del 26 dicembre 1807 rapportato dallo stesso Merlin ( loc. cit. ) ritiene il grave principio « . . . che il giudicato di graduatoria non essendo che dichiarativo de' diritti de creditori nel giorno dell'aggiudicazione, il suo effetto debb' essere di metter nelle loro mani i frutti civili de' loro capitali di cui essi sono stati impediti di godere per la necessità di procedere alla collocazione - che durante il tempo necessario per lo giudizio di ordine non può nascere fra' creditori alcuna presunzione sia di pagamento, sia di negligenza, sia di concerto fraudolento, e che non è per altro periodo se non per lo tempo anteriore alla vendita, in cui il creditore poteva agire contra il suo debitore, che nello art. 10 della legge 11 brumaĵo ann. vii è sancito, che due annate di arretrati sole sarebbero collocate al rango istesso ipotecario del capitale . . . . . - che dopo la pubblicazione del codice di procedura ogni dubbio sparisce, mentre manifestamente in più articoli di quello si presuppone che gl' interessi dovuti al creditore con l'anteriorità del capitale non vadano soffernati a soli due anni che la inscrizione del capitale conserva, ma continuino a correre dopo l'aggiudicazione, e dopo la nota di graduatoria.

Si ha un altro arresto del 4 agosto 1807 rapportato da Merlin all'articolo Pupier-monnuie § 6. question, che attribuì tutti al creditor collocato per lo capitale gl'interessi scaduti dopo l'aggiudicazione.

E la conclusione di Merlin nella causa Sellon tale fu, di cassarsi ed annullarsi la decisione che escludea gl'interessi maturati dopo l'aggiudicazione, come contraria alla interpetrazione data dagli articoli 757, 767, e 770 del codice di proc. civ. (v. art. 168, 181, 203 l. d'espr.) all'articolo 2151 cod. civ. (conc. 2045 l. c.) non che all'art. 19 della

legge de' 11 brumaĵo anno vii ».

L'arresto del 1809 fu uniforme alla requisitoria considerando che prima della pubblicazione del codice di procedura era permesso di dubitare se per l'art. 19 della legge di brumaio anno vu, e per l'art. 2151 cod. nap. gl'interessi maturati dopo l'aggiudicazione fossero o no dovuti nello stesso rango del capitale, ma che ogni dubbio su tal proposito è cessato per gli articoli 757, 767, 770 cod. proc. civ. (168, 181, 203 l. di espr.) dalla combinazione de' quali ad evidenza risulta che il creditore abbia diritto di esser collocato nello stesso rango attribuito al capitale, per conseguire gl'interessi di cui trattasi, e che questi articoli sono

dichiarativi dell'art. 2158 c. c. anzi che introduttivi di un diritto nuovo — Cassa, ed annulla ( ved. Merlin quest. inscript. hyp. § 2 — v. Si-

rey 10 1 73 ).

Invero la teorica della legge 18 qui potiores in pignore, e per nanlogia quella delle leggi 3. § 1. edu, . 1 § 3 de pign, act., e 1. 13 § ult. de pign. et hyp. ha ricevuto modificazione dall'artic. 2045 nel senso di evitare una collusione tra 'l debitore ed un de'creditori anteriori che potrebbero nelle graduatorie far apparire un lungo trascino d'interessi ed eludere così il diritto de'creditori posteriori—Ma allorquando trattasi di terze decorse in una epoca non sospetta, e sotto gli occhi stessi di tutti gl'interessati, cessa l'oggetto per lo quale le nuove leggi nell'art. 2045 hanno modificato le massime del vecchio diritto.

La Corte suprema di giustizia di Napoli nello arresto del 27 agosto 1829, ad occasione della causa Boccapianola e creditori di Ruffano, questa intelligenza dava allo art. 2045 l. c. — E soggiungeva che nel momento dell'aggiudicazione del fondo potecato rimane esaurita ogni inscrizione ipotecarria, giacchè si avvera il caso in cui ciascun de' creditori viene a sperimentare i suoi diritti sul prezo succeduto in luogo del fondo, ond' è che nella epoca dell'aggiudicazione si avvera il caso dell'art. 2045, la inscrizione del capitale opera l'ammissibilità delle annate oltre la corrente col rango del capitale, se questo sia utilmente collocabile.

Ma per gl'interessi che incominciano a decorrer

dopo l'aggiudicazione la cosa è tutt'altra.

1. Una volontaria condiscendenza del creditore ha potuto nel giorno dell'aggiudicazione fargli trevar accumulati molti interessi —In pena della sua negligenza è giusto che egli ristringa alle due annate oltre la corrente quella massa, poichè dipende dalla volontà sua il vederla cresciuta — Ma gl'interessi che decorron dopo l'aggiudicazione tutt'altro mostrano, menochè volontaria condiscendenza del creditore, ed ingiusto sarebbe il privarnelo mentre il cumulo da fatto suo non dipende.

2. L'art. 2045 l. c. permette al creditore d'inserivere le annate che di anno in anno maturano dopo quelle tre che seguono il rango del capitale inscritto — Ma dopo l'aggiudicazione del fondo ipotecato, non posson più eseguirsi muove inserizioni — quindi l'art. 2045 non è applicabile agli

interessi decorsi dopo l'aggiudicazione.

3. Dal prezzo dell'aggiudicazione ordinariamente provvengono interessi che sono il frutto di quel danalo spettante a' creditori anteriori — La immobilizzazione ha luogo soltanto per le rendite provvenienti dal fondo mentre è in espropriazione — Ma gl' interessi del prezzo dopo l'aggiudicazione sarebbe ingiusto che andassero ad impinguare la massa a pro degli ultimi creditori incapienti, nell'atto che i primi creditori sul prezzo dell'aggiudicazione acquistarono un diritto, di cui il frutto, l' interesse è accessione.

4. La legge al debitor pegnorato ed al creditore incapiente accorda un diritto contra coloro che rimangano succumbenti nella controversia promossa contra il verbale di collocazione — e questo diritto è spiegato consistere in tutti gl'interessi ed arretrati decorsi nel tempo della precedente controversia — Dunque il fatto di colui che ritarda il corso di una graduatoria, e fa decorrere ulteriori interessi, opera direttamente un danno al creditore incapiente ed al debitore espropriato—Come concepir la idea di questo danno senza ritenere evidente la necessità di dare agl'interessi moratori l'istesso rango del capitale sottraendo in pregiudizio degli ultimi creditori la valuta degl'interessi decorsi dall'aggiudicazione fino alla chiusura dell'ordine in pro del creditore utilmente collocato?

Dopo tale arresto che era preceduto da altri due (20 giugno 1822 Rossi e Jannotti — 28 luglio 1829 Liulpi , e Liulpi ) ebbe la G. C. civile di Napoli occasione di riprodurne le massime il primo di agosto 1834 (2. cam. collocazione de creditori di Rodi Caracciolo ), e siccome la Corte suprema avea ragionato invocando l'articolo 767 e l'art. 854 delle leggi di procedura civile, così dottamente leggonsi nella decisione aggiunte le seguenti altre considerazioni tratte dalla legge del 29 dic. 1828 nelle quali ledisposizioni sono anche più chiare di quelle che potcan desumersi dagli articoli delle leggi di procedura in materia di spropriazione e di graduazione de creditori.

r. Gli articoli 8, 26, 29, della legge 29 dieembre 1828 operano che decorsi quindici giorni dalla trascrizione del pignoramento, e sua denunzia « non possono più pubblicarsi validamente le ipoteche preesistite, vietando assolutamente la legge di potersi prendere novella inscrizione meno che

ove si tratti di tutele , o di doti ».

2. L'art. 202 della stessa legge tien permanente il diritto del creditore per riscuotere a carico del debitor espropriato gl'interessi fino al giorno della chiusura del verbale di ordine — Se gl'interessi moratorì, di cui quì è chiaro il diritto nel creditore, dovessero andar subordinati a quella inscrizione che non può mettersi in pratica « essendo espressamente dalla legge proibita, ne uscirebbe unicconcepibile contraddizione la quale menerebbe a stabilire che il legislatore in un tempo stesso, da un lato avrebbe accordato un diritto, e dall'altro negherobbe poi il mezzo a poterlo sperimentare,

3. L'art. 203 della stessa legge dà la rivalsa al debitore spropriato ed al creditore incapiente contra que che si oppòsero e furono succumbenti — in questo articolo è marcabile che il legislatore in tutto il corpo della legge si è valuto della voce creditori, e principalmente nel precedente articolo usa poi il singolare nel susseguente — Lo scambio delle parole, e delle voci in legge non avviene per assurdo, ma è sempre lo effetto di una ma-

ció che è assolutamente illegale ».

delle parole, e delle voct in legge non avviene per assurdo, ma è sempre lo efetto di una matura riflessione mentre è risaputo che ogni termine espresso piuttosto in un modo che in un altromena a diverse conseguenze — Da tuttociò segue che nel presente caso, il singolare di cui si èfatto uso, è ligato all'altra idea cioè che essendo gl'interessi moratori pagabili col rango della inscrizione del capitale da creditori poziori in grado, questi diminuiscono la massa, e producono la esclusione del posteriore per incapienza — Quindi con tale veduta la legge pariò del solo, creditore che

she il Clay Il litter redisora

fosse rimatto scoperto, cioè precisamente di quello che avrebbe preso tanto di meno per quanto rimaneva assorbito da creditori poziori per la causa degl' interessi moratori — per contrario ove gl' interessi di tale natura non avessero potuto precapirsi dalla massa col rango della inscrizione del capitale, allora il diritto al ristoro sarebbe stato accordato a tutti indistintamente — ed il legislatore invece d'indicare il solo debitore e creditore scoperto, avrebbe per l'opposto detto debitore, e creditori scoperti —ed inoltre avrebbe sogiunto per li rispettivi interessi, in luogo di autorizzare il creditore per tutti gl'interessi decorsi in pendenza del giudizio sulle opposizioni ».

Uniforme a questi principi è un'altra decisione del stessa G. C. civile di Napoli (1 camera 7 gennajo 1835 collocazione in danno del Duca di Calabritto ) — Ivi si soggiungono le seguenti altre

considerazioni

1. L'art. 2045 esprime che il creditore « ha diritto di esser classificato »—Queste espressioni indicano chiaramente il tempo in cui si fa la nota di

collocazione, non quello della chiusura

2. Ove la sanzione dell'art. 2045 si estendesse ancora agl'interessi che decorrono dopo il verbale di collocazione « si aprirebbe il campo a' creditori che per avventura sieno incapienti, a proccurarsi un luogo utile per via di cavilli e di tergiversazioni, val quanto dire prolungando a bella posta il giudizio di collocazione per fare aggiungere un aumento alla massa, o co' frutti de' fondi apropriati, o con gl'interessi del prezzo di aggiudicazione che si

Vaselli vol. 4.9

toglierebbero a' creditori anteriori; e così avverrebbe che si trarrebbe profitto dalla propria colpa ». 3. Invano contra l'argomento tratto dall'articolo 854 l.d. p. c. e dall'art. 203 l. 20 dicembre 1828 si direbbe che là s'intenda per quella rata che rimane a compiere l'annata corrente; ossia la terza oltre le due garantite dall'art. 2045 l. c .- « Considerando che non valga il dire che ciò si debba intendere per quella rata che rimane a compiere l'annata corrente, la quale a norma dell'art. 2045 va attribuita ad ogni creditore oltre alle due precedenti, e che potrebbe per avventura risparmiarsi ove il giudizio non fosse indoverosamente prolungato - dapoichè la legge parla in generale per tutti gl'interessi decorsi; il che esclude la immaginata limitazione - e d'altronde , come nella supposta ipotesi avrebbe preveduto la legge un caso svantaggioso pe' creditori posteriori, avrebbe dovuto prevedere ancora l'altro del pregiudizio, e del danno de creditori anteriori, cioè del decorrimento di un tempo maggiore dell'ultimo anno, e della perdita di tutti gl'interessi posteriori - e quindi per ragion di eguaglianza quel diritto alla indennizzazione del danno, che ha accordato al creditore rimasto scoperto, lo avrebbe accordato ancora al creditore capiente a cui fossero mancati gl'interessi decorsi al di là delle tre annate - Or, se ha supposto il solo pregiudizio de' creditori posteriori, perchè ad essi solamente ha accordato il diritto di ricorrere contra di coloro che abbian frapposto degli ostacoli alla chiusura del verbale

di collocazione, è segno che abbia attribuito a' cre-

ditori anteriori tutti gl'interessi decorsi dopo la collocazione, senza limitazione alcuna ".

4. Invano si trarrebbe argomento dagli articoli 2e 190 l. 29 dicembre 1828 i quali dispongono di formarsi la massa da ripartirsi fra creditori col prezzo dell'aggiudicazione e co' frutti de' beni espropriati o con gl' interessi del prezzo « attesocchè il formare a questo modo la massa non importa che il conoscere quale sia l'effettivo ammontare delle somme sulle quali vanno a rilasciarsi i rispettivi burderò — Ma non fa che i creditori capienti non debbano aver altro che tre sole annate d'interesse ».

Possono riscontrarsi Grenier nel suo trattato delle ipoteche tom. 1 n. 182 p. 344 e seguenti — Id. tom. 4 n. 494 p. 193 seg. — Tarrible nella quistione 2554—Carrè sull'art. 767 cod. proc. civ.

Si dubito nella G. C. civile di Trani del se questi principì fossero applicabili al caso di una aggiudicazione nella quale per mancanza di comperatori estranci si fosse data l'aggiudicazione necessaria a'creditori — Il Giudice collocatore ne formar la massa per la chiusura del verbale di ordine, avea messo a carico degli aggiudicatari necessari tutti gl'interessi decorsi dall'aggiudicazione in poi, avea dopo la collocazione degl'ipotecari secondo il grado delle inscrizioni, e dopo di costoro, ammesso per contributo tutti i crediti non iscritti, e fra essi que' degl'interessi moratori.

In appello i creditori aggiudicatari necessari diceano non dovere interessi sul prezzo, ma tutto

al più un rendiconto de'frutti.

D'altra banda il debitore dicea non dovuti a' creditori interessi moratori, perchè dalle contestazioni fra loro vedeasi ritardata la graduazione, e

la chiusura dell'ordine.

Il 14 dicembre 1835 la G. C. civile di Trani dichiara « che gl'interessi sul prezzo de' fondi necsariamente aggiudicati, si cancellino dalla nota de gradi, e che i creditori aggiudicatari necessari saran tenuti a render conto de' frutti percepiti oltre le quote che saranno loro assegnate sul partaggio, nel mentre i frutti corrispondenti alle dette quote dal di dell'aggiudicazione diffinitiva in poi ceder debbono a di loro favore in compenso degli interessi moratori.

Ricorso-Fra le quistioni, la seconda in Corte

suprema elevavasi così

» se sia censurabile la proclamata compensazione

de frutti con gl'interessi moratori . . ».

» Osserva la suprema Corte che per l'art. 855, leggi di procedura civile, la cessazione degl'interessi non si verifica se non quando si rilascia l'estratto di grado al creditore—« che non è a questo principio di legge conciliabile la definizione de' giudici di fatto di dovere ifrutti corrispondenti alle quote cedere in favor de' creditori capienti dal di dell'aggiudicazione diffinitiva in compenso degl'interessi moratori— che se pur dubbio vi fosse a riguardo delle aggiudicazioni necessarie, pur cotesto dubbio è stato evidentemente rimusso da volonta determinata dal legislatore sanzionata nell'art. 202 della legge de' 29 dicembre 1828 — e che invano si ritorna al punto dell'aggiudicazione

diffinitiva, allorchè il legislatore ha indicato il giorno della chiusura diffinitiva del verbale di graduazione per quel punto nel quale cessano gl' interessi in favore de' creditori che abbiano ottenuto utile posto, e segue a di loro favore il trasferimento della percezione de' frutti degl' immobili ad essi aggiudicati — ond' è che la proclamata compensazione de' frutti con gl'interessi moratori, per lo tratto antecedente al verbale della chiusura diffinitiva, ed a partire dalla diffinitiva aggiudicazione, soggiace a censura, perche colpita dal testo espresso della legge, e dalla volonta del legislatore » — ( Corte suprema di giustizia di Napoli 27 settembre 1838 causa Albanese, De Luca, ed Angiulli).

#### N.º 593.

Giucamento suppletorio-Giucamento ex officio-Ottore-Roo-Peuova semipiena

( v. n. 430 )

L'art. 1321 l. c. apre l'adito al giuramento suppletorio quando l'azione, o la eccezione sfornite assolutamente non sieno di pruova — Dunque rimane interdetto al giudice il deferire giuramento suppletorio quando non vi sia un principio di pruova, o una pruova semipiena, secondo il linguaggio dello antico foro — Ma sarebbe assurdo il desumer da ciò che il giudice debba necessariamente ed esclusivamente deferire questo mezzo i-

struttorio a colui dal quale si è raccolta la pruova semipiena — I documenti prodotti o dall'una o dall'altra parte, le pruove testimoniali compilate in giudizio divengono comuni alle parti — Il giudice, o che venga dallo attore, o che dal reo quello indizio, quel grado di probabilità che basta a convincerlo di esser il caso dell'art. 1320, può invocarlo ed applicarlo — Questi concetti sono in un arresto della Corte suprema di giustizia ad occasione di discuter la seguente quistione « Il giuramento suppletorio può indistintamente deferriscondo il prudente arbitrio del magistrato all'attore, o al reo, ancorchè colui che vien chiamato a prestarlo non abbia compilato la pruova cui era stato ammesso? »

Quivi la suprema Corte rammemora della vecchia scuola un aforismo così « An vero actori an reo potius deferendum sit, providi praecipue ac circumspecti judicis aestimatio est, prout deprehenderit graviores aut leviores praesumptiones pro altero vel contra eum militantes, et magis fude dignam actoris vel rei personam »—Applicandolo, ne trasse che nelle vigenti leggi quando si è parlato in generale di una delle parti ( 1320 I. c. ) senza ulteriore spiega, è evidente che tutto si è rimesso alla prudenza e coscienza de' giudici; nè il loro convincimento può essere censurabile ».

Altri utili canoni posson desumersi dallo arresto che analizziamo—« ove l'attore non abbia pienamente pruovata la sua dimanda, essa dovrebbe rigettarsi (1: 4. cod. de edendo, art. 1269 l. c.) Che se irvece si ricorra alla religione del suo avversario, questo tentativo può ben giovargli, ma non nuocergli — che per ciò non ha motivo di dolersene— e che infine, eccetto pochi casi rarissimi, è sempre pericoloso ed ingiusto l'autorizzarlo a completare la sua pruova con la propria testimonianza » ( Corte suprema di giustizia di Napoli 13 di settembre 1838—causa Taddeo contra Tessitore).

#### N.º 594.

# Legato-Decadenza pretesa-Unno e giorno-Esecutore testamentario

( v. n. 421 , 543 )

Decorso un anno ed un giorno dall'apertura di una eredità testata, si diceva inamissibile la domanda del legatario.

La suprema Corte risponde

« le leggi attuali, rimossa la sottigliezza delle leggi romane, rispettano le disposizioni testamentarie à a titolo d'instituzione di erede, come a titolo di legato (892 l. c.) — Ed in quanto alla non data esecuzione del legato nel corso di un anno ed un giorno dalla morte del testatore, è un errore il desumerne la decadenza del legatario dal diritto di conseguire il legato — Il decorrimento del termine di un anno ed un giorno priva gli esecutori testamentari del possesso de' beni, ma non pregiudica il diritto del legatario a chiedere il legato» (Corte

suprema di giustizia di Napoli 14 luglio 1838 causa Paolino, Scardino, e Brunetti).

#### N.º 595.

# Perenzione - Commercio-Eribunale - Otto Si Patrocinatore - Istanza

(v. n. 95 a 98, 238, 405)

Se per le cause interrotte nel tribunale di commercio possa aver luogo la perenzione d'istanza, discutea la Corte suprema di giustizia di Napoli.

« Le regole generuli, essa dicea, sono applicabili alle materie regolate da particolari disposizioni, purchè non sieno state o espressamente, o tacitamente derogate »—e rammentava che l'art. 490 l. d. p. c. dichiara perenta qualsivoglia istanza pel solo fatto di essersi la procedura abbandonata per un triennio, anche quando non vi fosse costituzione di patrocinatore — Osservava che non avendo alcun articolo delle leggi di eccezione derogato a questo principio, debba lo stesso avere tutta la sua osservanza.

Obiettavasi il testo degli articoli 638, 639 l. di ecc. per desumerne che il legislatore quando ha voluto che per gli affari di commercio si ricorresse alle leggi di procedura civile, lo ha espresso, quindi, ove non lo ha espresso, non lo ho voluto—E la Corte suprema risolvea questa obiezione così « l'oggetto per lo quale farono nelle leggi di eccezioni

sanzionati gl'indicati articoli fu quello di stabilire che i giudici di commercio potessero ammettere la pruova testimoniale in tutti i casi espressi nelle leggi civili-Previde però che le forme necessarie a tale pruova avrebbero dilungato il giudizio e con ciò si sarebbe apportato un ritardo agli affari di commercio - Ad evitare adunque un tale inconveniente il legislatore, mentre richiamò in osservanza le leggi di procedura civile circa la pruova testimoniale, sanzionò contemporancamente la procedura, disponendo che si fosse osservata quella stabilita per gli affari sommari . rileva che il legislatore parlò delle leggi di procedura civile in quanto che volle alle medesime porture eccezione - Difatti l'aver detto nel primo di que due articoli che la pruova per via di testimoni potesse ammettersi in tutti i casi indicati dalle leggi civili, importava necessariamente che le forme di questa pruova dovessero essere quelle stesse che nella procedura civile trovansi stabilite-ma, poichè un tal sistema avrebbe di molto prolungato il giudizio, nel seguente articolo (639) dichiaro che la procedura dovesse regolarsi in tali casi come negli affari sommari - Dunque il legislatore fece una eccezione alla regola ».

Osservava inoltre la suprema Corte che tutte le disposizioni speciali relative a' tribunali di commercio son dirette allo scopo di agevolare ed accelerare la procedura — Dunque, se non si dasse luogo alla per uzione, si urterebbe allo spirito della legge, il di cui oggetto è quello d'impedire che

sieno le procedure perpetuate.

Premessa quest'analisi degli articoli 638, 639 delle leggi di eccezione, passava la suprema Corte a discutere gli articoli 533 l. d. p. c., e 658 l. di ecc. osservando, che per disposizione espressa di legge in grado di appello la perenzione ha luogo negli affari commerciali — Quindi « non vi è ragione a dubitare che debba del pari applicarsi in prima istanza ».

E poichè, mancando ne giudizì commerciali il ministero di patrocinatore, dubitavasi che anche per ciò la perenzione non potesse innanzi al tribunale di commercio domandarsi — quindi osservava la suprema Corte che nell'art. 490 la perenzione si accordi anche quando non v'è stata la costituzione di patrocinatore, e se nello art. 493 è disposto che la domanda in perenzione si faccia con atto di patrocinatore a patrocinatore, l'oggetto è stato quello di facilitare il termine delle liti—(Corte suprema di giustizia di Napoli 6 novembre 1838 causa Grassi e Risolo).

e Rusolo J.

### Elezione-Eerna-Votazione-Proposta-Conciliatori-Sindaco-Decurioni

(v. n. 428)

Veniva a disamina la validità di una deliberascelta di un Conciliatore — La ragione di dubitar
fondavasi in dire che ciascun Decurione avrebbe
dovuto proporre un idoneo soggetto; poscia passarsi allo scrutinio di tutti i proposti l' un dopo
l' altro, e desumere dalla maggioranza de' voti l' ammessibilità ed il posto nella terna — D'altra banda
sostenessi che il Sindaco avesse diritto di formar
esso una proposta di persone idonee alla carica di
Conciliatore, e di sottoporre i nomi da lui prescelti
alla votazione del Decurionato.

Il Consiglio della Intendenza a nostro rapporto

ha dato avviso così

» Veduti gli atti — Veduto il regolamento per la proposta degli individui e la composizione delle terne per le cariche comunali dato il 1 novembre 1817 pel Ministero degli affari interni (collez. Bari tom. 2 pag. 22).

Considerando che S. M. sul parere del Regio Proccuratore presso la G. C. de'conti e dopo avviso della 2. camera del supremo Consiglio di Cancelleria i degnò sanzionare il Regolamento del 1 novembre. 1817—Lyi a' Decurioni si dà la proposta de' Sindaci,

degli Aggiunti, del Cancelliere archivista, e del Cassiere-al Sindaco si dichiara appartener la proposta di tutte le altre cariche comunali minori - Il Conciliatore non è indicato nello art. 1 del regolamento fra que' che da' decurioni debbon essere proposti, nè può dirsi appartenere a que che dee proporre il Sindaco, cioè a' candidati per cariche comunali minori, poiche per disposizione dell'art. 9 della legge organica giudiziaria il Conciliatore è considerato parte del corpo municipale, ne ha le onorificenze, e prende posto immediatamente dopo del Sindaco, menochè per Napoli ove prende rango fra' giudici regi, secondo l'antichità di servizio - Sta dunque ne Decurioni la proposta alla carica di Conciliato-re — Ciascun de decurioni ha pari diritto a legger la nota degli esigibili, a far una scelta conscienziosa la più ntile ch' egli creda al bene pubblico; E ne' termini dello art. 3 del regolamento ciascun de' Decurioni può, se lo voglia, proporre un soggetto, passandosi in seguito allo scrutinio di tutti-Nello art. 5 è riprodotta la idea di potere ciascun de' Decurioni proporre un altro soggetto per eseguirsi su' nuovi proposti un secondo scrutinio, tanto nel caso di non avere alcun altro ottenuto la maggioranza assoluta de' suffragì, quanto nel caso di averla ottenuta un o due soltanto.

Considerando che la deliberazione decurionale è monca — Non solo non esprime con quale metodo siesi proceduto alla formazione della terra, ma neppur nomina i Decurioni intervenuti; di tal che il loro numero non può conoscersi, ne può definirsi con accerto se la maggiorauza assoluta sia

concorsa o no in colui che dicesi aver raccolto undici voti;

Considerando che, senza far menoma onta a' requisiti personali de' ternati, o la loro assoluta idonettà è un fatto permanente, ed essi nel nuovo scrutinio raccoglieranno in forma più legale il voto de' Decurioni—o, senza pregiudicar i loro meriti, v' è altro soggetto che relativamente possa dirsi distinto per probità nella pubblica opinione tra' proprietari abitanti nel Comune (espressioni dell'art. 8 della l. org. 29 maggio 1817)—ed essi medesimi saranno virtuosi per congratularsene col comune che fa un acquisto interessante allorchè il Conciliatore è pregevolissimo.

Per siffatte considerazioni

È di avviso

Annullarsi la deliberazione decurionale

Ordinarsi che si proceda a nuova elezione co' metodi indicati dalle leggi, e tenuto presente il regolamento del 1 novembre 1817 — Avvertirsi il decurione segretario che usi maggiore accorgimento nella redazione de' voti decurionali, esprimendo ne' verbali i nomi de presenti, ed il metodo col quale le discussioni si fanno da quel collegio municipale. (Cons. d'Int. di Napoli 10 Genn. 1834.)

Contravvenzione-Suolo pubblico-Via pubblica-Presunzioni-Via privata-Giudicare incidenter della qualità di una via-Onus probandi la qualità privata

( v. n. 66 , 180 , 556 )

Nella sede di un giudizio di contravvenzione per occupato suolo pubblico il prevenuto rispondea non esser pubblico il suolo, ma privato — eccepiva la incompetenza del contenzioso amministrativo sulla definizione di qualità — gradatamente elevava quistione del se nella sede del giudizio per multare il contravventore, o in altra sede (ove fosse competente) potesse il Consiglio d'Intendenza giudicare della qualità della via — Queste gravi quistioni presentavansi mentre il processo verbale dello Eletto e varie presunzioni tenean pubblica la via; onde sorgea l'altra disamina del se a carico del privato o no dovesse correre onus probandi la qualità privata del suolo.

A nostro rapporto il Consiglio d'Intendenza di Napoli ha discusso così

#### Quistioni.

1. Qual' è l'autorità competente a definir se una via sia pubblica, o privata?

2. Se competente è l'autorità del Consiglio d'Intendenza a tale definizione, come giudicar ne dovrà nella sede di un giudizio di contravvenzione? La altri termini: sarà forsi cangiata la figura o sarà forsi affievolita la pruova raccolta nel giudizio di contravvenzione per essere insorta quistione del se la via occupata sia pubblica?

3. Ove cangiata non sia la figura del giudizio, con quali mezz instruttorî la verità può essere as-

sicurata nella causa di cui trattasi?

Sulla 1. Considerando che l'art. 5 della legge de' 21 marzo 1817 fissa regole, ed eccezioni.

È regola che un'azione civile, come una rivindicazione di proprietà, o una negatoria di servitù, debba dal potere giudiziario esclusivamente giudicarsi - E eccezione che ove l'azione civile miri alla materia di cui tratta l'art. 6 della legge istessa, ivi cessi la competenza del potere giudiziario Imperciocche, fissato il principio che sian di competenza del contenzioso amministrativo tutte le controversie che cadendo sopra oggetti dell' Amministrazione pubblica la interessino direttamente o indirettamente, sta sotto la epigrafe contenzioso delle strade che tutte la controversie le quali insorgano sopra le strada, tutte le controversie che riguardino occupazione di tutta o parte della loro area, appartengano alle autorità del Contenzioso Amministrativo ( art. 6 l. 21 marzo 1817 ) tranne il caso de' sentieri , cioè di quelle strade vicinali che sono stabilite per lo commodo e per lo accesso tra due o più fondi vicini - Così nello spirito della legge sta che in tesi generale sorgendo quistione per occupata area di strada, la causa non sia giudicabile da altra autorità che da quella del Contenzioso Amministrativo — E sol quando nello sviluppo di tale causa il privato pruovi che la strada è vicinale, ch'è sentiero, ch'è via non pubblica, ma stabilita pel commodo e per lo accesso fra due o più fondi vicini, allora solo l'azione divenga giudicabile dal potere giudiziario; ed il Contenzioso Amministrativo allora solo cessi di essere competente.

Considerando che questi canoni guarantiti da Regali Rescritti. 10. marzo 1822 ad occasione della causa Corvi e Statola, e 13 settembre 1822 ad occasione della causa Betti e Comune di Aquila, (rapportati nel primo volume di questa opera n. 67 e 68), furon dalla G. G. de conti applicati nella causa Santantimo e de Ciutiis in memorando clasico avviso che à 14 settembre 1833 venne sovrammente approvato, di tal che sarebbe assurdo il pretendere che il Consiglio d'Intendenza si dichiari incompetente in una causa nella quale si tratta di definir se una via sia pubblica o privata.

Sulla 2. Considerando che in due modi può avvenire che al Consiglio d'Iutendenza si presenti giudicabile una quistione di quadità di via—principuliter, se un libello introduttivo d'istanza richiami l'autorità del Consiglio a qualificar la via—incidenter, se ad occasione di giudicare un imputato per occupazione di suolo pubblico venga questi in suo discarico ad eccepir che pubblica nò, ma privata sia l'area su cui la occupazione è commessa — E, quando incidenter avvenga per la replica del prevenuto di occupazione di suolo pub-

blico che il privato chieda la definizione sulla qualità della via, senza dubbio allora sorge nella sede del giudizio di contravvenzione una pregiudiziale, quistione che va risoluta come le pregiudiziali ne, giudizi tuttodi son trattate, non isolandone l'esame, non considerandole come un separato nuovo giudizio, sibbene vagliandole preliminarmente al merito, nella sede istessa di quel giudizio nel quale son dedute.

Considerando che nel caso ogg' in disamina ciò si avvera-il prevenuto, ricercato con un verbale di contravvenzione segnato dallo Eletto cui la legge dà le attribuzioni di pubblico Ministero in tali accuse e nelle indagini per occupazione di via pubblica, mette innanzi per suo discarico una quistione di qualità del suolo occupato, quistione di sua natura pregiudiziale, essendo questo il mezzo-termine del giudizio di contravvenzione, che sia convinto il privato di aver abusato del suolo pubblico-La quistione di qualità del suolo vien dunque non principaliter, che avrebbe potuto forsi avvenirne il caso con un libello ordinario ne modi additati dagli art. 50, 51 della l. 25 marzo 1817, sibbene incidenter ne' modi additati negli art. 212, 213 di quella legge istessa, cioè per mezzo di difesa che un prevenuto allega in suo discarico dalla domanda che il pubblico Ministero muove contro di lui, e che è stata a lui notificata chiamandolo nel giudizio.

Considerando che la legge antica, dopo aver sancito che in qualunque tempo la via pubblica pel non uso non cangiasse di qualità « viam publicam

Vaselli vol. 4.9

populus non utendo amittere non potest » (1. 2. de via publ. et itin. publ.), sanzionava il principio della celerità nel soccorso, della rapidità dovuta nella materia di strade - Oltre a'canoni dettati per coloro « ad quos viarum urbicarum publicarum cura pertinet » ( l. 2. § 24 ), oltre alla severità de' principi con cui imponeasi agli Edili » curent ut nullus effodiat vias, neque subruat » ( 1. 1. de via publ. 43. 10 ) « . . . multent se-» cundum legem, et quod factum est dissolvant » aveano l'Interdetto del Pretore per lo quale come per eccezione ad ogni regola, o che fosse o che no privata la via - o che si avesse o che no il diritto di percorrerla da colui che per 30 giorni soli fosse passato, preliminarmento ad ogni altra ricerca tutelavasi il principio « quominus ita utaris vim fieri veto »-e ciò « sive habuit jus viac, sive non habuit » - rispondendosi « in ea conditione est . ut ad tuitionem Pretoris pertineat , si modo anno usus est , vel modico tempore ( notevole circostanza), idest non minus quam triginta diebus (l. 1. § 2 de itin. act. priv.) » \_ Ed il così detto « Procurator operum publicorum » quegli altrove chiamato « viocurus » nella sede dello Interdetto ne quid in loco publico vel itinere fiat, avea questa norma « si obstet id aedificium publico usui, uti-» que is qui operibus publicis procurat, debebit " id deponere "-(1. 2. § 17 ne quid in loc. publ.)

Considerando che nella nuova legge il veder attribuito alle autorità del contenzioso amministrativo, e non al potere giudiziario, tutto quel che riguarda occupazione di strada (art. 6. l. 21 marzo) tutto quel che riguarda quistioni di opere e di lavori pubblici (art. 10) abbastanza tien chiaro che celerità voglia il Legislatore in una materia di sua natura urgentissima — Nè analizzando la legge del 25 di marzo la indicata verità si affie-volisce—che anzi essa raddoppia il suo vigore, osservando che ne primi 16 articoli di quella legge il legislatore appunto preliminarmente delle contravvenzioni si occupa, giudicabili dal Sindaco in rapida e spedita procedura — E negli art. 210, a 218, rapido esige il giudizio della contravvenzione allorche al Consiglio d'Intendenza, per la gravità della cosa, n'è attribuita la cura.

Considerando che dirimpetto a questi principì non saprebbe volersi una metafisica distinzione fra giudizio plenario, e giudizio sommurio, di che il prevenuto presenta nell'attuale causa la ricerca -Nelle leggi di procedura civile può questa differenza trovarsi, da che v'è un titolo de giudizi per via di sommaria esposizione (art. 889 seg. l. d. p.c.)v'è un titolo degli affari da trattarsi sommariamente (497 seg. l. d. p. c.) = v'è un titolo de' modi di procedersi alle interposizioni delle sentenze, de rapporti verbali, e delle instruzioni per iscritto (art. 188, 190.) - Ma più spedita e più semplice la procedura del contenzioso Amministrativo questa diversità di forme non riconosce-La giustizia impartita rapidamente è la sua mira principale -Difatti il contenzioso Amministrativo non ha la riunione di contumacie nelle sue decisioni, poichè a differenza dell'art. 247 l.d. p. c., nell'art. 58 l. 25 marzo 1817 viene imposto giudicarsi nel contenzioso Amministrativo per tutti con una istessa decisione, o che avesser presentato le risposte, o che no - nell'art. 59 è victato prolungare i termini per effetto delle comunicazioni - nell'art. 179 è dato a' Consigli d'Intendenza l'incarico di decidere la controversia sottoposta al loro esame al più tardi fra dicci giorni dopo l' ultima memoria o il compimento della instruzione - nell'art. 181 è imposto che dopo il rapporto immediatamente si passi alla decisione della causa - nell'art. 195 è detto che le decisioni in contumacia non venguno sospese per lo richiamo, in altri termini che neppur la opposizione sia rimedio sospensivo, come non lo è il ricorso di appello alla G. C. de' conti ( art. 225, 230 ) sino a quando non venga la soprassessoria - E nell' art. 211 . che tratta del modo di procedere ne giudizi di contravvenzione, di che è il caso , leggesi la parola subito, per esprimere come appena pervenuto il processetto per la pruova della contravvenzione debba curarsene la spedizione di giustizia - Idee son queste che apertamente escludono la necessità di separare il giudizio di qualità della via se pubblica, o privata, mentre questo giudizio incidentemente può farsi come su preliminare eccezione del prevenuto nella sede istessa del giudizio di contravvenzione - Opportunissimo è qui il rammemorare del Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia questo responso (ch'è in ministeriale del 16 di luglio 1836 circolare ) « È principio della continenza della causa il victare » di trattarsi innanzi a parecchi giudici, o sotto di-» versi procedimenti, ciò che può esser finito con » un giudizio solo »—( da noi rapportato in questo

volume pag. 8 N. 565).

Considerando che il legislatore, nel dettare le forme di procedura pe'Consigli d'Intendenza relative all'applicazione di multe, ha con una regola generale comandato che quando il prevenuto presenti la sua risposta, di che tratta l'articolo 213, allora gli atti di procedura vadano regolati a norma delle disposizioni contenute ne' titoli precedenti, val dire nel capitolo 2.º titolo secondo, ove son le regole generali per la introduzione e la instruzione degli affari (214 l. 25 marzo 1817)-L'affare trovas' introdotto nella figura di domanda del pubblico Ministero, nè potessi con altra forma introdurre quando trattavasi dello sviluppo dovuto a verbali di Eletto in figura di contravvenzione, su cui il Sindaco, invece di pronunziare, avea rimesso gli atti al Consiglio d' Intendenza - trattasi adunque non d'introdurre un affare nuovo, ma d'instruire un'affare introdotto - trattasi di vagliare la qualità di una via, e di accingersi a decidere su tale qualità una quistione pregiudiziale incidenter che servirà a definire principaliter un giudizio di contravvenzione.

Considerando che sarelbie ingiusto il denegar risorse al prevenuto di contravvenzione, vietandogli di pruovare una sua eccezione pertinente—ma non sarelbie di legge l'obbligare perciò il Comune a divenir attore, ad immergersi in un giudizio separato, in cui pruovasse a propria cura e spesa che il suolo

è pubblico.

quale il suolo vacuo, la via, son del pubblico

ed imprescrittibili, son di tutti, che ne usano e che credon di usarne nti cives, non uti singuli - presunzione che va tutelata fin quando un privato 'non venga a far pruova contra di essa-( argom. dell' art. x1. instruzioni del 23 ottobre, approvate con decreto 10 marzo 1810, e v. Grozio de jure bell. et pac. lib. 2 8 \ q n. 1-Tacito de morib. german. cap. 26-Heinec. Elem. Jur. Germ. 2. 1. § 15, e v. nel vol. 3 di questa opera n. 553)

2. Il Comune ha una seconda presunzione oltre questa - imperciocchè per occupato suolo pubblico sta un verbale dello Eletto qual P. M. in atto autentico, il quale prevenendo un contravventore, qualifica pubblico il suolo-e la voce dell'autorità amministrativa riunita al notorio palesato da'testimoni, raccolto nello atto autentico, rafforza la aualità nel senso della prima presunzione fino a che non venga scossa la efficacia dell' atto autentico, cui è attribuita in legge la fede.

3. Nella causa attuale queste due presunzioni sono rafforzate da una terza, poichè la perizia addita come il ritener pubblica e non privata la via di cui trattasi emerga dalla inspezione de' luoghi, e dallo esser inconcepibile che unica avesse voluto al pubblico destinarsi altra via più lunga, più malagevole, anzichè la più retta, la più breve, la più commoda per accedere alla Chiesa, e per ricever nelle urgenze il soccorso che la religione a' morenti somministra - (art. 1307 l. c. )

4. Quel Pietro de Simone che confessando sulla linea medesima della via, di cui trattasi, aver commesso la occupazione di suolo pubblico, non di-

sconviene dal doversi schiudere gli archi della sua casetta per reintegrarsi al Comune il libero passaggio - quella perizia che addita la strada Gallinola principiare da un punto pubblico sotto la Chiesa e mettere sbocco in un altro punto pubblico qual' è il centro dell'abitato di Casamiccia, e che conchiude col periodo « e per conseguenza dovea riputarsi assolutamente di pubblico diritto » quel vedere disperse nella Cancelleria comunale le carte di precedente verbale di contravvenzione a a carico dello stesso Cacace, di cui ora è il giudizio agitato - quel rileggere nelle deposizioni de' testimoni che di notte con lunterne fu la fabbrica per Cacace ordinata, eseguita dal Maestro Lauro e da' suoi quattro manipuli, quasi nella perplessità. che accompagna una costruzione abusiva - quei 18 Sarcedoti, que' 22 altri individui del popolo ch' elevano per la riapertura della via pubblica la voce, costituiscono allo stato attuale vacillante la causa del prevenuto, e sarebbe strano come l'assolverlo, o condannarlo nello stato attuale, così il mettere a debito del Comune ulteriori pruove -Sospendere la condanna - abilitare il prevenuto a pruovar ciò che in sua difesa ha dedotto - tener ferma e la figura del giudizio e le raccolte pruove - riserbars' il pronunziare sulla reità e sulle pene, ciò solo può nella specie praticarsi.

Sulla 3. Considerando che dalla perizia, e dalla pianta messa negli atti si ha che quando Cacace nel 1832 comperò il giardino che era separato dal suo, perche fra mezzo percorrea la via or da lui dissodata, allora un altro padrone fini di possedere

quel giardino dall'altra banda del suo - Si ha che un tale Longobardo, ed un tal Cafiero abbian le case in modo che la pianta l'esprime confinar con la via di cui si ricerca - Nulla di più spedito ed agevole quanto il ricercar se ne' vecchi titoli di quelle quattro proprietà fosse elemento da pruovar che privata sia e non pubblica la via in disamina-Invano una fede del 1712 si vorrebbe pertinente alla pruova di cui si va in cerca-essa di via confinde parlando, segna unica idea, cioè che una via confinava, ma null'addita sulla qualità della via stessa, nè combatte, e molto meno aflievolisce le presunzioni e gli elementi pe' quali allo stato dicesi pubblica, non privata la via Gallinola-Cacace, cui fin ·da' o agosto 1838 fu dal sindaco richiesto il titolo, no l'produsse - Un breve periodo lasciar si può a lui onde il produca, se lo creda conducente a pruovar la privata proprietà del suolo occupato-S'egli non pruovi la sua eccezione, mentre la legge obbliga il reo nella eccezione a dimostrar ciò che assume, risentirà le conseguenze legittime de' principî.

Per siffatte considerazioni il Consiglio

con l'intervento del signor Commendatore Intendente Presidente, intesì alla pubblica udienza gli avvocati D. Tito Cacace per lo Comune, e D. Gaetano Colombo per lo prevenuto di occupazione di suolo pubblico Tommaso Cacace di Meta, facendo in parte diritto alle conclusioni del P. M.

1. pronunziando diffinitivamente dichiara la sua competenza nella causa di contravvenzione contra Tommaso Cacace di Meta e la sua competenza sulla quistione del se tale strada non sia pubblica, ma

privata

2. ritiene lo esame di qualità di via nella sede del giudizio di contravvenzione suddetta come una eccezione del prevenuto meritevole di preliminare giudizio incidente, inseparabile da quello del contenzioso di strade, nella sede del quale è stata dedotta

3. prima di tleliberare in merito, abilita Tonmaso Cacace a produrre (fra otto giorni dal giorno della notificazione della presente) pruove per titoli legali dimostranti che privata e non pubblica fosse la via di cui trattasi — ad esibir le scritture che additino com'era indicata la via di cui trattasi nello enunciars' i confini de' quattro proprietari de' due giardini, e delle due case che alliancavano la via istessa — ad esibir i titoli antichi e recenti del suo immobile a quella strada finitimo.

Ciò fatto, o in mancanza di farsi, si riserba le ulteriori provvidenze, anche per le spese del giudizio—( Consiglio d'Int. di Napoli 26 geunaio 1839 causa tra l' Comune di *Meta, e Cacace*).

N.º 598.

# Amministratore giudiziario-Spropriazione

Nella sede di un giudizio di espropriazione, i creditori affin di garantire i propri dritti possono far destinare dal tribunale, inteso il debitore, un amministrator giudiziario, onde abbia cura de' fondi

non locati, riscuota i frutti, adempia a' pesi (urt. 23 l. 29 dic. 1829) — Egli è tenuto sotto la risponsabilità della propria persona a depositare nelle casse pubbliche il netto prodotto di ciò che ha introitato (cit. art. 23) — E la legge lo tien risponsabile ancora del rendiconto secondo le norme dettate dagli articoli 183 a 189 legge de' 29 dicembre 1828.

Possono servir di comento a siffatte disposizioni alcuni Rescritti, e talune Ministeriali di cui giova

serbar quì il tenore.

1831 18 maggio — Ministeriale con cui a Procuratori del Re ed a' Presidenti nella linea delle loro rispettive attribuzioni s' inculca portar severa e compiuta vigilanza, onde sia rimosso l'abuso per indebite esazioni da parte di amministratori giudiziari— Non debbono esser pagati diritti o somme maggiori di quelle che la provvidenza della legge la stabitito, o che la giustizia può esigere — Si terrà conto esattisvimo dal Ministro di ogni piccola traspressione, onde provocarsi a danno de' colpevoli le corrispondenti misure di rigore giusta i dettami della legge ( Grazia e Giustizia affari civili).

1833 9 marzo — Ministeriale con cui a' Procuratori del Re vien data la seguente norma

» Multiplici sono i reclami pervenuti in questa Real Segreteria per la destinazione di amministratori giudiziari nelle cause di spropriazione forzata— Le principali doglianze sono: che troppo facilmente sieno accolte dai Magistrati le dimande per tal destinazione—che la gestione degli amministratori non sompre sia accompagnata da' migliori risultamenti—che il precetto della legge per lo versamento delle somme dagli amministratori melle casse pubbliche sia quasi che interamente negletto ed omesso—che il compenso agli amministratori sia d'ordinario superiore al dovere—che quindi, lungi dal rinvenire vantaggio a' creditori ed al debitore dalla destinazione di un amministratore giudiziario, cangiasi questa saggia e prudente misura in sommo detrimento delle parti interessate.

«Io ho sentito tutta la importanza di questi reclami, ed ho quindi pensato che inopportuno non fosse richiamare sull'oggetto una maggiore atten-

zione.

« Oltraggia senza dubbio il Magistrato quegli che osa riputarlo passivo nelle sue determinazioni- È nella essenza delle sue nobili funzioni versare attentamente sul merito delle dimande che gli son presentate, ed accoglierle o rigettarle, secondo che i particolari dell'affare sia riconosciuto combaciare con la lettera o con lo spirito della legge, o diverger dalle sue disposizioni-Così nella dimanda per destinazione di amministratore giudiziario non dee lasciarsi di esaminare con la dovuta ponderazione se veramente giusti e plausibili motivi concorrano che la convenienza reclamino di questa destinazione. Questa idea sembrerebbe risultar chiara, allorchè soprattutto riflettasi agli articoli 15, 16, 18, 22, e 23 Î. 20 dicembre 1828, e per gli estiti legali risultanti dalla qualità di sequestratario giudiziale del debitore, e per la facilità conceduta dalla legge istessa ad assicurare la percezione delle rendite, e per lo interesse che naturalmente il proprietario

più che altri dee avere per lo suo fondo: che anzi, secondo il mio modo di vedere, troverei necessario che nelle considerazioni delle sentenze fosse espressamente presentata l'analisi de motivi che han determinato il collegio ad ammetter la destinazione di ammistrator giudiziario—Sta questo pensiero nella saggia istituzione del ra-ionamento delle sentenze, per la quale il magistrato, in grazia della sua dignità istessa, è tenuto a render ragione delle sue preserizioni.

E riconosciuta la convenienza di destinarsi l'amministratore giudiziario, moltissima cura e moltissima scrupolosità deve impiegarsi per la sua scelta. Ogni piccola deferenza dev'esser rimossa - Coloro solamente possono e debbono essere presi in considerazione che il pubblico suffragio riuniscano di vantaggiosa opinione per probità, per delicatezza, per istruzione nel maneggio degli affari-Utile cosa pure sarebbe se a questi requisiti aggiunger si potesse ancora quello di una certa garantia sotto il rapporto di possidenza - Con le migliori intenzioni può talora alcuno rimaner esposto alla risponsabilità di amministrazione; e questa risponsabilità non debb'essere inefficace ed elusoria-Senza il concorso di questi requisiti non può che rimaner tradito l'oggetto, cui la legge e le parti interessate han voluto mirare, affidando ad un terzo la gestione de'fondi in espropriazione-Forsi a riuscire con maggiore sicurezza nella scelta degli amministratori giudiziari, troverei opportuno guardare principalmente la classe de' creditori iscritti, di quelli particolarmente fra essi che distinguonsi per importanza d'interesse,

sempre che però i requisiti poc'anzi enunciati in essi concorrano, di probità, e d'instruzione-Chi più interessato de' creditori alla buona manutenzione de fondi, all'incasso ed alla conservazione delle rendite che da tali fondi derivano?-Non isceglierei anzi alcuno amministratore giudiziario se non quando invitati i creditori a praticare la clezione, non la eseguissero o non fossero di accordo-Adotterei così nella circostanza quel metodo istesso che le leggi di procedura han diffinito per la scelta de' periti - La legge non contiene alcuna disposizione che questa idea escluda, e d'altronde è troppo comune il principio che, nella identità di ragione, dee il medesimo diritto applicarsi-La scelta dell'amministratore, al pari di quella de' periti, interessa essenzialmente le parti contendenti; e queste parti senza dubbio sanno più che altri riconoscere quello che al loro bene si conviene.

« La scelta di un buono anministratore può in vero rimuovere molti inconvenienti, pe' quali, si è fortemente reclamato—Pure è ne principi della civile prudenza prevenire cotesti inconvenienti, anzichè corriggerli, ed aver quindi ricorso ad altre liù per richiamare l'amministratore alla osservanza de'suoi doveri—Il magistrato nell'ambito delle sue attribuzioni può questa osservanza beue assicurare per via di appositi provvedimenti. che i precetti della legge sitessa. dirò così, renderebbero più efficaci e spediti—La legge non glie ne presenta alcun divieto: concorrono anzi ad appoggiar questi provvedimenti e la ragione del diritto in generale, e quella saggia pradenza che dee ammirarsi nelle vedute del ma-

gistrato—Così sarebbe forsì utile stabilire nella sentenza istessa per destinazione di amministratore giudiziario, che debba costui presentare in ogni bimestre uno stato sommario della sua amministrazione con la indicazione particolarmente delle somme che, giusta la legge, ne sieno state versate nelle casse pubbliche, della epoca, e della cassa specifica nella quale tal versamento enunciasi essere stato praticato—che in mancanza di questa esibizione, o del versamento delle somme nelle casse pubbliche giusta la legge, o di sommario non veridico, l'amministratore possa per tali fatti essere esonerato dalla gestione, e debba in ogni caso perdere diritto a conseguire alcuno emolumento per la medesima.

« É facile il riconoscere che queste prescrizioni, conservando sempre viva la vigilanza de' creditori sull'amministratore, potrebbe a giusta ragione sperarsi e somma regolarità nella sua gestione, e piena esccuzione de' precetti che la legge gl' impone. D' altronde coteste prescrizioni, formando condizioni della sua destinazione, egli accettando l' incarico dell'amministrazione non potrebbe rifiutarsi alla esecuzione loro.

"Per quanto riguarda finalmente il compenso dovuto agli amministratori, mi è d'uopo riportarmi alla mia Circolare de' 18 maggio 1831—Fui allora sollecito di richiamare la più severa vigilanza sull'oggetto—Aggiungo che se un compenso è dovuto, questo compenso pare debba essere sempre in proporzione della intensità delle fatiche sostenute nella gestione, e del valore caduto in ammininistrazione—La legge non ha stabilito, e non dovea all'uppo stabilire alcuna norma speciale — era necessità per la varietà delle circostanze riportarsene alla valutazione del Magistrato, che dovendo essere l'uomo della regola e della probità, non può certamente obliare l'inalterabile principio, che ciascuno dee conseguire quello cui ha diritto, e non altro.

« Desidero ch' elleno comunichino questa Circolare a' rispettivi Collegi — Debbo aggiungere che il mio principale oggetto è stato ed è di richiamare su questo interessante articolo la maggiore attenzione de' Magistrati, facendo anche loro osservare che l'attuale sistema legislativo non è affatto scarso di mezzi per assicurare i diritti delle parti contendenti—( Grazia e Giustizia aff. civ.).

Le disposizioni racchiuse nella Ministeriale del di 9 di marzo 1833, di cui rapportammo il tenore, passarono poscia in Sovrano Rescritto, di cui ecco

le parole :

Ho rassegnato a Sua Macstà l'avviso emesso dalla Consulta generale del Regno sul progetto presentato nel Ministero delle Reali finanze per lo stabilimento di amministratori nella dipendenza dell'amministrazione generale del registro e bollo, pe beni sottoposti ad espropriazione forzata—Ad occasione di questo avviso ho pure rassegnato a S. M. il tenore della Circolare che a 9 di marzo dello scorso anno diressi alle SS. LL. relativamente alla destinazione di altro nella specie di amministratori giudiziari—Indicava questa Circolare che la destinazione di cotesti amministratori non dovesse indistintamente aver luogo sol che fosse dimandata.

bensì quando il Magistrato la necessità, o la utilità riconoscesse di questa destinazione-che convenisse esporre i motivi di questa utilità, o necessitàche nella destinazione degli amministratori fosse d'uopo avere riguardo esclusivamente a coloro che vantaggiosa opinione godessero di probità, di delicatezza, d'istruzione pel maneggio degli affari, e quando fosse possibile, anche una certa possidenza riunissero - che all'uopo convenisse principalmente attendere alla classe de' creditori-che anzi, sulle norme stabilite nelle l. d. p. c. per la elezione de' periti, la elezione dell'amministratore da parte del Magistrato non dovesse essere operativa se non quando i creditori non iscegliessero un amministratore in determinato periodo di tempo, o non fossero di accordo -che ad assicurare il deposito del danaro nelle casse pubbliche secondo i precetti della legge, e garentire così gl'interessi del debitore e de creditori, fosse opportuno di stabilire come condizione della destinazione di amministratore giudiziario 1. che costui in ogni bimestre presentasse uno stato sommario della sua amministrazione, per lo quale le somme introitate si riconoscessero, le somme depositate, e presso quale cassa pubblica - 2. che in mancanza di tal'esibizione, o del versamento delle somme nelle casse pubbliche, giusta la legge, o di sommario non veridico, l'ammistratore potesse essere esonerato dalla gestione, e dovesse in ogni caso perdere il diritto a conseguire alcuno emolumento per la medesima - 3. che il compenso agli amministratori giudiziari dovesse essere regolato con severità de printipi, nella fissazione del quale devesi specialmente aver riguardo alla intensità delle fatiche sostenute nella gestione ed al valore caduto in antministrazione.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de 13 dello scorso mese di maggio, in conseguenza del mentovato avviso della Consulta generale del regno, escluso il progetto di sopra indicato, si è degnata approvare le disposizioni comprese nella riferita ma Circolare de 9 di marzo 1833, non che però il termine a' creditori per la scelta dell'amministratore giudiziario non potesse essere maggiore di quindici giorni.

Nel Real Nome partecipo alle SS. LL. questa Sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento— Napoli 4 di giugno 1834—Niccola Parisio.

Finalmente a 14 maggio 1836 fu indirizzata a Pubblici Ministeri altra circolare del tenor seguente

I gravissimi inconvehienti rilevati in fatto di amministratori giudiziari diedero luogo prima alla Circolare de' 9 marzo 1833 e quindi al Sovrano Rescritto de' 4 giugno del seguente anno 1834—Amendue questi atti mostrarono i casi ne' quali potesse destinarsi l'amministratore giudiziario, i requisiti che dovessero in lui concorrere, le obbligazioni gli si dovessero imporre per la garentia de' creditori e del debitore—La scelta dell'amministratore fu riserbata al Magistrato nel solo caso in cui i creditori non vi provvedessero in determinato periodo di tempo che il Rescritto volle limitato a quindici giorni—Malgrado non però queste precise disposizioni, io ho veduto con dispiacere alcune

Vaselli vol. 4.9

sentenze nelle quali la destinazione di amministratori giudiziari era stata in tutt' altro modo regolata -A prevenire ulteriori disguidi, interesso le SS, LL. interesso i Collegi di attendere alla esatta e rigorosa esecuzione delle disposizioni anzidette-I magistrati non possono e non debbono mai permettersi la menoma violazione degli ordini di Sua Maestà diretti sempre alla utilità generale, ed a rimuovere, come nella specie, abusi gravissimi - È pure necessario avvertire che la destinazione di amministratore giudiziario, è un provvedimento essenzialmente provvisionale, d'onde la necessaria idea che possa per giusti motivi rivocarsi l'amministratore destinato, e che la rivoca avvenendo, abbia ad osservarsi per le correlative disposizioni del magistrato, quello ch'è stabilito nel Sovrano Rescritto de' 4 giugno 1834-Elleno comunicheranno questa Circolare ai Collegi, e mi renderanno informato di ogni menoma violazione che potesse mai avvenire. ( Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia aff. civ. 14 maggio 1836 )

Contenzioso amministrativo—Contratto— Congregazione—Pio Luogo laicale Beneficenza—Toullità—Invali dità—Competenza—Eccezione rei judicatae

L'amministrazione di un pio luogo laicale dipendente dal Consiglio generale degli Ospizi avea stipulato istrumenti senza i solenni voluti dalla legge, ed avea così dato credito ad un partitario di fabbriche — Doleasi l'amministrazione istessa contra tali istrumenti, ed al Consiglio d'Intendenza presentava lo esame della nullità ed invalidità di que' titoli — Il partitario avea ceduto il credito ad un terzo, e questi innanzi al potere giudiziario avea fatto uso di quegl'istrumenti — ed il potere giudiziario avea qui la eccezione rei judicatue formava una delle più forti disamine.

Il Consiglio a nostro rapporto ha detto così.

## Quistioni.

È competente l'autorità del contenzioso amministrativo a giudicare sulla nullità ed invalidità degl' istrumenti passati fra la Congregazione, e l'partitario?

2. Nell'affermativa il giudicato del potere giudiziario è di ostacolo a ciò che ex integro si ricerchi di nullità e d'invalidità?

3. La Congregazione di Pescivendoli con quali norme può fare i contratti della natura di que'

di cui trattasi?

4. Che per le spese? Sulla 1. quistione di competenza-Considerando che le testuali disposizioni degli art. 5 n. 3, 8 n. 1 e 2 della legge del 21 di marzo 1817 fissano la competenza del contenzioso amministrativo a definir se vitido o nullo, se legittimo o illegittimo sia un contratto, un atto, interceduto fra l' Amministrazione pubblica, ed il privato.

Gli stabilimenti di beneficenza, i luoghi pii laicali, godono le prerogative di quella legge, poichè sono a riguardarsi come altrettante sezioni di Comuni ( art. 167 instruzioni del 1820 ) per la qual cosa ogni azione civile che da contratto dell'Amministrazione di un pio luogo stipulato emanasse, non sarebbe del demanio del potere giudiziario appena sorge quistione della validità o invalidità del contratto sul quale l'azione è fondata.

Considerando oltre a ciò che il Consiglio generale degli Ospizi riconobbe in questa vertenza trattarsi dello annullamento di titoli mancanti de'solenni richiesti dalla legge, onde concorse nel sentimento di autorizzar la Cappella di cui trattasi a statuire il giudizio.

Per siffatta considerazione Il Consiglio preliminarmente dichiara la sua

competenza nella causa

E discendendo nel merito

Sulla 2. quistione-Considerando, che l'autorità della cosa giudicata non ha luogo, se non relativamente a ciò che ha formato l'oggetto della sentenza (1305 l. c.)-È d'uopo ricercar se la sentenza appellata, (7 febbraio 1838 giudicato Regio di Chiaja) se la sentenza in grado di appello (27 agosto 1838 tribunale civile terza camera ) racchiudano la dichiarazione di validità de' contratti del 15 aprile, e del 14 luglio 1837-Se eiò ha formato l'oggetto della sentenza, può dirsi esistere giudicato per la validità-Se ciò non ha formato l'oggetto della sentenza dee dirsi vano il parlar di autorità della cosa giudicata or che di validità vuol contendersi nel Consiglio. - E come grave è tale ricerca; come non può se non a pena di ritrattabilità essersi deciso su cosa non domundata, o dallo attore, o dal reo, o da un interventore in causa, così è d'uopo premettere, e dimostrar che nell'intiero corso del giudizio non mai della validità ed efficacia il potere giudiziario pote fur esame o profferir giudizio; poiche alcuno innanzi a quello non domandò che se ne decidesse.

Considerande che, notificato all'inquilino della congrega per lo primo istromento del 15 aprile 1837 l'ordine di pagar duc. 225 l'anno al partitario, si osservò dopo il secondo istromento del 14 luglio 1837 che si era errato nel fissare quella cifra, poichè dovea sottrarsi dal pigione la fondiaria, ed un censo—Cosà all'inquilino fu dichiarato nel 26 agosto che quell'assegnamento di due. 225 s' intendesse per duc. 200 annui soli—L'inquilino, cuì

nel 20 di luglio erasi denunziato l'istromento per duc. 225, si trovò allora fra due opposte volonta, fra due difformi assegnamenti, l'uno per annui ducati 225, l'altro per annui ducati 200 - Allorchè ceduto fu a Crocco l'istromento dal partitario nel 15 di novembre 1837, l'inquilino Gustaedt venne notificato a' 9 di gennaîo 1838 col precetto, onde pagasse duc. 75 terzo di duc. 225 a Crocco, più duc. 8 e g. 33 rimasti scoverti nel 3 di settembre 1837 - L'inquilino portò opposizioni a questo precetto, e così la lite nacque, la lite su cui si è giudicato - Oggetto delle domande fu il definire se duc: 66, 66 2/3, o duc. 75 fossero nel 4 di-gennaĵo 1838 le quantità dovute dall'inquilino - Alld sviluppo di tale quistione veniva in csame if se duc, 225, o due, 200 s'intendessero assegnati, e ragion di considerare sulla quistione giùdicabile fu il definire se un assegnamento per più facil' esazione, o una delegazione in solutum si racchiudesse nell'atto indicante duc. 225 annui - Ciò doveasi dal giudice incidenter cognoscere, tanto quanto servisse a definire principaliter (fra' confini della sua giurisdizione di duc. 300 in sotto y se il precetto spedito per duc. 75 fosse bene o male diretto, se diminuzione dovesse farsi o no da' chiesti duc. 75 per lo terzo di gennaîo 1838 e più duc. 8, 33 per lo terzo di settembre 1837-Ciò incidenter cognoscere! dovea il giudice, e le parti ciò gli chiedean di vagliare, perchè nel primo caso l'assegnamento per più facile esazione sarebbe stato alterabile, riducibile a minor somma-Nel secondo sarebbe stato inalterabile

seuza consenso del terzo, cui si sarebbe inteso tras-

portato il dominium crediti.

La Congregazione stette in questo giudizio evocata in garantia dallo inquilino, e la sentenza del primo giudice, che principaliter definire non potea se non di una causa infra i ducati 300 di sua competenza, incidenter cognovit del se una delegazione con novazione e quitanza, o un assegnamento semplice pro solvendo stesse nel primo istrumento -La Congregazione parlò in quello stadio di lite deldoversi nominar architetti che riconoscessero i lavori ed intanto dover sospendersi il pagamento dall'inquilino - Il cessionario del partitario rispose essersi accettata la misura in quanto alla bontà ed alla quantità de' lavori, ed essersi transatto - essersi fissato l'assegnamento di ducati 225 con delegazione irrevocabile - essere nulla la riduzione a ducati 200, perchè non intervenne il delegatario in tale riduzione della quantità delegata.

Considerando che il giudice Regio cognovit incidenter della delegazione, ed invocando gli articoli 1229 e 1231 · l. c. si convinse di racchiudersi un assegnamento semplice senza novazione nel primo atto — Considerò che fuori sede gli amministratori parlassero di revisione de' lavori, dovendo e potendo ciò ( son le proprie parole) « formar oggetto di attro separato giudicio» — Principaliter definivit dopo ciò, ritenendo per duc. 66,662 e non per ducati 75 il dare dell'inquilino maturato a 4 gennaio 1839; anzi sottraendo dal precetto ducati 29,08 fondiaria e censo da lui pagati, ed ordinando che fosse eseguito il preventivo per ducati

37,39 — riserbò il diritto al cessionario Crocco per esser rivalutato dalla Congrega in quanto l'inquisino a lui non dava — Riserbò alla Congrega espressamente la revisione de lavori, la riduzione della misura, da sperimentarne i diritti ove le competessero « in altro separato giudizio presso chi e come per legge ».

Considerando che questa causa passando nel secondo grado di giurisdizione cangiar non potea di natura-L'oggetto della domanda, il valor di una opposizione al precetto, in somma di un terzo di pigione controvertito fra ducati 75 e ducati 66, 66 2, quest' oggetto di domanda restò qual'era nel primo libello; essendo canone (528 l.d. p.c.) che in appello esister non possano nuove domande --Due appellazioni, una dell'inquilino Gustaedt, una del cessionario Crocco, venivano allo esame del Tribunale di appello-Il primo, Gustaedt, chiedea che si pronunciasse sugli effetti della garantia, si rimborsassero a lui le spese e i danni della lite, condannandosi gli amministratori della Congrega, per fatto de' quali egli sentiva il danno - Il secondo, Grocco, doleasi perchè non gli si erano accordati i ducati 8,33 rimasti scoverti sul terzo di settembre 1837, e perchè si era ritenuta alterabile la prima delegazione, riducibile la quantità delegatagli - Il tribenale sull'appello dell'inquilino considerò non esister novazione, ed aver ragione l'inquilino per goder la riduzione a minor sommaesser giusto che le spese della lite, ed il danno all'inquilino recato per le molestie del cessionario. Crocco si valutassero dalla Cappella evocata in ga-

rantia - Sull'appello di Crocco considerò che, fatta la promessa al partitario di darglisi ducati 75 in in ogni terzo, questa obbligazione dovea eseguirsi. onde la differenza dovea pagarglisi dalla Cappella-Decise, facendo diritto all'appello dell'inquilino, e rigettando l'appello del cessionario - condannò la Cappella a pagar in beneficio di Crocco la differenza da ducati 75 a 662 per ogni terzo de' decorsi, e di quelli in avvenire, a termini della delegazione, e le somme fatte buone all'inquilino con l'appellata sentenza, ed a rilevar l'inquilino dalle spese - condannò Crocco in favor dell'inquilino alle spese per lo appello rigettato - Tal è la sentenza del 7 agosto 1838 resa dalla 3. camera del tribunale civile in grado di appello, notificata il 14 di novembre 1838 agli amministratori della Cappella.

Considerando dopo siffatt' analisi che, lungi qualunque idea di essersi innanzi al potere giudiziario domandato che di validità giudicase, lungi la idea di giudicato su tale quistione, sta anzi in contrario letteralmente scolpita nella sentenza appellata riserbu di far in separato giudizio lo sperimento del se una revisione di misure competesse—Crocco è colni contro al quale siffatta riserba fa profferia dal primo giudice—egli non ne appellò—onde contra lui forma stato, e quando appellato ne avesae, l'appello di Crocco essendo stato rigettato, sta ferma quella riserba—è un giudicato il più solenne, il più evidente—Dopo ciò, se vedesi dal tribunale civile interloquito sulla differenza fra ducati 75, e ducati 66,664, ciò non può intendersi che

fra cancelli delle domande, cioè per lo terzo de gennaĵo 1838, e per lo accessorio sculuto dopo la sentenza in prima istanza, e fino alla data della sentenza in appetto, ossia per lo terzo di maggio 1838-E quando la sentenza che è resa in grado di appello e che parla di questa differenza « pe'terzi decorsi e per quelli in avvenire » con questa frase complessiva di un futuro, volesse altramente intendersi o eseguirsi, fuorchè nel senso delle domande, cioè per quanto può riferirsene a' terzi di gennaîo e di maggio 1838, il primo formante materia del precetto, preventivo, il secondo scaduto nel corso del giudizio in appello, la legge aprirebbe contra la sentenza in favor del pio luogo il ricorso civile che l'Amministrazione potrebbe fondare sull'art.544 n. 3 l. d. p. c., non potendo immaginarsi giudicato su cosa non domandata-aprirebbe la legge a favor del pio luogo il ricorso per annullamento fondato sull'art. 528 l.d.p.c., non potendo darsi giudicato in appello, al di là della materia truttata in prima istanza-Del pari quando volesse. dirsi giudicata dal tribunale civile la quistione di validità ed efficacia del contratto per via di sotto intesi, la legge aprirebbe la via al pio luogo delricorso per annullamento, fondato sulla legge organica giudiziaria, e sugli articoli 90, 91 e seg. I. d. p. c., non potendo dirsi giudicabile in grado di appello da sentenza del Regio giudice quella causu ch'è al di là de' ducati 300. -

La legge aprirebbe la via del ricorso per annullamento fondato sugli art. 5 n. 3, ed 8 n. 1 2 della legge sul contenzioso amministrativo, non potendo dirsi giudicabile dal potere giudiziario l'uzione civile, fin quando cuda in quistione la legittimità e la validità dell'atto di pubblica amministrazione-Ed un dilemma sarebbe inevitabile: o le difese dell'ente morale avean versato sulla invalidità dell'atto, richiamando su questa eccezione le principali cure del magistrato, o questa difesa erasi negletta da chi sostenea la voce dell'ente morale nel giudizio-Nel primo caso la sentenza che giudicò della validità del contratto anderebbe esposta al ricorso per mancanza di poteri in chi ne giudicò - nel secondo caso l'ente morale sarebbe stato per negligenza del difensore sottoposto ad una condanna, ma l'art. 545 l. d. p. c. apre il rimedio del ricorso civile tutte le volte che lo stato, i comuni, gli stabilimenti pubblici, ed i minori non siano stati difesi, o sia stata omessa una parte essenziale della difesa - Il degislatore lasciò aperta la via a contender di giurisdizione dopo del giudicato emesso dall'autorità incompetente, finchè il termine al ricorso per annullamento decorresse ( decreto del di 8 ottobre 1825 ) com' è nel caso, vedendosi nel 14 novembre 1838 notificato il giudicato, così che i termini ad impugnarlo corron fino a 14 di febbraîo 1839 - E ben fra motivi di un ricorso per annullamento posson cumularsi innanzi alla suprema Corte que che isolatamente intesi per l'art. 544 apron l'adito a ricorso civile per ritrattazione (v. n. 125 di questa opera vol. 1. pag. 226 ) - Riconducendo perció la cosa al vero suo punto , il tribunale di appello non ha potuto voler che il giusto-ogni contraria estensione

è inconcepibile, e va così ritenuto

r. che esista giudicato sulla riserba di ragioni all'ente morale, onde ex integro sperimentar innauzi al potere contenzioso Amministrativo il se
valido fu o nullo il contratto racchiuso ne'due
istromenti passati fra l'Amministrazione ed il partitario; il se convenga riconoscere i lavori da' quali
volea desumersi il credito del partitario racchiuso
in que' titoli

2. che il giudicato di agosto 1838 non formi alcun ostacolo al competente Consiglio onde profferisca il giudizio sulla quistione d'invalidità.

Sulla 3. quistione—Considerando che da parte di Crocco si è dedotto che un privilegio tútto particolare, e come di eccezione ad ogni altra regola di legge, stia nell'antico statuto della Cappella e Monte di S. Caterina-roborato di Regio assenso il 21 ottobre 1704

ai è dedotto che per Decreto del di 17 settembre 1835 le regole del 1704 restarono nel loro pieno vigore in quanto non era modificato col decreto 11 dicembre 1830—Per la qual cosa divien regolare il conoscer se lo statuto del 1704 abbia nulla di pertinente e di privilegio conservato nel 1835 che possa influire sulla definizione di validità, o d'invalidità di cui si tratta.

Sulla 4. quistione — Considerando che sulle spese può riserbarsi al diffinitivo il provvedimento.

Per siffiatte considerazioni — Intese le parti, in continuazione della udienza del 1 del corrente

Se nz'arrestarsi alla eccezione della cosa giudicata,

che rigetta, si riserba di pronunziare sul merito della quistione di validità del titolo racchiuso ne'due istromenti per Notar Saggese del 15 di aprile, e 14 luglio 1837 di cui trattasi, dopochè a cura della parte più diligente si saranno esibite le regole munite di Regio assenso del 1704, di cui nel Real Decreto del 17 settembre 1835 si fa menzione.

Le spese al diffinitivo-(Cons. d'Int. 6 dic. 1838)

#### N.º 600.

# Qunullamento-Ricorso-Quistione Si fatto-Ricettibilità

(v. n. 17, 72, 279)

Se lo stipulato nell'anticresi racchiudesse vendita sub conditione, o piuttosto racchiudesse il patto commissorio rem emptam fore, avea costituito la materia giudicata dalla G, C. civile-Interponeasi ricorso alla suprema Corte di giustizia - La parte resistente al ricorso deducea la irricittibilità motivando che la G. C. civ. essendosi occupata della interpetrazione di un patto, ne avea deciso senza andar esposta a censura.

E la suprema Corte risolvea « non è men vero che tale materia meno apre adito al fine di non ricevere, di quel che meriti di esser discussa nel fondo della contestazione - Per lo che non si arresta alla dedotta irricettibilità » — ( 7 agosto 1838 causa Carbone e de Sanctis Corte suprema di giustizia di Napoli ).

# Annuttamento-Ricorso-Sentenza in téclocutoria-Esecuzione forzata-Ricettibilità

( v. n. 15 )

Sulla qualità interlocutoria della sentenza e sulla esecuzione data ad essa, fondavasi il fine di non ricevere un ricorso in Corte suprema — Ma negli stretti termini era diffinitiva quella sentenza che avea dichiarato ammessibile una pruova per testimoni. tuttochè di ciò si disputasse, della inammissibilità a pruova testimoniale — E se questa sentenza vedeasi eseguita, lo era perchè la controparte spinto avea l'esame testimoniale, e la parte ricorrente, per non decadere dalla pruova contraria, avea spinto la ripruova—Forzata, non volontaria diceasi perciò questa specie di esecuzione — Su tali principi fu dichiarato ammissibile il ricorso—( caussa Jannulli contra Tufano 24 luglio 1838—Corte suprema di giustizia di Napoli)

# Competenza-Evizione-Brezzo-Pericolo-Venditore-Cauzione-Rescissione di contratto

( v. n. 358. )

Il comperatore ha diritto a riavere il prezzo della cosa comperata, se evitto sia e privato di goderne ( art. 1625, 1626, 1630 c. c.—1471, 1472

1476 1. c. )

Ove egli non abbia pagato ancora il prezzo e tema della imminente evizione, avrà diritto a sospendere il pagamento? - La legge ha provveduto da una banda al diritto del venditore, allorchè ha sancito che possa rescindersi il contratto ed egli possa riprendere la cosa venduta ove stia in pericolo essa ed il prezzo (1655 e seg. c. c. art. 1501 seg. l. c.)-In bilateralità di questo principio ragion volca che tutelasse il comperatore messo in pericolo di una lite, sia ipotecaria, sia di rivindicazione della cosa comperata - a lui ha detto la legge « potrai sospendere il pagamento fino a che il venditore faccia cessar le molestie ( 1499 l. c. 1653 c. c. ) - Come nello articolo 1656 c. c. (1502 l. c. ) ha fatto il legislatore una distinzione per la quale talvolta dee la risoluzione del contratto propunziarsi allo istante, e tal' altra volta può il giudice accordare al comperatore dilazioni, ( v. 1656 c.

c. 1502 l. c.) così in bilateralità ha messo eccezioni alla regola per la quale in caso di molestie, o di tema di esse, può il comperatore sospendere il pagamento — Il legislatore ha detto che, questa regola cessi in due casi — 1, se siesi convenuto che il comperatore pagherebbe, non ostante qualunque molestia — 2, se il venditore dia cauzione (1400 l. c. 1653 c. c.)

L'applicazione di questo secondo principio eccezionale si è poco fa avverata innanzi la suprema Corte di giustizia nel caso di un comperatore al quale minacciavasi l'annullamento di una compera, perchè diceasi dotale ciò che egli avea comperato come libero — La Corte suprema ha detto

così

» la eccezione del comperatore è rispinta dal disposto dell'articolo 1499 - imperciocchè il comperatore non altramente si ricusa ad eseguire il contratto se non perchè teme, che trattandosi di fondo dotale, possano i confugi, o gli eredi della donna far rivocare l'alienazione per virtù dell'art. 1444 l. c. - Ma in questo caso il comperatore altro non dice se non che teme di esser molestato - Le molestie posson dipendere da un'azione ipotecaria o da un'azione di rivindicazione, e di questo secondo caso appunto egli ha dichiarato di temere - E questo secondo caso precisamente è preveduto dall' art. 1499 l. c .- Or in questo caso il comperatore non può ricusarsi di eseguire il contratto solchè il venditore dia cauzione »-Corte suprema di giustizia di napoli 5 di luglio 1838 causa Califano ed Anna.

# Autorizzazione-Eutore-Azione possessoria-Consiglio di famiglia non necessario

Le azioni possessorie possono spingersi dal tutore anche senza autorizzazione del consiglio di famiglia. Questa verità è ritenuta in Corte suprema

« considerando che le azioni possessorie esigano per ordinario celerità, poichè altrimenti potrebbero derivarne irreparabili pregiudizì—che siccome d'altronde tendono non già a rivindicare il diritto, o la cosa, ma soltanto a conservarne lo stato attuale, così il loro esercizio rientra nella classe degli atti amministrativi—e che perciò possono ben promuoversi da' tutori senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia, la quale è richiesta ne' giudizì reali, e petitoriali ( art. 387 l. c. ) »— Corte suprema di giustizia di Napoli 20 settembre 1838 causa Vicedomini, Tortora, e d'Amora.

# Dot.-Clienabilità-Donna-Moglie-Otilità

( t. n. 2 )

Il divieto di alienare il fondo dotale è fondato sul principio ne mulieres remeneant indotatae—Ove l'alienazione del fondo dotale ridondi ad utile della dotata, cessa il divieto—Corte suprema di giustizia di Napoli 5 luglio 1838 causa Califano, Campanile e d'Amora.

### N.º 605.

Patto commissorio-Anticresi-Rem emptam fore-Vendita sotto condizione-Brelazione-Batto non reale-Eredi esclusi dallo esercizio

#### (v. n. 72)

Trattammo del patto commissorio aggiunto nell'anticresi, e delle quistioni che possono insorgere per definir vendita condizionale anzichè vietato contratto quello in cui si pattuisca, per lo caso di non adempiuta restituzione, la perdita del dominio (v. n. 72 ton. 1 pag. 151). Ora aggiungiamo se massime di recente arresto, che son allo argomento medesimo relative.

Dopo un triennio sarà restituito il danaio — E nello istesso di sarà restituito il fondo dato in anticresi — così era il patto, e soggiungeasi che in mancanza di pagamento resterebbe venduta la cosa, dietro stima di periti da nominarsi di consenso, e sarebbe la plusvalenza pagata per quanta ve ne sarel·lse—Oltre a ciò vedeasi pattuito che in caso di vendita volontaria, la parte creditrice goderebbe prelazione — Così era nell'atto del 1824.

I due fondi si alienavano nel 1833 — E nel 1834 essendo trapassato colui a pro del quale si era stipulato il contratto del 1824, gli eredi di lui reclamavano la esecuzione del patto del 1824; tra perchè dicean la vendita già perfezionata in quell'atto sub conditione; tra perchè reclamavano la prela-

zione stipulata.

Il tribunal civile di Potenza osservò che la definizione del prezzo non essendo nel contratto del 1824, non potess'esistere in quel titolo una vendita perfezionata sotto condizione — osservò che i periti non erano stati nominati, malgrado che se ne fosse promessa di consenso la nomina — osservò che il patto della prelazione doveasi intendere come una promessa di vendita nulla per gli stessi principi—Rigettò la domanda che gli eredi aveano inoltrata.

Appello - A 1 di agosto 1836 decisione con-

forme.

Ricorso — La Corte suprema lo ha discusso con » elle nel contratto di anticresi la distinzione di patto commissorio e vendita condizionale, cui il ricorrente si richiama, ha per suo scopo di allontanare l'applicazione severa dell'art. 1958 l. c.

« che dessa veramente non sarebbe la più sicura guida nel giudicare, specialmente al cospetto di una disposizione imponente, per la quale il Legislatore fulmina la nullità di qualunque patto in contrario.

» che la distinzione medesima darebbe forte motivo a reclamare contra la violazione dello scopo del Legislatore il quale ha testualmente diffinito quel che possa fare il creditore anticretico nel caso dello inadempimento, cioè domandare con mezzi le-

gali la espropriazione del debitore.

« osserva inoltre che non è di proposito il prendere argomento dal semplice pegno della cosa mobile, del quale in modo al quanto diverso, ma equipollente, prende cura l'art. 1948 dette leggi. « che non di meno quivi si vede pur victato al creditore di disporre del pegno nel caso d'inadempimento; e solo si è attribuito il potere di far ordinare giudizialmente, che il pegno rimanga

in conto de' suoi averi a prezzo però di stima, o che sia venduto all' incanto.

« che cotesti mezzi giudiziari suppliscono equipollentemente, e nel miglior modo possibile, la forma di espropriazione indetta per li soli immobili.

« e che, ad eccezione delle diverse forme giudiziarie in corrispondenza della diversa natura de' beni pegnorati, vedesi inalterabilmente proclamata la nullità di qualsivoglia patto tendente ad autorizzare l'appropriazione o la disposizione senza le forme.

« osserva poi, che mancando il consenso reci-

proco delle parti sul prezzo de' fondi, non potendo ritenersi arbitrariamente per prezzo di vendita la somma versata nel mutuo, e non presentandosi la nomina di un terzo, dal di cui giudizio il prezzo avesse potuto accertarsi, bene i giudici del merito hanno sconosciuto nel patto la supposta vendita condizionale, e mal si censura come erronea l'applicazione degli articoli 1434, 1436,, 1437 leggi civili.

« dal che poi discende di essere ozioso il versarsi sulla discettazione chiamata fuori di luogo, se la nomina de periti serbata a farsi da contraenti nella verificazione del patto, quelli mancando,

possa sentirsi trasmessa agli eredi.

« osserva infine, che i giudici del merito non hanno certamente deviato dalla idea di un patto di prelazione, ove si fosse verificata la vendita—non lo hanno rassomigliato alla vendita o alla promessa di vendita—si son guardati sì bene di attribuire alla prelazione gli effetti di un patto reale, in che si son tenuti strettamente a tutti i buoni principì di giurisprudenza.

« che in vero non è censurabile il concetto di risolversi il patto di preferenza non adempito in semplice azione di ristoro nel senso dell'art. 1096.

« che sotto tal rapporto inopportunamente si rimescolano nella discussione gli articoli 462 e 469 1082 1088 1691 1692, i quali tutti non stabiliscono alcuna limitazione al detto art. 1096.

« e che abusa il ricorrente del senso dell'art. 1097 riportandolo al caso di poter distruggere il jus quaesitum con la vendita assoluta fatta al terzo, non potendo il semplice patto di prelazione, che non trasferisce alcun diritto reale sull'immobile, attribuire al creditore il potere di avocare dalle mani del terzo la proprietà regolarmente trasmessa —Corte suprema di giustizia di Napoli 7 agosto 1838 causa Maravita Marra e Carbone.

#### N.º 606.

Peuova testimeniale - Debitore-Olmmessibilità-Somma in conto-Soddisfazione

(v. n. 57)

Se un debitore di somma al di là di ducati 50 in forza di scrittura sia ammessibile a pruovare per testimoni la soddisfazione di un *a conto* infra i ducati 50 — Tal'era la quistione presentata alla suprema Corte di giustizia, di cui l'arresto può servire di comento agli articoli 1295 1298 1269 e 1270 l. c.

La ragione di dubitare traevasi da ciò che isolando la idea di pruovar soddisfazione di un debita dalla idea di obbligazione contratta per pagare, sembrava ammessibile il debitore a pruovar per testimoni quel che non era ne oltre o contra il titolo, ne in somma al di la di ducati 50, di che il divieto dell'art. 1255 si occupa.

La ragione di decidere sta nelle seguenti considerazioni della Corte suprema

« che il divieto portato dallo ert. 1295 l. c. ha

un doppio oggetto —II primo di proibire la pruova testimoniale per una cosa che ecceda il valore di ducati 50, il secondo di proibirla contro ed oltre il contenuto nell'atto — Il secondo è ben diverso dal primo — il primo esige di necessità la scrittura — il secondo non permette impugnar ciocchè è nella scrittura , ancorchè si tratti di somma minore di ducati 50.

« che questo doppio oggetto, e questo doppio diritto è comune al creditore ed al debitore, e riguarda tanto la obbligazione quanto la liberazione.

s che di fatti l'art. 269 è posto sotto il capitolo che tratta della pruova delle obbligazioni, cdel pagamento, e fissa il principio che tanto chi
reclama l'esecuzione di una obbligazione quanto
chi pretende di esserne stato liberato, debba farne
la pruova—Ed il susseguente articolo, in parlando di
pruova, enuncia la pruova per iscritto e la pruova
testimoniale, rapportandosi il legislatore alle seguenti
sezioni spiegative della pruova.

» Or nella seconda sezione, che tratta della pruova testimoniale, è fissato il principio del divieto della pruova testimoniale—Che se è oggetto di pruova tanto la obbligazione quanto la liberazione—se è proibita la pruova per una cosa al di là di ducati 50, è chiaro che il divieto riguarda anche il debi-

tore che alleghi la soddisfazione.

« che non vale il dire che l'allegata soddisfazione riguardi una somma al di sotto del divieto, e non si opponga al contenuto nell'atto, ma ad un fatto straniero allo atto medesimo—Giova ossevvare che, quando l'obbligazione nasca da scrittura, il pagamento non può provarsi per testimoni, ancorchè (son parole del citato art.1995) si tratti di somma minore di duc. 50.

» che la somma, benche minore, si misura dal valore totale di cui essa è parte o residuo, giusta la regola fissata nell'art. 1298 dette leggi, ed è perciò che, anche per la soddisfazione della somma minore, è vietata la pruova testimoniale.

» che la distinzione di negarsi la pruova testimoniale per la obbligazione, ed ammettersi per la liberazione, perchè non diretta contro ed oltre il contenuto nell'atto, è una distinzione che distrugge la reciprocanza de'diritti, e delle obbligazioni tra il creditore e debitore, distinzione che urta col principio fissato dalla legge 1 cod. de testibus-Contra scriptum testimonium non scriptum testimonium non fertur, distinzione che si oppone alla regola di doversi taluno sciogliere in quel modo col quale si è ligato - Nihil tam naturale est quam eo genere quidque dissolvere quo colligatum est (leg. 35 de reg. jur.)-Se vollero i contraenti che la obbligazione nascesse da scrittura egualmente uopo è che da scrittura nasca la pruova della liberazione - Quindi il tribunale, che ha ammesso la pruova testimoniale sulla soddisfazione di una parte del debito di somma maggiore di due.50, ha violato le regole le più essenziali intorno al divieto della pruova testimoniale ».

Corte suprema di giustizia di Napoli 24 luglio 1838.

causa Jannulli, e Tufano.

# Monicipalità-Copia-Vidimazione

Alla persona — al domicilio — può indirizzarsi la notificazione — Gradatamente l'usciere presenta la copia al Sindaco, allo Eletto per vidimazione ( art. 162 l. d. p. c. ).

Questa ultima guisa di notificare va però sottomessa ad una serie di ricerche—1, vi è la parte?— 2. vi è alcun de'suoi parenti?—3. vi è alcun de'suoi domestici?—4. v' è alcun vicino che s' incarichi di

ricever la copia per la parte?

Sorçea dubbio del se la copia al Sindaco o allo Eletto potesse rimettersi nel caso di una notificazione indirizzata a domicilio elettivo — La Corte suprema di giustizia n'ebbe il caso per la notificazione di un ricorso che indirizzavasi al domicilio eletto da un creditore nella inscrizione
ipotecaria del suo credito —L'uscière, indirizzatosi
al domicilio elettivo, credè non altramente poter
eseguire la notificazione, che lasciando la copia alla
municipalità — Ecco i principì co' quali il dubbio è stato dalla suprema Corte risoluto.

» Nella specie le intimazioni del ricorso essendo state fatte a domicilio eletto nelle rispettive inscrizioni, rimesse le copie agli Eletti de rispettivi quartieri, non bene soddisfano al voto del Legislatore.

» osserva che il testè dinotato concetto è con-

fermato dalle regole in materia di domicilio tracciate negli articoli 107 e seguenti delle leggi Civili.

» Che serbate quelle regole, non manca al Cittadino la opportunità di conoscere le intimazioni avvenute in sua assenza, di cui le copie siano state rilasciate alla sua Municipalità.

» Che non potrebbe aversi uguale fiducia nelle

intimazioni a domicilio elettivo

» E che sarebbe esorbitante oltre modo di ritenere lo equipollente della rimessa della copia nelle mani del Sindaco, o dello Eletto, allorche trattasi di domicilio scelto nella inscrizione, non potendo senza assurdo ricercarsi de parenti, de' domestici, de' vicini di coloro che per assicurare i crediti ipotecarì si provveggono d'inscrizioni in tutte le Provincie del Regno.

» Osserva infine, che il concetto medesimo è consolidato dallo articolo 583 leggi di proc. civ., ove si è creduto necessario di esprimere testualmente il permesso d'intimare il ricorso per anullamento a questa Suprema Corte nel domicilio eletto nella contratto, o a quello eletto nella inscri-

zione.

» Che però non è in questo articolo sanzionato l'equipollente della rimessa della copia nelle mani

del Sindaco, o dello Eletto.

» E che anzi la intelligenza ristretta è chiaramente inculcata nel secondo comma dello articolo medesimo, nel quale si sconosce il domicilio eletto nel giudizio, e la intimazione quivi fatta vien riprovata testualmente »

Corte suprema di giust di Napoli causa Lentini,

Beneficenza di Cava, e D. Pasquale de Longis, 6 di settembre 1838.

#### N.º 608.

Steade-Direzione di ponti e strade-Deputazione-Opere pubbliche-Ingegneei-Direttori-Verbali-Oppaltatori-Contenzioso amministrativo-Falso-Inscrizione-Forme speciali

Governato con particolari disposizioni l'interessante ramo delle opere pubbliche, massimamente in materia di strade, giova richiamar l'attenzione del giureconsulto su di ciò che in una grave causa di contenzioso amministrativo abbiamo avuto poco fa occasione di discutere — Rapporteremo qui uno squarcio solo di lunga decisione del Consiglio della Intendenza di Napoli a nostro rapporto resa, come per offerire il rinvio a' fonti di Decreti, di Rescritti, Instruzioni, e Circolari regolamentarie, e trarremo in pari tempo da ciò la occasione di osservare come in materia d'inscrizione per falso incidente la procedura nel Contenzioso amministrativo si 'allontani da quella stabilita ed osservata innanzi al potere giudiziario.

 Di qual'efficacia è il verbale che si redige da un Ingegnere direttor di opera pubblica di conto Regio e Provinciale, con l'intervento del Deputato?

2. Di quale influenza è nell'attuale giudizio la voce di falso, e la forma in cui tale voce si eleva contra i verbali del 26, 27, 28 settembre 1838?

Sulla 1.ª—Considerando che il regolamento del 20 settembre 1816 riconosce nella Deputazione delle opere pubbliche l'amministratrice de fondi, e la sorvegliante per la esecuzione de lavori (coll. delle leg. pag. 248)— autorizza la Deputazione a distribuir fra suoi componenti le opere, o i tratti di esse, a cui ciascun de Deputati debba invigilare (collez. pag. 251)

Considerando che il Decreto del dì 25 febbralo 1826, sanzionando le instruzioni sugli attributi delle Deputazioni, e degl' Ingegneri nelle opere pubbliche alle quali sono addetti, stabilisce questa facoltà che la Deputazione invigili, verifichi, attesti ilavori, e la specie de materiali adoperati in quelle, rappresentando le parti del Regio Erario, delle Provincie, de'Comuni, secondo che le opere ad un di tali rami appartengano (collez, pag. 100, 111)

Considerando che la Circolare del 7 dicembre 1829, regolatrice de contratti con gli appaltatori di opere pubbliche, quella circolare cui l'appaltatore nella specie si dichiarò sottomesso nel contratto suo del 20 giugno 1837, mette fra le basi essenziali questa, che ove il brecciame sia di cattiva qualità, ove il brecciame sia mescolato, l' ha-

gegnere compilerà processo verbale, provocando dallo Intendente le disposizioni per far trasportare altrove il brecciame cattivo, per far purgare il brecciame misto, ec. ( art. 50 e 51 circolare in

istampa del dì 7 dicembre 1829)

Considerando che nel Regolamento approvato da Real Rescritto del 10 ottobre 1832 all'Ingegnere con l'intervento del Deputato è data l'attribuzione di compilar verbale per verificare la qualità del brecciame ( art. 29 patti e condiz. regolamentarie pe' contratti di manutenzione delle Regie strade approv. con Real Rescritto 10 ottobre 1832) e di provocar dall' Intendente o dal sotto-Intendente gli ordini per far trasportare via il cattivo, surrogando il buono in danno dello appaltatore, nel caso che costui no 'l faccia subito volontariamente-Laddove il brecciame sia difettoso nel senso di miscela, il Regolamento dà all'Ingegnere l'attribuzione di verbalizzare e di provocar le disposizioni per purgarsi il brecciame o per isgombrarsi in danno ( art. 30)

Considerando che, oltre allo essersi l'appoltatore nel caso di cui si tratta sottomesso a tutt' i Regolamenti, alle forme del servizio in vigore per uso della Direzione generale ( patto 2. del contratto 20 giugno 1837) con apposito espresso patto accettò tutte le prescrizioni di arte che sarebbero dettate dall' Ingegnere direttore ( patto 12 del con-

tratto 20 giugno 1837 ).

Considerando dopo tutto ciò che il verbale compilato per la verificazione di qualità del brecciame tostochè è rivestito della soscrizione dell' Ingegnere direttore e di un Deputato delle opere pubbliche

oltre alla soscrizione dello appaltatore o del procuratore di lui, va considerato, non come la opera dell'uom privato, ma come la voce di funzionari pubblici delegati dalla legge per ragion del loro ministero ad imprimere i caratteri di autenticità al contenuto nell'atto, per quanto stabilisca di fatto contra l'appaltatore - Un verbale di tale natura va considerato come l'elemento legittimo su cui fonda il provvedimento per isgombrar in danno dello appaltatore il brecciame non idoneo, surrogando l' idoneo, laddove subito egli no'l faccia volontariamente - E la ragione della legge sta in ciò che se potesse metters' in dubbio la verità legalmente assicurata da un verbale di qualità irricettibile di brecciame, dandosi luogo a perizie fra l'appaltator che nega, e'l verbale che verifica la irricettibilità, si esporrebbe a vicissitudini, a perdita di tempo, ed a mutazione di circostanze un oggetto di sua natura come lo è una strada pubblica urgentissimo, su cui per ciò i patti sottopongono l'appaltatore ciecamente alle instruzioni, alle circolari regolamentarie, alle prescrizioni di arte dettate dallo Ingegnere Direttore.

Considerando che il legislatore ha sottratto alle regole ordinaria del potere giudiziario tutta la materia racchiusa negli art. 6 e 7 della legge 21 marzo 1817, cui vanno correlativi gli art. 8, 10; poichè la tutela delle strade e tutto quel che può avervi rapporto rientra nelle alte vedute di diritto pubblico—Ogni atomo di ritardo, ogni lunga discettazione di quelle che innanzi al potere giudiziario sono inevitabili, potrebbe divenir di fatali conse-

guenze ove si tratti di strade, ponti, fiumi, porti, lidi, canali, dighe ec. — Le instruzioni à 25 febrajo 1826 sovranamente approvate mostrano che son disposizioni tutte eccezionali quelle che regolano le intraprese di opere pubbliche, volendo il legislatore che rapido, e con particolari norme di legge sia governato il servizio di questo ramo, norme che nulla han di comune co' metodi ordinari, nè circa il modo di pruovar i futti in giudizio, nè circa il modo di giudicar di tuli futti con le ordinarie procedure.

Considerando per accerto di questa verità che nella Instruzione del 25 febbraĵo 1826 l'art. 5 esprime fuor di equivoci che la Deputazione invigila , verifica , attesta , la specie de' materiali -L'Ingegnere descrive, e valuta il lavoro- Pure, ove si trattasse da privato a privato, la Deputazione rappresentando la parte, come tale non potrebbe attestare in cosa propria - L'art. 6 spiega esser documentato elemento nella compilazione delle misure quello scritto sul libretto che tenga le firme dello appaltatore, dell' Ingegnere, della Deputazione - L' art.8 prevede la controversia, il disparere sulla natura de' lavori, e non altro giudice dà per risolvere, se non la Direzione generale, cui concede il potere di decidere se la controversia si aggiri su di oggetti di arte; o una Commessione d'Ingegneri con l'assistenza della Deputazione, se si tratti di cose di fatto-L'articolo 9 prevede il caso che dopo aver sottoscritto l'appaltatore venisse questi a reclamar correzioni-Qualunque ne fosse il motivo, la frase delle instruzioni

in termini generici gli risponde « non aver diritto a reclamare » - lascia alla direzione generale il se giudichi convenevole accordare una revisione, ma non la obbliga a ciò-Per l'opposto l'articolo 14 prevede il caso che la Deputazione avesse osservazioni a fare su gli scandagli (val dire su quello scritto ch' essa medesima avea firmato intervenendo nella compilazione secondo l'art. 10 ) ed autorizza l'amministrazione pubblica a ponderarle, a prenderne conto in un breve intervallo, non al di là di otto giorni, con verificazioni che si potranno disporre dallo Intendente, o dalla Direzione generale ( v. la instruzione del 25 febb. 1826, remissiva al regolamento de' 20 sett. 1816 coll. delle leg. p. 100 )-E negli art. 51, e 52 della circolare 7 dicembre 1829, parlandosi del verbale scritto dallo Ingegnere per qualificar difettos' i materiali , sta questo principio - L'Ingegnere direttore e 'I Deputato, essi soli, bastano a dar l'ordine scritto onde i materiali difettosi siano sfrattati - Val dire giudicano, e condannano-pure da privato a privato se essi attestano, se l'un di essi, il deputato, rappresenta la parte interessata, giudicar ed ordinare non potrebbero in cosa propria - L'appaltatore ha un appello, ma a chi? alla Direzione generale de' Ponti e strade - e se non fa rilievi a discarico scritti nel processo verbale, o se non appella alla Direzione?' - Son le parole della circolare: » s' intenderà di essere stato convinto de' difetti " descritti nel processo verbale; quindi in forza » del medesimo si procederà alla rimozione de' ma-» teriali , o alla demolizione e rifazione de' lavori

n a suo danno, qualora non vi abbia adempiuto nel termine assegnatogli nell'ordine in iscritto -- Per l'opposto nello articolo 54 sta questo altro principio - Cattivo materiale, o cattiva malta o cattivo magistero si crano impiegati o un lavoro di fondazioni creduto più profondo, era meno profondo: fu fatto lo scandaglio fu fatta la misura (val dire la deputazione, e l'ingegnere firmarono errando ) - Osterà il fatto proprio all'amministrazione pubblica?-No - la pubblica amministrazione avrà intiero il diritto suo : sarà multato l'appaltatore nel quinto; a danno di lui si demolira, si ricostruira, malgrado che questa posteriore scoverta di errore rompa la efficacia dello scritto riconosciuto dallo ingegnere, e dal deputato della opera, scritto che: l'appaltatore non potrebbe rompere quando non abbia appellato alla Direzione generale de ponti e strade, quando non abbia sul processo verbale fatto i rilievi per sostener tale appello.

Considerando perció che il fatto verificato ne verbali, la irricettibilità de materiali non va esposito a revisioni in giudizio sulle inchieste dello appaltatore che n'è convinto—A lui che per mezzo del proccurator legale ha sottoscritto senzi appellare, osta la legge con cui contrattò — Appellar potea, ma non ad altri che alla Direzione generale —da quella, non d'altro giudice potea riesaminarsi nello interesse di lui quella verità che il verbale contro di dui ha pruovato — Li amininistrazione sola, essa può contro ed oltre al verbale, ove la cosa pubblica do, richieda, venir di moyo, e ricercar di

errore quel che nel verbale racchiudeasi, non altramente che gli articoli 29, 30 del Regolamento approvato col Rescritto del 10 di ottobre 1832 lasciando all'Intendente o al sotto-Intendente il dare disposizioni provocate da' pubblici funzionari redattori del verbale, senza dubbio abilitano la prim'autorità amministrativa della Provincia, o in di lei vece la prim'autorità amministrativa-del distretto a far nello interesse dell'amministrativa-del che più utile sia ad essa, allorche va a pronunziar su que' verbali di verificazione.

Considerando che questa disparità di condizione nello appaltatore per rimaner obbligato— nell'amministrazione pubblica, per rimaner libera a riesaminare ciò che si è da funzionari pubblici verbalizzato, è una conseguenza della teorica sfolgorante dallo insieme delle leggi per le quali il capace rimane obbligato dirimpetto allo incupace, mentre non sempre l'incapace lo è verso il capace.

1.º Nella materia de' contratti le leggi civili danno al minore il beneficio di rescindere per semplice lesione ogni convenzione (1250 l. c.) nell'atto che la lesione semplice non basterelibe al maggiore che la invocasse — Comperatore il privato non portelibe di lesione per eccessivo prezzo contendere (1259 l. c.), nell'atto che il minore impugna la compera per eccedenza, o inutilità di spesa (407 l. c.) — Dopo dieci anni dal contratto non può il capace, il maggiore, spinger azioni per annullarlo o rescinderlo; nell'atto che dopo il decenni dalla data del contratto il minore serb'ancora il periodo onde spinger l'azione rescisoria, se minore

ancor fosse, e lo serba per dieci anni dal giorno in cui divenne maggiore, o capace (1258 l.c.)-Permanente è lo stato d'incapacità a transigere o ad alienare, di cui l'art. 1917, e 462 l. c. fissano i principi quando si tratti di ciò che a' particolari non appartiene; e fin quella prescrizione che in termini generali fu indotta dal Decreto 16 ottobre 1809 contra i titoli de' creditori degli stabilimenti pubblici, e de'Comuni, ebbe le sue eccezioni quando un' amministrazione contra un'altra amministrazione la invocasse ( Decr. 27 agosto 1827, 5 settembre 1828, 5 aprile 1830 ) - E la trentennale prescrizione che in quanto a'beni de'privati cuopre ogni diritto e che per regola comprende lo stato gli stabilimenti pubblici, ed i Comuni (2133 l. c.) ha una eccezione classica e memoranda, allorchè si tratti d'illegittim'alienazione del demanio comunale, o di occupazione di quello (art. 176 l. 12 dicembre 1816 )-Idee tutte che mostran privilegio dal legislatore alla cosa pubblica accordato, perchè sia salva.

a.º Nella materia de' giudicati resi dal potere giudiziario l'art.545 l. d. p. c. apre all'amministrazione pubblica il rimedio della ritrattazione per una via che al privato non competerebbe — Colui che maggiore di età, capace de' diritti civili, agi; o fu convenuto in giudizio e fu succumbente, comunque indifeso, o mal difeso, rimane avvinto irrevocabilmente dalla forza del giudicato—Se però dirimpetto al privato litigò e fu succumbente lo Stato, un comune, un pubblico stabilimento, la pubblica amministrazione, coà come il minore dirà non fiu difesa, o dirà fu omessa una parte essen-

ziule della mia difesa e perciò fui succumbente; ed avrà aperto contra il giudicato il rimedio di ritrattazione — L'ammissibilità di questa voce è un privilegio che all'amministrazione pubblica è conce-

duto ( cit. art. 545 l. d. p. c. ).

3.º Nella materia de giudicati resi in linea contabile da'Consigli d'Intendenza, l'art. 21 del Decreto del 2 marzo 1808 distingue il caso di revisione a richiesta del contabile, dal caso di revisione d'officio a richiesta dello Intendente - Dal contabile la legge esige un estremo, cioè che il motivo della revisione venga appoggiato a documento proccuratosi dopo la pronunciazione del provvedimento - Dal rappresentante l'amministrazione pubblica ciò non esige, bastando la circostanza sola di essersi scoperto l'errore , la omissione ec. ec.- E la Commessione consultiva presso la G. G. de' conti cui fu fatto dubbio nel 12 di settembre 1820 su di ciò, fu di avviso che « i Consigli d'Intendenza possano, sulla domanda de'contabili, rivedere le loro decisioni emesse nella discussione de conti comunali , de'luoghi pii , e degli stabilimenti pubblici nel solo caso indicato da quello articolo ».

Sulla 2.º—Considerando che nella procedura de' giudizi civili non è come nella procedura del contenzioso amministrativo la materia delle inscrizioni in falso—Ne'giudizi civili, prodotta una scrittura, quegli che ne riceve la notificazione disfida in falso con un atto semplice del suo patrocinatore, 'senz' aver d'uopo che il Magistrato glie ne dia permesso (310 l. d. p. c.)—Ne'giudizi di Contenzioso amministrativo, come non è lecito alla parte far citare la

controparte nella iniziativa della causa, nella introduzione della domanda, senza una ordinanza del Consiglio che disponga la comunicazione di essa al convenuto (art. 43, 1, 25 di marzo 1817); così del pari non lice parlar di falso contra le scritture, prodotte, se preliminarmente un permesso non siasene ottenuto dall'autorità dello Intendente ( 131 l. 25 marzo 1817 ) - Ed è saggio il dettame, futto riflesso a ciò che nelle materie del Contenzioso ammininistrativo correr dee rapido il provvedimento in soccorso della cosa pubblica, e le tergiversazioni che lo attraversano vanno eliminate a tutt'uopo - Va inoltre ponderato il se, si possa o no mettere in reiterato sperimento ed in reiterata ricerca un fatto assicurato legalmente, fugace di sua natura . non permanente più, di cui la esistenza assicurata una volta non può sempre a vicissitudini andar sottomessa senza esporla a rimaner ecclissata in danno della giustizia, e della pubblica utilità - Inscrizione in fulso è sovente la voce di chi proccura una deviazione al giudizio, di chi tenta incurvare in un lungo diversivo quella linea che lo astringe a compier rapida la propria obbligazione - E ben appositamente il legislatore nel decreto del 4 di ottobre 1831 (collez. p. 101) richiamò alla mente de Magistrati come canone inconcusso che « pe principi generali di legge la " inscrizione in falso, sia che nella linea penale, " o civile abbia luogo, non tolga al Magistrato la » facoltà di valutare nella sua prudenza il comples-

n so delle circostanze »...

Considerando che nella specie di cui trattasi non

si dica falsa la firma dell'Ingegnere Direttore, nè falsa la firma del Deputato, ne falsa la firma del proccurator dello appaltatore - Non è di falso materiale che si contenda, è di falso morale, di che vorrebbe aprirsi la voce in figura d'incidente civile, mentre il falso morale versando sul fatto anzichè sull'atto, sfugge la sospensione del giudizio civile, fin quando non s'impugni la materiale verità dell' atto come sta scritto - Non si negan le firme del proccuratore legale dello appaltatore; non si negano le firme dello Ingegnere Direttore della opera pubblica, i quali come sta scritto l'atto; furon presenti ne giorni 26, 27, 28 di settembre, e fecero le opportune verificazioni raccolte ne verbalifalso osa dirsi che in tutt'i tre giorni l'Ingegnere e'l deputato continuatamente e personalmente abbiano assistito alle misure del brecciame nel 26, 27, 28 di settembre 1838, volendo invece dirsi che alternativamente or l'Ingegnere, assistito da un afutante, col Deputato, e col proccuratore legale dell'appaltatore, or esso, il Procurator legale dell'appaltatore, e l'ajutante senza la continuata presenza del Deputato nella misura, or l'aîutante e 'l proccurator legale dello appaltatore, sieno intervenuti sul luogo senza la materiale presenza dello Ingegnere Direttore, la qual cosa vuol dirsi pruovata da certificato di tre persone - Analizzando chi sien costoro, si ha nell'atto medesimo esser tutt'i tre lavoratori addetti alla strada, per parte e conto dello appaltatore - Son le persone salariate da lui che dicono di non aver veduto di persona continuata la presenza di que funzionari - Ma cento testimoni

Tigorina y Grang

fededegni, non i salariati dello interessato, deponendo in linea negatoria pel non aver veduto, prevalgon forsi alla linea positiva del funzionari sosviventi? — Ma la quistion' essenziale è di misura, o di qualità del brecciame? — Ma il proccurato legale dello appaltatore è intervenuto sempre, ed ha sottoscritto i verbali? — Ma sulla qualità del brecciame qual'è la voce dello appaltatore?—Nega egli che v'era della qualità non dello scrato di Castellamare, o in vece sta nella quistione d'interpetrazione a dir che sotto la frase brecciame dello Scruto di Castellamaro vada inteso tutto quello che si raccoglie in quella linea di cui un estremo è Castellamare?

Considerando che questo complesso di circostanze messo al confronto con le personali qualità, com la opinione pubblica da cui son circondati e l' Ingeguere Direttore, e l' Deputato delle opere pubbliche, muover debbono il Consiglio a ricercare con severità se le forme volute dalla legge di procedura nel Contenzioso amministrativo sien serbate così che la minaccia d'inserizione in falso debba divenir sospensiona o pur no dell'attuale giudizio— E si presentan le seguenti circostanze per la negativa di sospensione.

1. L'oggetto della voce di falso nell'attual giudizio è la mistura che dicesi non esattamente presa — è dunque messa in dubbio la quantità del brecciame non idoneo — ed ha interesse l'appaltatore in aflievolir siffatta quantità come regolatrice della multa la quale è proporzionale al valor del brecciame non idoneo — Or, quando si potesse

- In process

escluder questo suo interesse, accantonando la idea di multa, ozioso diverrebbe il contender di falso, il metter in disamina sa per tutt' i tre di nel verbale additati, in tutt' i momenti di que'tre di furon presenti contemporanemente i tre che al verbale sono sottoscritti — La qualità non idanea de materiali può indipendentemente dalla voce di falso formar soggetto giudicabile, essendo un fatto durevole che fino nel momento di esecuzione sarà tale da esser riconosciuta.

- 2. Mentre ciò che riguarda la qualità non idonea è assicurato dall'atto autentico, e d è di urgentissimo provvedimento, d'altra banda riaviar la causa avant' i giudici di falso è disposto nell'art. 135 di quella legge, la quale nell'art. 131 vuole che l'Intendente abbia permesso la notificazione della disfida, e nello art. 132 vuol che l'ordine dello Intendente sia notificato con la disfida in falso—Dunque la disposizione dello art. 135 è subordinata al se la disposizione degli articoli 131, e 132 siesi osservata Nella specie manca la iniziativa della quistione di falso, mancando il permesso dello Intendente.
- 3: La cosa restò al verbale, o atti ulteriori lo cuoprirono della voce della pubblica autorità? La cosa non restò al verbale—La Deputazione delle opere pubbliche di conto-Regio e provinciale, preseduta dal signor Intendente, si riuni il 23 ottobro 1838, e ritenuto come verificato tutto quel che ne verbali racchiudeasi, emise una deliberazione perche la Direzione generale de ponti e strade muovesse da controversia d'interpetrazione, di cui ora

trattasi - L'Intendente adunque, lungi dallo autorizzar la iniziativa di una quistione di falsità, come Presidente della deputazione delle opere pubbliche, insieme con la Deputazione, hanno aggiunto alla verificazione legale contenuta ne' verbali un nuovo elemento per lo quale il fatto non vacilla-" Il brecciame fu trovato misto di quello della » montagna fracida di Vico-equense, e di quello » Mariniello ( così è scritto in quella deliberazio-» ne ) - fu verificato che racchiudesse miscela di » pietre appartenenti ad altra qualità di brecciame » più grosso-in altro verbale del 27 di settembre » fu liquidata la miscela con intersuolazione de' » cumuli delle rispettive qualità - fu verificato che » i cumuli quasi tutti racchiudessero e pietre gros-» se, e minuto mariniello, e talora brecciame della » montagna fracida misto a molta creta gialliccia-» fu ritenuto che la qualità del brecciame nella » maggior parte fosse cattivo, adulterato, contro » all'art. 3 del contratto ( 18 di febbraio 1837 ) di » mantenimento, che esclusivamente richiede quello » delle sole cave dello serate di Castellamare ---» fu ritenuto che talune delle miscele non dal caso » derivasser, ma da frode dello appaltatore medita-" ta - fu ritenuto che taluna delle masse, non ser-» bando le dimensioni di una noce in sotto, fosse » del pari in contravvenzione - fu conchiuso do-» versi tosto isgombrare tutto il brecciame difet-» toso, rimpiazzandosene di qualità quale nel con-» tratto è convenuta, procedendosi in danno ove » si mancasse al pronto adempimento - fu liqui-» dato che l'inutile materiale liquidato essere in contravvenzione pagato al prezzo del contratto sarebbe importato ducati 721,97, onde multabile
fosse l'appaltatore in ducati 144,39 a—Or quando
la minaccia d'inscrizione in falso contra i verbali
potesse per impossibile adombrarne la piena efficacia, basterebbe attenersi a questa deliberazione che
gli reassume, e che ritenendone il contenuto lo qualifica verificato.

Considerando dopo queste premesse che è scolpito nella legge il principio così « I funzionari » nell'amministrazione civile son sotto la garantia » della legge nello esercizio delle loro funzioni-» Per effetto della garantia non possono esser tra-» dotti in giudizio per qualunque accusa nascente » da contravvenzione, delitto o misfatto commes-» so in occasione dello esercizio delle proprie funzio-" ni, se non dopo che il procedimento contro » di essi sia stato da Noi autorizzato sulla propo-» sizione del Ministro dell'Interno da cui dipen-» dono, e nel modo che sarà dalla legge deter-» minato ( 138 l. 12 di dic. 1816 ) » = Che dubitandosi nel 1818 sull'applicabilità di questo canone al caso della falsità di documento prodotto da un' amministrazione non in via d'incidente, ma in via di alto criminale, fu a' 13 di maggio 1818 sottomesso allo esame del supremo Consiglio di Cancelleria il dubbio del se potesse o no la G. C. Criminale procedere con autorità ordinaria, o serbar si dovessero le forme prescritte dallo art. 138 1. 12 dicembre 1816 - E'l supremo consiglio fu di avviso « che nelle cause di falsità di documenti della contabilità de'funzionari dell'amministrazione

civile dovessero esigersi le forme ordinate con quello articolo - E S. M. nel Consiglio de' 21 luglio 1817 si degnò di uniformarvisi - Or quello ch'è genericamente sancito pe' funzionari dell' amminia strazione civile in tale Sovrana risoluzione, applicandosi al Deputato della opera pubblica ed all'ingegnere de' ponti e strade Direttor della opera per effetto delle considerazioni analizzate nella 21 quistione, forza è conchiudere che non poteasi ad essi notificar una disfida in falso; non potea elevarsi una vece giuridica contro di essi che induca accusa di fulso commessa in esercizio delle proprie funzioni , senza sovvertire i cardini fondamentali scolpiti nello art. 138; poichè non si è fatta precedere dal RE Nostro Signore un' autorizzazione che gli sciolga dagli effetti della garantia, e permetta inficiar di falso i loro atti-Inscrivere in falso incidente un verbale di due pubblici funzionarii su cui sta giudicandosi, non è che implicitamente addebitar loro un delitto, o un misfatto, priachè il RE gli abbia disciolto dalla garantia - Argomenti di cui l'insieme fa convincere il Consiglio di non poter soffermare la discussione in merito per le voci di falso elevate contra i verbali ».

Dopo lo sviluppo della quarta quistione ch'è interpetrazione del contratto e delle tariffe a quello annesse, e dopo l'analisi della quinta e della sesta per la multa e per le spese, il dispositivo è così

« Per siffatte considerazioni diffinitivamente pronunziando, intese le parti, con l'intervento del sig. Commendatore Intendente della Provincia, Presidente

e senz'arrestarsi alle voci di falso illegalmente e contra il rito dedotte, ritiene nella piena loro efficacia i verbali del 26, 27, 28 settembre 1838 redatti dall'Ingegnere Bausan Direttore della opera, e dal deputato della opera signor de Angelis, sottoscritti dal proccurator Ragozzini rappresentante l'appaltatore A. . ; verbali che son riprodotti nella deliberazione della Deputazione delle opere pubbliche provinciali del 23 di ottobre 1838.

Quindi, interpetrando il contratto del 20 giugno 1837 appendice di quello del 18 febbraio 1837, dichiara che G... B... A... sia inadempiente per avere arimanito parte di hrecciame diverso dal convenuto e brecciame non idonco, di che i verbali del 26, 27, e 28 di settembre lo convincono.

Per effetto di queste dichiarazioni condanna D. G... B... A... allo immediato sgombramento di tutto quel brecciame ammanito che si troverà non idoneo.

Delega per la esecucione il Consigliere Cavalier Vaselli il quale assistito dall'Ispettor generale Cavalier D. Luigi Malesci si conferisca sul luogo, e notificato A... ad intervenire, riconosca i materiali non idonei, facendogli isgombrare in danno dello appaltatore.

Assolve A... dalla multa, e compensa le spese.

Assolve A... dalla multa, e compensa le spese. (Consiglio della Intendenza di Napoli il di 10

Gennaio 1839. ) :

# Crede vero-Butativo erede-Obbligazioni ereditarie-Bagamento-Debito

Le obbligazioni della eredita vanno a carico dello erede vero, o dello erede putativo convinto di avere introitato danai del defunto nello intervallo fra

cui mostravasi ercde?

Era morto l'uomo ricco, superstite una figliuola. Era questa la erede vera— accettato avea la eredità paterna, ed avea distratto beni creditari— pure un tale altro con la divisa di erede avea dal banco ritirato danai ereditari.

Apparve un debito del defunto, e fu chiesta la soddisfazione di esso contra quello crede apparente — stava contra costui la partita di Banco nella quale come erede egli avea tolto cosa ereditaria—e contra lui, non contra la erede vera venne perciò interposta la condanna.

Ha la Corte suprema censurato ed annullato questa decisione; ed il ragionamento dello arresto racchiude memorie di ciò che nello antico diritto

era su tale materia sancito.

Osserva la corte suprema di non esser nuovo nel diritto che taluno abbia posseduto la credità ad altri appartenente—ed in tal caso il vero erede aveva il diritto nascente dall'azione petitionis hereditatis per astringere l'erede apparente a restituria—In questa circostanza il vero erede è quello che assume l'obbligo per lo pagamento de'

debiti e pesi ereditari - Di ciò non si è disputato mai fra i Giureconsulti-e la disputa soltanto si è fatta se l'obbligo dell'erede apparente fosse stato quello di restituire tutto ciò che avea consumato ovvero « in quantum locupletior factus esset »-I diritti e gli obblighi dello erede putativo vennero stabiliti da Adriano con l'editto perpetuo pubblicato nell'anno 132 della era volgare in quattro titoli distinti de hereditatis petitione - si pars hereditatis petatur-de possessoria hereditatis petitione-de fideicommissaria hereditatis petitione-Ulpiano trattando in un apposito titolo della petizione di eredità, contro chi competesse tale azione, e quali cose comprender potesse l'azione medesima, nelle leggi 2, 5, 6,7,8,11,12, e 13 dig. de hereditatis petitione, senza citare, nè prender norma dal Senatus-Consulto, espone la sua propria opinione e quella de' Giureconsulti che lo precederono, e conchiude che il vero erede rientra ne' diritti, e nelle obbligazioni del defunto, e se l'erede putativo sia stato possessore di mala fede, deve essere obbligato alla restituzione di tutto ciò che ha percepito, se poi di buona fede, in quantum locupletior factus esset-Or se per i principi generali del diritto, il vero erede è colui ch'è obbligato al pagamento de debiti e de' pesi ereditari, sorge chiara la violazione della legge, quando tali pesi si mettono a carico dello erede apparente - Nel fatto è costante che Vincenzo Cammarota lasciò di se una figliuola, la quale non solamente ha accettato la eredità paterna, ma ha distratto i beni della eredità-È costante del pari, che Niccola Cammarota con la qualità di erede di Vincenzo abbia ritirato dal Banco una determinata somma - Or se quest' unico fatto si voglia assimilare al fatto di colui che abbia posseduto la intera eredità, o abbia agito da erede, sarà sempre vero, che Niccola Cammarota sia l'erede apparente, e non il vero erede - Ma le obbligazioni della eredità sono a carico del vero erede e non dello erede putativo, siccome di sopra si è osservato-Perciò i giudici del merito han violato gli articoli 667, 791 l. c., la novella 118 cap. 1, e tutto il titolo del Dig. de petitione haereditatis, allor quando han condannato Niccola Cammarota nella qualità di erede del di lui fratello Vincenzo al pagamento del debito ereditario-Sotto questo rapporto le sentenze impugnate meritano censura—Annulla— Corte suprema di giustizia di Napoli, causa tra Porfirio, e Cammarota 30 di agosto 1838.

#### N.º 610.

Clebitri-Compromesso-Moinore - Contratto anticretico-Toullità-Inappellabilità-Ledi

( v. n. 86, 231, 438 )

Si era pattuito che le quistioni derivanti da un contratto di anticresi per lo quale vi era un conto a fare tra le parti, tali quistioni sarebbero in via di compromesso definite da due arbitri — Muore-

l'un de contraenti — Un crede minore è fra coloro che rappresentano il defunto — A nome di costui si adisce il tribunale, perchè le quistioni derivate da quel conto vengano giudiziariamente definite — L'altra parte gli oppone che igli è crede di colur che avea stipulato così doversi le quistioni discutere, in via di compromesso — Ed-a nome del minore gli si risponde che gli articoli 1004, 1013 cod di proc. ab. (1080, 1089). d. p. c.) victano comproniesso in cause che interessino minori.

Il tribunate civile e la Corte Reale opinano esser principio generale che le cause nelle quali ha interesse il minore debbane esser comunicate al P.-M. — Che il patto con cui il defanto avea stipulato di far decidere da arbitri le controversie noti ciò dire invocano la massima di non potere una convenzione particolare colpire i principi di ordine pubblico, e privare un minore di quella garantia che la legge gli assicura.

Ricorso per annullamento—S'invocano gli articoli 1122, 1134 c. c. (1076, 1088 l. c.) che si dicono violati — e falsa applicazione dicesi fatta degli articoli 1004, 1013 del codi di proc. civile, (conc. art. 1080, 1089 l. d. p. c.) poichè si allega che ogni obbligazione così vada intesa, da comprendere gli eredi e gli aventi causa delle parti contraenti, a meno che il contrario non siesi espresso, d' a meno che non risulti dalla matura della convenzione quel che intrendesi delle personali obbligazioni nello stretto senso, cioè che non da

altri esser possano adempiute, se non da colui che ne promise la osservanza, come è nella locazione di opere, ed in altri casi della specie medesima.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso

ol ragionamento che segue

« essere principio che ne' contratti si presuma la parte stipulare per se, suoi eredi ed aventi causa—questa regola soffrire eccezioni allorquando la convenzione tal'è di sua natura che nou può essere adempiuta dallo erede così, come l'autore l'adempirebbe

"essere dall'art. 1004 c. di p. c. proibito il compromesso in cause che han d'uopo comunica-

zione al P. M.

« esser conseguenza di queste regole che quando gli eredi di colui che compromise tutti non sieno maggiori, la morte sciolga il compromesso.

« Nella specie la obbligazione contratta dal padre di sottomettere agli arbitri tutte le contestazioni derivanti dall'anticresi, non avrebbe potuto intendersi imposta al figliuol di lui minore, senza andar contra le proibizioni testuali della legge.

Quindi la decisione non ha violato ne falsamente interpetrato gli art. 1122 1134 c.c. (1076, 1088 leg. civ.) 1004 1013 c. d. p. c. (1080, 1089). d. p. c.) —ne ha fatto per contrario una giussissima applicazione — Rigetta — Cassazione di Parigi 28 di genna îo 1839 — causa Noyer e Barrat.

## Eredita-Diritti successori-Quota-Cessione-Erede legittimo

(v. n. 281.)

I diritti ad una successione son veri diritti di proprietà su' beni che la compongono, non è già che da essi derivi una semplice azione per reclamarla.

La cessione di tali diritti che faccia l'erede costituisce un trasferimento reale della 'proprietà di cosiffatti beni - E se più siano gli eredi, la cessione comprende solo quella parte indivisa che il cedente aver può nella eredità, e che non sarà distinta se non dopo il parteggiamento.

Questi due canoni poco fa ripetea la Corte di Cassazione di Parigi - Rammentava che l'articolo 724 c. c. ( art. 645 l. c. ) impossessa gli eredi legittimi ipso jure de' beni del defunto con la obbligazione di stare alle passività ereditarie-che l'art. 883 del codice istesso (art. 803 l. c.) ritiene ciascun erede come succedente solo, ed immediatamente a tutto quello che costituisce il proprio lotto - e ne applicava i principi ad una quistione veramente grave.

Roux-Chevalier avea diritti indivisi nella eredità del Sig. Roux - gli avea ceduto a Durand - e

Durand gli avea ceduto a Michel.

Michel trascrive il suo acquisto ed estrae lo stato

delle ipoteche a carico di Roux-Chevalier originario cedente, ed apre un giudizio di purgazione di ipoteche secondo l'art. 2183 c. c. (20821. c.)

Un de' creditori inscritti produce la offerta di sovraimposta —è valida essa? — La Gorte di Granoble ritiene che i diritti successori ceduti a Michel altro non fossero che un'azione per dividere credità — azione che perciò non era suscettibile di ipoteca — che perciò non fosse il caso nè di giudizio di purgazione, nè di sovraimposta.

Il ricorso, veduti gli articoli 724, 883, 2118, 2125, è accolto—e fra le considerazioni animatrici

dello arresto son le seguenti.

Per l'articolo 2118 c. c. ( 2004 l. c. ) i beni immobili che sono in commercio sono suscettibili d'ipoteche - l'erede, che per mezzo di una vendita ha potuto disporre della sua quota ereditaria, può gravare d'ipoteche gl'immobili che la compongono - se questa parte è ancora incerta, perchè non è determinata ancora da una divisione compiuta, la ipoteca è in tale caso esposta e sottomessa alle medesime condizioni che l'immobile - è subordinata alla eventualità della divisione 2125 c. c. (con. articolo 2011 leggi civili)-La Corte di Grenoble ha dichiarato nulla la sovraimposta, fondandosi in ciò che la vendita di diritti successori fosse una vendita di azioni non suscettibili di ipoteche - In ciò dire ha violato gli articoli testè analizzati -Cassa — 21 di gennajo 1839 — Cassazione di Parigi causa Catain, Michel, e Durant.

## Padronato feudale-Dieitti-Baconi-Peuova-Qualità burgensatica

( v. n. 424 )

La qualità feudale de' padronati, di che trattasi nel Real Decreto del di 20 luglio 1818 va dimo-

strata, o è presunta?

» I padronati feudali essendo stati compresi fra'. diritti de' baroni colpiti dalla legge abolitiva della feudalità, la devoluzione loro alla Real Corona havuto luogo per ministero di legge — e quindi non occorre alcuna sentenza del Magistrato ».

» L'art. 2 del Decreto rende solamente salvo di pruovare ne' modit legali la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza che dopo la costituzione del Padronato siesi devoluto, o riconceduto in qualunque maniera onerosa, o gratuita—La pruova in questo caso essendo messa a carico degli ex-baroni, spetta a costoro agire corrispondentemente presso la competente autorità giudiziaria ».

» Perciò secondo i principi generali della legge, omettendo, o non riuscendo i baroni di eseguire questa pruova, non abbiano alcun diritto su padronati ne' loro ese feudi esistenti che rimangono alla Real Corona, a motivo della seguita devolu-

zione per ministero di Legge ».

» D'altronde per quanto facile riesce la pruova degli estremi voluta dal mentovato art. 2 per determinare la qualità burgense del padronato, altrettanto sarebbe difficile, e forse impossibile, il dimostrarne la indole feudale ».

Così il Ministro Segretario di Stato di Grazia e giustizia risolvea il dubbio (in circolare del 31

ottobre 1829 ).

#### N.º 613.

# Rinnovazione-Inscrizione-Decennio Cuno completo

#### ( v. n. 111 )

Se il Decreto del 5 di marzo 1829 modificante l' art. 2048 l. c. in quella parte che risguarda il termine decennale fra cui va fattà le rinnovazion della inscrizione ipotecaria, dovesse intendersi contener disposizione limitata al solo anno 1829, o se fosse una disposizione generale, formava orgetto di flubio—Il Ministro Segretario di Stato delle Registro e bollo che quel Decreto non fosse modificativo per lo solo anno 1829, racchiudendo disposizioni generali—( Circolare 13 del di 13 gennajo 1830).

### Carcerato-Polizia-Webitore-Empara-Raccomandazione

( v. n. 217, 281)

ul detenuto per misure governative di polizia e sesere per debiti raccomandato ad istanza de suoi creditori provveduti di condanna con arresto personale di lui? — Nò — (Sovrano Rescritto comunicato dal Ministero della Polizia generale del 19 maggio 1830, portante Sovrana risoluzione nel Consiglio ordinario di Stato del 2 di maggio 1830).

N.º 615.

Beneficii ecclesiastici-Collatici-Padromato particolare-Chuministrazioni Diocesane-Vacanze-Legati pii-Regat Corona-Demanio-Lite-Intendenti-Pubblico Moinistero

( v. n. 329, 413, 414, 415 )

Se fra l' numero de benefici ceclesiastici vacanti nelle attribuzioni delle amministrazioni diocesane fossero compresi anche que' di padronato particolare, il dubbio fu dal S. P., e da S. M. risoluto così » sieno egualmente soggetti alle Anministrazioni Discesane in caso di vacanze, quando però sieno vermente collativi, e non semplici instituzioni, o lugati pii lasciati in libertà ed arbitrio de rispettivi patroni—e che possa esservi soltanto luogo a differupza in riguardo della erogazione delle rendite nel tempo della vacanza, per lo caso che fossero destinate ad usi particolari, o nella erezione de benefict, o con atti posteriori — In questa circostanza non potersi assoggettare alla erogazione prescritta nello articolo 17 del Concordato » — (circolare 2 del gennato 1819)

Nacque il dubbio, se potessero o pur no le Amministrazioni Diocesane continuare ad avere la gestione di quelle tra le cappellanie o legati pii che trovavansi devoluti alla Regal Corona, consegnati alla stesse Amministrazioni Diocesane dal Demanio insieme con altri beni di provvenienza dal già

Monte Frumentario.

S. M. tenne per risoluto che la circolare portante il Rescritto del 2 di gennalo 1810 escludesse la ingerenza delle Amministrazioni Diocesane su' legati pii e le semplici instituzioni di padronato de particolari — Fermo questo principio la M. S. si degnò di piermettere che le amministrazioni Diocesane continuassero « ad aver cura delle suddette cappellanic, e legati pii devoluti, i di cui beni sieno stati ad esse consegnati » — Soggiunse il Rescritto « e che possono sequestrare gli altri a misura che no avverranno le vacanze per ispeciale facoltà che la M. S. ad esse accorda a tal uopo, a condizione di doverne tenere un conto a parte, senza però rima-

ner impedito d'impiegarsene gli avanzi alla soddisfazione de' pesi che sono a carico di esse Amrainistrazioni—(Rescritto del 29 gennalo 1820 afari

ecclesiastici ).

Un' Amministrazione Diocosana avea spinto giudizi nel 1821 di revindica a pro della Regil Corona per un legato pio come devoluto — Nacque il dubbio del se questi giudizi fossero stan nullamente promossi — e la ragione di dubitare venne da ciò che il solo Intendente della Provincia come rappresentante il Demanio avesse dovato in quella rivindicazione figurar da attore.

Il Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici scrivca al Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia che nella epoca del 1821 in cui l'azione era stata promossa, non già il Demanio, na la sola Amministrazione Diocesana avea qualità per agire — Ramm emorava gli ordini Sovrani del 20 di gennaio 1820, testè rapportati.

Soggiungea che a' termini dell'articolo 10 delle Instruzioni generali Sovranamente approvate il 31

di ottobre 1818

» le Amministrazioni Diocesane sono autorizzate ad instituir giudizi di revindica de' beni usurpati che vanno soggetti alla loro gestione—Sarebbe di fatto inconcepibile che il Demanio, il quale non deve alcuna ingerenza avere su' beni delle cappellanie devolute, dovesse a sue spese rivindicargli, per darne poi immediatamente il possesso, e la gestione alla rispettiva Amministrazione Diocesana ».

Come è interessante conservar memoria di questà principi che tengono ad una epoca dopo la quale altre disposizioni furono emanate. così non rincresca meditare su gli altri principi seguenti, che

emergono dalla istessa Ministeriale

» che poi dopo il decreto del 27 di ottobre 1825 i soli agenti del P. M. presso i collegi giudiziari avessero dovuto proseguire il giudizio, è della massima evidenza - per questo Decreto furono essi incaricati di far da parte principale in tutti i giudizi relativi a diritti di regalia e di regio padronuto sopra Badie, Benefici, ed ogni altra fondazione ecclesiastica, o laicule di qualunque natura. — E tanto è vero che dopo il citato decreto neppure il Demanio può aver parte in tali giudizi, che l'amministrazione Diocesana, la quale sola profitta del giudicato, ha l'obbligo di anticipare le spese della lite per l'altro Real Decreto del di 17 luglio 1827 » - Ed il Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia il 17 giugno 1830 dava comunicazione di tuttociò al Proceuratore Generale del Re presso la Corte suprema di giustizia di Napoli.

#### N.º 616.

# Olvoocato-Coste suprema-Eassa-Specifica-Ricorso-Mezzi aggiunti

Interposto ricorso per annullamento, occorre scrivere de mezzi aggiunti — L'insieme dello scritto oltrepassa dodici carte — Nella specifica delle spese dovrà tassarsi all'avvocato una somma al di là di ducati dodici, o pur no? La ragione di dubitare viene dallo articolo 130

della tariffa per le spese giudiziarie.

La ragione di decidere è consegnata in una interpetrazione data dal Proccurator generale del RE presso la Corte suprema di giustizia ne' termini seguenti.

#### N.º 617.

## Ovocati-Comuni-Eassa-Compensi

Il Decreto del 12 di ottobre 1827 non ha alterato, le disposizioni dell'art. 314 della legge 12 dicembre 1816 in ciò che riguarda le autorità che debon fare la liquidazione del compenso dovuto a' difensori de Comuni—Il Decreto fissa solamente le norme da seguirsi per determinare siffatto com-

penso — Son queste le massime scolpite nel Real rescritto del 7 di gennaio 1829 portante Sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato del 29 dicembre 1828.

#### N.º 618.

Registri-Wollo-Amministrazione- Comuni-Stabilimenti pubblici-Wocumenti-Subaste-Cuti-Producco

#### (v. n. 554)

Era già in Ministeriale del 13 di giugno 1818 il principio così

s affine di prevenire gl'inconvenienti che possono aver luogo a danno del Comuni dal registro progressivo degli atti di subasta per affitto del loro cespiti, di cui siasi riserbata la superiore approvazione a' termini della legge, ho determinato di accordo col Ministro delle Finanze, che questi atti venissero registrati dopochò i contratti suddetti venissero diffinitivamente ultimati—A conciliare però con questa misura l'interesse delle parti, e quello de' regolamenti relativi, è necessario di apporre negli atti di subasta la clausula « che il contratto avrà esecuzione dal momento che surà approvato dall'Intendente »—ed inserire gli stessi atti ne' rispettivi repertori con la seguente nota marginale « auto sottoposto all'approvezione dell'Intendente ».

« nel caso poi che si debbano i primi atti menzionare negli atti posteriori, vi si deve apporre egualmente la enunciata clausula sospensiva-Rivestiti gli atti di aggiudicazione di queste formole, e seguita l'approvazione del contratto, gli atti medesimi saranno tutti insieme registrati col pagamento de' corrispondenti diritti a carico di colui che spettat il termine di rigore fissato dal Decreto del 2 marzo sul registro dovendo decorrere dalla data dell'approvazione sudetta - Ella disporrà la esatta disposizione di questa misura, avendo il lodato Ministro. dato gli ordini convenienti in proposito per la parte che lo riguarda »- Naselli-(collez. Winspeare n. 124 p. 260 )

Sorgea dubbio se gl'incartamenti amministrativi avesser dovuto bollarsi e registrarsi allorchè si producono in giudizio dalle amministrazioni civili -La ragione di dubitate veniva dall'art. 16 n. 8 l. 20 giugno 1819, e l' art. 28 l. 2 gennaîo 1820- La ragione di decidere fondava su' principi seguenti

1. il favore della esenzione dal bollo e dal registro trovandosi già accordato in grazia delle amministrazioni pubbliche o comunali, o di pubblicostabilimento, non v'è ragione onde recedere da tal favore, quando gli atti di quelle amministrazioni debbono in giudizio esser prodotti

2. la esenzione degli atti amministrativi forma eccezione alle regole stabilite dallo art. 11 n. 2 della legge sul registro - Si renderebbe vana la esenzione, ove per esibirsi in giudizio l'atto preceder dovesse il bollo, ed il registro di esso.

3. quando il legislatore ha voluto che taluni

atti in principio esenti dal registro a dal bollo vi andassero poi soggetti in caso di produzione, lo ha espressamente detto, come ne numeri 9, 16, 17, dell'articolo 16 legge sul registro, e nel n.º 8 del l'art. 28 legge 2 gennaio 1820 — Ma per gli atti amministrativi il legislatore non ha ciò dichiarato.

Quindi, messi d'accordo gli Eccellentissimi Ministri di Grazia e Giustizia e delle Reali Finanze, il dubbio fu risoluto per la negativa e fu sancito

il principio

» gl'incartamenti amministrativi possono esibirsi in giudizio nello interesse delle amministrazioni civili senza che occorrano le formalità del registro e del bollo »— (Circolare Grazia e Giustizia 21 marzo 1829 3 ripart. N. 1350)

### N. 619.

## Bollo-Registro-Avvocati-Patrocinatoci-Clienti-Peoduzioni cestituite

#### ( v. n. 29 184 618. )

L'avvocato o patrocinatore nel consegnare al suo cliente le produzioni di causa che avea difeso prende ricevuta dal cliente in piedi di un sommario delle scritture che gli esibisce—Dovrà enunciare la registrazione degli atti allorchè ne fa menzione nel sommario?

Una circolare del di 11 luglio 1829 risolve « non si richiede la trascrizione della registrata ,

perciocchè a tali ricevute è applicabile la disposizione dell'art. 1 n. 2 del Real Decreto del 28 di gennaio 1828 » — ( Graz. giust. 3. ripart. aff. civ. )

#### N.º 620.

# Competenza-Giudici Regi-Eribunale

(v. n. 40)

I Giudici di circondario possono spiegare la competenza loro in affari commerciali quando nei circondario istesso non risieda Tribunale di commercio — Quid se nel circondario stia Tribunal civile investito delle funzioni di Tribunal di commercio?

Il dubbio fu risoluto in Real Rescritto del 29

di ottobre 1829 così

« le leggi still' ordinamento giudiziario de' 29 maggio 1817 per questi Reali domini, e de' 7 giur gno 1819 pe Reali domini oltre il Faro, instituirono presso alcune provincie o valli de' Tribunali di commercio — Le leggi istesse prescrissero che nelle Provincie o Valli, ove Tribunali di commercio non esistessero, le funzioni ne fossero disimpegnate da'rispettivi tribunali civili, con le regole però e con le forme prescritte pe' Tribunali di commercio — Avvenne di poi la pubblicazione del codice per lo Regno delle due Sicilie, e nello art. 609 delle leggi di eccezione pergli affari di commercio ven-

ne diffinitivamente fissata la competenza de' giudici di circondario per le quistioni relative ad affari di commercio - In cotesto articolo fu tra l'altro disposto, che i giudici di circondario potessero spiegare la loro competenza per que' soli circondari dove non risiedesse un tribunale di commercio stabilito ne' termini delle mentovate leggi de' 29 maggio 1817, e de' 7 giugno 1819 sull' ordinamento giudiziario - Quindi il dubbio se ciò dovesse intendersi solo pe' Tribunali di commercio propriamente detti, od anche pe tribunali civili investiti delle funzioni de'tribunali di commercio Una divergenza di opinioni essendosi intanto manifestata presso i collegi giudiziari per la risoluzione di questo dubbio, io a definirla per modo di regola ho rassegnato mio rapporto a S. M., e la M. S. nel consiglio ordinario di Stato del 26 cadente mese di ottobre, avuto riguardo così alla lettera come allo spirito del riferito art. 609 delle leggi di eccezioni, si è degnata dichiarare che la disposizione sua sia applicabile così pe' tribunali di commercio, come pe' tribunali civili che n' esercitano le funzioni-Nel Real nome parteci po alle SS.LL. questa Sovrana risoluzione pel dovuto adempimento - ( Graz. e giust. aff. civ. )

## Documenti-Ritico-Cancelleria-Corte Suprema-Copie da cilasciacsi

Se', prodotte nella cancelleria della suprema Corte le spedizioni de'giudicati impugnati, o altre copie di decisioni, o documenti, sia lecito alle parti ritirarle dopo la decisione della causa, formò oggetto di discussione — Il Proccurator Generale presso quel supremo collegio in data 10 di giugno 1820 disponea così

" potersi dopo la decisione della causa rilasciare alle parti da cui sono stati presentati i documenti e le spedizioni copie delle decisioni, qualora sostituiscano in carta da bollo altra copia certificata vera, in dorso della quale assicurino la ricezione ».

Ed in data 11 novembre 1829 rischiarava questi ordini così

» l'obbligo inerente alle parti di rilasciare in carta da bollo copia certificata vera de' documenti rimane sempre fermo, nel solo caso che la causa sia diffinitivamente decisa nel merito, poichè è allora necessario che rimangano, sempre mai gli elementi su'quali poggia il ragionamento della Corte suprema — In tutti gli altri casì, come in quello per la rinunzia al ricorso per annullamento, la parte può ritirare i documenti senza rilasciare le copie, tranne quelle che hanno per oggetto la rinunzia — benvero, volendo ritirare la decisione o

sentenza che ha accompagnato il ricorso, deve sempre la parte anche nel caso della rinunzia rilascia-

re la copia in carta da bollo ».

Quindi come regola fu sancito che « dopo la cisione in merito della causa, la parte debba ri-lasciare le copie, qualora voglia indistintamente ri-tirarsi documenti, spedizione, o copie di decisioni »— Eccezione— « che nel caso della rinunzia al ricorso per annullamento, o in altro che supponga non essersi dalla Corte suprema decisa in merito la causa, la parte abbia l'obbligo del rilascio della copia, qualora reclami la restituzione del giudicato impugnato, mentre per gli altri documenti esibiti può ottenerne il rilascio senza l'obbligo della copia, ad eccezione di quelli su' quali poggia la decisione di essersi accolta la rinunzia ».

#### N. º 622.

## Cunulamento-Rinvio-Quarto esame-Gran Corte civile impedita

Decisa la causa in Gran Corte civile di Napoli, fu prodotto ricorso, e fu cassata la decisione — In grado di rinvio fu decisa da un' altra camera della Gran Corte civile di Napoli—Nuovo ricorso—Secondo annullamento—Una terza volta è decisa dalla G. C. civ. di Napoli, così che tutte le tre camere dellaG. C. divengono impedite, or che un terzo ricorso essendosi interposto, anche la terza decisione è annullata — Si dubitò a quale altro collegio dovesse la causa esser rinviata?

Vaselli vol. 4.9

La ragione di dubitare sta nell'art. 110 l. org. del «9 maggio 1817, poichè l'annullamento di una decisione della G. C. civ. di Napoli, quivi è sancito, opera il rinvio ad un'altra camera della stessa G. Corte—or nella specie l'intero collegio della G. C. civile di Napoli avendo giudicato in tutte e tre le camere, manca assolutamente il giudice del rinvio.

La Corte suprema di giustizia avendo profferito l' annullamanto della ultima decisione, soffermò a questo punto il suo arresto, e domando l' oracolo Sovrano per conoscere a quale collegio la causa

esser dovesse rinviata.

Nel Consiglio ordinario di Stato del 31 di agosto 1831 S. M. rescrisse « non esservi luogo nel soggetto caso ad alcun Sovrano provvedimento, e dover la Corte suprema pronunziare sul rinvio della causa conformemente alle sue attribuzioni, ed a'princip1

del vigente ordinamento giudiziario ».

Fra principi motori di questa Sovrana risoluzione rammemoravasi l' art. 4 delle leggi civili, e rescriveasi che il precetto racchiuso in quello articolo « è pure una conseguenza necessaria delle forme in vigore per la delegazione della facoltà giudiziaria, e della necessità di non turbare la potestà suprema dalle grandi, multiplici, ed interesanti occupazioni dello Stato — che le leggi son destinate a regolare gli avvenimenti ordinari — che in ogni altro caso a pronunziarne la risoluzione è dovere dei magistrato consultare i principi della legge, e le sue determinazioni per ispecie consimili ».

La Corte suprema, dopo questo Rescritto, rinviò

la causa alla G. C. civ. di Trani—(Graz. e Giust. Rescr. del 3 settembre 1831 3 rip. n.º 4986)

### N. 623.

Ricorso nello interesse della legge-Giudicato nello interesse delle paeti-Penali giudizi

( v. n. 579 )

L'annullamento di sentenza o decisione in materia penole profferito, sulla domanda emessa in forza dell'art. 125 legge organica dal Ministero Pubblico presso la suprema Corte di giustizia, qual effetto avrà?—s'intenderà nel solo interesse della legge, ovvero anche in quello delle parti?

La ragione di dubitare veniva da che il P. M. è parte ne giudizi penali, tanto che il ricorso del M. P. ne giudizi de reati debb' essere intimato fra le 24 ore al reo, sotto pena di decadenza, onde il reo possa far le sue difese nel supremo collegio.

La ragione di decidere stava in ciò

relativamente alla materia penale non il P.
M. presso la suprema Corte, sibbene il M. P. presso
l'autorità che ha deciso, e l'accusato, son le parti

Nel silenzio di esse pel tempo aperto alla produzione del ricorso, diviene esecutiva la sentenza o
decisione

 ma altro è il ricorso prodotto negli atti dell'autorità che ha deciso — altra è la domanda in officio fatta alla Corte suprema ne'termini dell'articolo 125 legge organica giudiziaria — Il termine delle 24 ore conceduto al P. M. come parte accusante nulla ha di comupe per lo caso in cui si tratti di domanda in officio del P. M. presso la Corte suprema — Questa domanda non è intimata al reo — non v'è intervento di difensore del reo nella discussione — il giudizio non è tra parti — non mira allo interesse individuale, ma allo interesse pubblico, servendo a proscrivere le dottrine illegali.

Nel consiglio ordinario di Stato del 4 di ottobre 1831 S. M. Sovranamente dichiarò

» 1. che ogni annullamento pronunziato dalla Corte suprema di giustizia secondo le regole dell'art. 125 l. org. dell'ord. giud. de' 29 di maggio 1817, non offenderà mai i giudicati che rimarranno salvi ed esecutori nello interesse delle parti.

» che questo principio è applicabile indistintamente ad ogni decisione, sia d'incompetenza o di merito — anche quando siavi stato ricorso di parte civile, dichiarato irricettibile a' termini dell'art. 323 l. d. p. p. » — (Real Rescritto del di 8 ottobre 1831, grazia e giustizia) Quministrazione pubblica-Condanna-Pagamento-Intendente-Cassa di Ammortizzazione-Sequestrata Depositaria

Condannata a pagare un'amministrazione dello Stato che non possegga mobili, ne immobili, debbono allo Intendente della Provincia esser comunicate le condanne, affinche prenda gli espedienti. opportuni al pagamento (legge 21 marzo 1817 art. 28 )-E passati i tre mest di aspettativa, il creditore può sequestrar le rendite del Demanio pubblico, della cassa di ammortizazione ( 30 l. cit. ) - I terzi sequestratari potranno fare deposito nella cassa di ammortizazione per effetto del sequestro?

La ragione di dubitare sta in ciò che a primo aspetto la cassa di ammortizzazione è la debitrice sequestrata, e gli effetti del sequestro tali sono che il creditore sequestrante vieta al suo debitore di esiger più quelle rendite le quali sono state sequestrate - ( art. 1195 l. c. )

La ragione di decidere sta in ciò che rescrivea S. E. a'Procuratori del RE nel Rescritto del 21 settembre 1831 - « Avendo rassegnato mio rapporto sull' oggetto a S. M., la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 di questo mese ha osservato che la misura del deposito presso le casse pubbliche

da' terzi ne' casi di pignoramenti, è di diritto comune - che per essa va provveduto alla conservazione de' diritti spettanti alle parti contendenti prevedendo la insolvibilità de'debitori sequestrati - che a prescindere da ogni altra idea di riguardo, l'amministrazione del pubblico Demanio, e la cassa di ammortizzazione, comunque per ragione di economia, sian ora dirette dal medesimo capo, sono però essenzialmente due separate e distinte ammi- . nistrazioni - che quindi niuna plausibile ragione vi esista per denegare alla medesima quello sperimento che ogni privato può reclamare e conseguire-In conseguenza di questa osservazione, S. M. nel riferito Consiglio di Stato de'13 di questo mese, nell'atto ha risoluto affermativamente il proposto dubbio, si è pure degnata aggiungere espressamente che le somme anzidette ritenute presso la regal cassa di ammortizzazione come quantità sequestrate e dopositate secondo le regole comuni, debbano essere liberate a chi di ragione, conformemente a' giudicati che saranno pronunziati nelle correlative contestazioni - Nel Real Nome partecipo alle LL. SS. questa Sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento . - (Graz. e giust. aff. civ.)

# Patrocinato ez-Sentenza-Copia-Emolumento-Diritto-Eariffa-Intimazione

L'art. 50 della tariffa giudiziaria dà cinque grani per ogni carta di due pagine al patrocinatore che fa notificare la sentenza - Dubitavasi del se fosse questo un diritto attribuito per la esecuzione delle copie, o per una competenza diversa-Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del 6 agosto 1832 si degnò Sovranamente risolvere che « l'art. 59 risguarda un emolumento al beneficio de' patrocinatori per dar ad intimare una sentenza; senza aver che fare con la spesa delle copie - e che tal emolumento sia graduale in ragione del numero delle carte a due pagine l'una della unica copia principale della sentenza, ossia della spedizione che della medesima è rilasciata dalla Caucelleria, senza nulla doversi per tale diritto sulle copie secondarie che si danno alle parti nelle notificazioni » ( Circolare a'P. M. del di 11 agosto 1832 Grazia e Giustizia. )

## Giudizio penale-Ricoiso-Danni interessi civili

( v. n. 579, 623 )

Ne' giudizi penali « la parte civile non ha dinito a produrre ricorso per annullamento pe dami interessi civili contro una decisione di libertà non impugnata dal M. P. »—Sta questo canone in un Reale Rescritto del 29 ottobre 1831 indirizzato per circolare a Proccuratori del RE.

### N.º 627.

Bollo-Registro-Otto di morte-Moatrimonio-Rettificazione-Stato civile

( v. n. 570 )

Se nel giudizio spinto per rettificare atto di morte ( da esibirsi per la celebrazione di solenne promessa di matrimonio ) fossero o no gli atti correlativi esentati dalla formalità del registro, costituiva materia di ricerche.

La ragione di dubitarne fondavasi nello art. 16

n. 16 l. 21 giugno 1819.

La ragione di decidere stava nel rifletter a' decreti 5 di luglio, e 22 dicembre 1815, alle leggi 25 dicembre 1816, e 30 gennalo 1817, al Sovrano Rescritto 11 febbralo 1818, ed al distinguere che la rettificazione di un atto di morte, comunque nelle circostanze potesse servire per uso matrimonio, pure è per la sua indole essenzialmente destinato a fissar lo stato di un individuo.

In una circolare S. E. rescrives così a' Proccuratori del RE—«Rassegnato il dubbio alla risoluzione di S. M., la M. S. secondo che mi ha partecipato il Ministro delle Finanze, ha per modo di regola determinato che nella specie non sia luogo de senzione dalla formalità del registro »— (Circolare Grazia e Giustizia 3 rip.n.6780 30 nov. 1831).

Una eccezione al rigor di questa regola sta nel seguente Real Rescritto che mostra la Sovrana

clemenza verso gl'indigenti.

» S. M. nella costante idea di provvedere alla osservanza delle importantissime leggi sullo stato civile, e render facile altresi a tutti i suoi sudditi il conseguimento de grandi benefici che da queste leggi derivano, altra disposizione ha pensato aggiungere a quelle che per l'oggetto sono state finora emesse nel favore de poveri - Le rettificazioni degli atti dello stato civile non potendo avvenire che secondo le forme stabilite nelle leggi civili e di procedura civile e questo adempimento seco traendo di necessità alcuna spesa per diritti di bollo e di registro, di cancelleria, per vacazioni a' patrocinatori, ec., Sua Maestà ha voluto che dalla medesima fossero affatto esenti i poveri - e che pure nessuna distrazione sofferissero dalle loro giornaliere occupazioni - Ha quindi S. M. ri-

soluto nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 di questo mese che ove la rettificazione occorresse di stato civile nello interesse di persone povere, dovesse provocarsi presso il Magistrato da'Proccuratori del RE come di uffizio, in conseguenza però di domanda che loro ne fosse praticata dalle persone istesse - che costoro possano far pervenire tali domande a' Proccuratori del Re anche per mezzo de' rispettivi giudici di circondurio, o degli uffiziali dello stato civile del proprio Comune - che però a queste domande debba esser alligato il documento onde risulti lo stato d'indigenza del richiedente - che questo documento debba consistere in attestato di povertà rilasciato dal proprio Parroco, ed in certificato dell' autorità municipale debitamente verificato-(Circolare 28 giugno 1833 Grazia e Giustizia. )

N.º 628.

Presectizione-Azione penale-Recato-Procedure interrotte-Atto ultimo giudiziario

Può servire di schiarimento agli art. 613 a 617 l. di procedura penale il Real Rescritto del 7 marc o 1832 — « È nato il dubbio se la prescrizione sia interrotta dagli atti giudiziarì, ed allo effetto se il tempo a prescrivere incominci a decorrere dal giorno del reuto, ovvero da quello dell'ultimo atto giudiziario — Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato del 28 febbralo ultimo ha Sovranamente dichiarato che la prescrizione di cui si è fatta parola è interrutu da ogni atto cui si proceda per la persecuzione de reati—tal che si computa soltanto dall'ultimo atto giudiziario che siesi emesso ».

### N.º 629.

# Straniero-Cauzione-Giudizio penale

. ( v. n. 525 )

Lo straniero che fa da attore, dà cauzione ( nel senso degli art. 600 a 605 p.c.)—Questa regola com-

prende o no i giudizi penuli?

Rispondi — « Nel consiglio ordinario di Stato de 30 di marzo 1832 Sua Maestà prendendo in considerazione le parole e lo spirito dello articolo in esame, ha dichiarato che lo stesso comprenda indistintamente i giudizi civili, ed i giudizi penali per quanto concerne gl'interessi civili delle parti effese » — (Real Rescritto a Proccuratori del RE comunicato per circolare nel 4 di aprile 1832).

# Meatermonio-Condannato-Ergastolo-

( v. n. 80, 579 )

Può contrarre matrimonio il condannato allo ergastolo? — il condannato alla pena de' ferridella reclusione? — quali effetti civili potranno da tale matrimonio derivare?—La soluzione sta in Reale Rescritto del 9 di aprile 1832 comunicato a' Proccuratori del RE il 12 di giugno di quell'anno.

S. M. in conseguenza di correlativo avviso della Consulta generale - « avuto riguardo alle prescrizioni di legge sulla privazione de' diritti civili per condanna di pena criminale, si è degnata manifestare che i condannati ad ogni pena sieno capaci di contrarro matrimonio ecclesiasticamente secondo le regole del Concilio di Trento - che i condannati a' ferri, ed alla reclusione, sieno anche capaci degli effetti civili del matrimonio mercè l'adempimento degli atti dello stato civile giusta le leggi in vigore - che il matrimonio de'condannati allo ergastolo debba procedere senza coteste solennità civili, nè possa produrre effetti civili; a menochè S. M. non si degni di accordar la dispensa particolarmente con atto di Sovrana clemenza che i condannati rimangano sempre ligati alle regole di disciplina de' luoghi ne' quali sono detenuti .

# Eutela-Wispensa-Esclusione-Onorficenze

La dispensa o la esclusione dalla tutela di cui trattano gli art. 349, 350, 353, 364 l. c. può cesser domandata o dedotta « per que' tra la classe degl' impiegati de' quali è parola ne' riferiti articoli, che trovansi nello esercizio delle loro cariche o delle funzioni loro commesse — non da quelli tra gl' impiegati anzidetti che usciti di attività, ritenessero le onorificenze soltanto annesse alle cariche o funzioni per esse avute » — Real Rescritto del 22 di ottobre 1832 comunicato a Proccuratori del Re in circolare del 29 ottobre 1832.

### N.º 632.

# Giudice Regio-Competenza-Valore-Legge sulla spropriazione

Il valor della causa regola la competenza innanzi a Regi giudici ( art. 92, 93 l. d. p. c. )—L'art. 33. l. 29 dic. 1828 dà norme per valutar immobili nella spropriazione—si applicherebbe l'art. 33 della l. 29 dic. 1828 per determinare il valor della causa nel senso degli art. 92, 93 l. d. p. c.? No — « I motivi su'quali è fondato l'art. 33

della l. 29 dicembre 1828 nulla han di comune con quelli de' riferiti art. 92 93 l. d.p. c. - In fatti l'art. 214 l. sulla spropriazione non ha pronunziato che la deroga delle sole disposizioni legislative riguardanti i giudizi di spropriazione, e di graduazione - Altrettante delle sentenze inappellabili secondo le norme attuali delle l. d. p. c. diverrebbero appellabili, e non poche cause di competenza or de' giudici di circondario diverrebbero soggette in prima istanza a' tribunali civili - C iò importerebbe cangiamento essenziale alla legge organica dell'ordine giudiziario - Le giurisdizioni essendo di ordine pubblico, non posson variare senza apposita disposizione di legge » - Son questi canoni in circolare diretta a Proccuratori del RE del 2 di gennaîo 1833 ( Gr. e Giust. aff. civ. )

## N.° 633.

Beneficio-Padronato-Laico-Ecclesiastico-Giurisdizione-Competenza-Clutorità ecclesiastica-Curie

### ( v. n. 414 ).

Rapportammo i dispacci del 9 di giugno 1770, e del 22 di agosto 1772 ( tom. 2 di questa opera pag. 504) — Aggiungi la Sovrana risoluzione del 9 novembre 1819 emessa in Consiglio di Stato per la quistione di competenza fra'l Tribunal civile di Napoli, e la Curia arcivescovile nella causa della figlia di *De Gennaro* relativa alla spettanza dronato al Primiceriato nella cattedrale di questa Città.

Dubitavasi del se i Tribunali, e non le Curie dovessero decider della spettanza de patronati di ulcale fondazione, ma che fossero sopra benefici eretti in titolo ecclesiastico — Fu dal Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici al suo Eccellentissimo collega di Grazia e Giustizia indirizzata una Ministeriale che analizza la materia — Giova rapportarne l'intiero tenore.

« Con'i due pregiatissimi fogli del 26 febbrato, e 23 luglio del corrente anno V. E. rimettendomi un rapporto del. Procettator generale del Re presso la G. C. civile di Napoli, col quale fa delle osservazioni circa l'autorità competente a decidere la coutes esistente fra la Curia Arcivescovile della stessa città e il Comune di Secondigliano pel padronato, che quest'ultimo pretende sulla Purrucchia del Comune medesimo, si è l'E. V. servita di voler sapere le mie idee per quel che concerne la risoluzione Sovrana del 1819, enunciata nel rapporto del Magistrato istesso.

In riscontre mi dò l'onore di farle noto, di aver rilevato dall'annesso rapporto, che avendo l'E. V. fatto sentire alla G. Corte che giusta il Real Dispaccio del 1770, e la Sovrana risoluzione de' 9 novembre 1819, ove si tratta di beneficio ecclesiustico, di cui non si dubita della sua fondazione, ed erezione in titolo, i giudizi di padronato anche laico, debbano appartenere alle Curie

Ecclesiastiche; il pubblico Ministero ha chiesto escere instruito se la risoluzione Sovrana del 1776 sia stata emanta per modo di regola, o riguardi la sola, specie per la quale fu emanata, e crede necessario di conoscere i termini precisi della Sovrana risoluzione del 1815—E ciò ad oggetto che versando la detta Real disposizione sopra semplici casi particolari, possa egli utilmente combattere una giurisprudenza contraria al sistema giudiziario, dopo il 1770 costantemente seguito da vecchi e nuovi Tribunali, di conoscersi simili cause dal Magistrato luico.

Rammentando io all'E. V. quanto dalle regole canoniche è stabilito relativamente ai padronati sopra i benefici ecclesiastici, si potrà egualmente conoscere da quale spirito fu dettato il Real Rescritto del 1770, le di cui disposizioni sono state chiamate in osservanza con la Sovrana Risoluzione

del 1819.

Non si può porre in problema che il padronato di qualsivoglia natura, ecclesiastico, laico, o misto, sia stato conceduto dalla Chiesa—che non vi possa esseri padronato, senza che l'autorità ecclesiastica espressamente o tacitamente lo accordi ergendo in titolo ecclesiastico le luiche fondazioni, ed elevandole in benefici. cui il padronato è inerente ed accessorio—che il padronato auche laico, sebbene dicasi dirito temporale perchè esserciato da laici, e trasmissibile per qualunque titolo, trame la vendita, pure è talmente connesso nei suoi effetti con la cosa spirituale che sarebhe assundo il pretendere che giudichi il connesso e l'accessorio

allo stesso oggetto principale un' autorità diversa da quella cui esclusivamente si appartiene la co-

gnizione della contesa beneficiaria.

Dal corpo del diritto canonico osservato in Regno si rileva, che il padronato sopra i veri benefici ecclesiastici è riguardato come oggetto esclusivamente dipendente dall'autorità ecclesiastica, tanto nelle disposizioni legislative, che ne giudizi — E quindi non si è mai contrastata alla Curia Vescovile la cognizione della spettanza de'padronati, laici o ecclesiastici che fossero sopra benefici eretti in titolo ecclesiastico.

Il Concilio di Trento riconobbe generalmente di attribuzione delle dette Curie le cause di padronato, e questa disposizione non fu ricevuta in Regno che

pe' patronati Regi , e feudali.

Il Cardinale Alessandrino nelle rimostranze fatte a nome della Santa Sede, riguardo agli articoli dello stesso Concilio non osservati in Regno, avrebbe voluto che non si fosse ammessa una tale eccezione tanto era riconosciuto il diritto de' Vescovi nella cognizione de'giudizi di padronato di qualunque natura-E pare che non pria del Concordato del 1741, si fosse definito di accordo delle due Potenze che, dalle cause beneficiarie di privativa giurisdizione ecclesiastica, si dovessero eccettuare i padronati Regî, e feudali, la di cui cognizione fu riservata ai Magistrati laici unitamente alle cause; la decisione delle quali dipendesse principalmente dal vedere, se il patronato fosse annesso al fondo, o de universitate bonorum negli altri padronati laicali.

La collezione de Regali Dispacci non presenta alcuna Sovrana risoluzione aberrante dalle massime stabilite col detto Concordato—Anzi col Real Rescritto del di 9 giugno del 1770 sono esattamente applicate nel caso di una contesa suscitata nella Curia Vescovile di Aversa per la spettanza del padronato sopra un Beneficio semplice—Ecco il tenore del cirato Real Rescritto.

Curia Vescovile di Aversa per la spettanza del padronato sopra un Beneficio semplice-Ecco il tenore del citato Real Rescritto. » Il Chierico Vincenzo di Amore ha esposto al » Re nell'annesso memoriale, che spetta a lui il » beneficio che vaca, fondato dal fu Francesco » Bannerario, e che contro della legge della fon-» dazione, e del Concordato, Gennaro Pelliccia » intende di chericarsi per contrastarglielo; e quindi » ha chiesto le provvidenze per la osservanza del » Concordato e della fondazione - S. M. mi ha » comandato di scrivere a V. S. Illustrissima e » Reverendissima, che qualora si tratti di vero » beneficio ecclesiastico, con fondazione, ed ere-» zione in titolo, e non di semplice cappellania » laicale, disponga che la sua Curia continui a » procedere, e a far giustizia in questa causa, a » tenore della fondazione, andando bene ad aste-» nersene quando si tratti di semplice cappellunia

Non vi è disposizione posteriore al cennato Real Rescritto, e contraria alla regola che vi si conservasino al 1808, quando dal Governo militare fu abolito ogni padronato—Ripristinati i padronati col Real Decreto de 20 luglio 1818, là polizia in vigore prima del 1808, relativamente alle cause di padronato anche laico, fu ravvisata sul primo caso che si presento di spettanza di padronato dopo la pubblicazione del Concordato che avea consciuto nelle attribuzioni delle Curie Vescovia le cause ecclesiastiche, come no, si è dubitato mai di essere le Beneficiarie.

Si trattava di conoscere a quale delle due famiglie di Gennaro appartenesse il Primiceriato della Cattedrale di Napoli, S. M. nel risolvere la competenza del tribunale che dovesse decidere una tale controversia, non fa che riprodurre le stesse massime stabilite col Real Rescritto del 1770—E nel Consiglio di Stato del di 9 novembre 1819 fu emanata la seguente Sovrana decisione.

». Trattandosi di Beneficio di natura ecclesiastica, » ed in cui non si difficulta di esservi la fonda-» zione ed erezione in titolo, S. M. ha risoluto » che proceda la Curia Arcivescovile: eseguendosi » la regolu stabilita nella Sovrana determinazione

» del di 9 giugno 1770 ».

Dal rapido cenno dato sul metodo di giudicare in Regno le cause di padronato laico dalla sua cripine fino all'abblisione de padronati, avvenut anel 1808, ed iaudi in seguito del Concordato, e del Real Rescritto de 20 luglio 1818, col quale venero ripristinati i padronati particolari, si mostra al evidenza, che tanto la Sovrana risoluzione del di 9 giugno 1770, che quella del 9 di novembre 1819 sono applicazione del pubblico diritto ecclesiastico del Regno a casi particolari delle Chiese di Aversa, e di Napoli, e le conferme de principi riconosciuti dal diritto canonico e Concordato del 1741—Quindi non fanno al proposito le

osservazioni del pubblico Ministero tendenti a dimostrare che i padronati laici sopra i Benefici ecclesiasticipsieno della competenza del foro secolare, e che sia un attentato a :: Real giurisdizione, un assurdo il conoccersi delle Curie ecclesiastiche le controversie relative ai padronati.

Egli convenendo che sino al 1770, non si è contrastata alle Curie la cognizione di simili cause, avanza, senza citare alcun esempio, che posteriormente nei vecchi, e nuovi Tribunali si è costantemente eseguita una giurisprudenza contruria—Maciò non si è potuto verificare, perchè il decreto del 1808 abolitivo di ogni padronato sopra i Benefict ecclesiastici, precedette la loro istallazione: e quando vennero istallati, era inibito ai Vescovi l'esercizio di giurisdizione che non fosse meramente spirituale; nè venne ad essi restituita la cognizione delle cause ecclesiastiche prima del Concordato.

Al più si può credere che dal 1770 sino al 1808 siesi pottuta fotsi agitare nei vecchi tribupali qualche causa beneficiaria, e di padronato, relativa a fondazioni portanti impropriamente il nome di Benefici, senza erezione in titolo ecalesiastico, o qualche causa veramente beneficiaria, per abuso di giurisdizione, e duranti le controversie con la Santa Sede, felicemente composte con l'ultimo Concordato—Tanto devo in riscontro ai due accennati pregiatissimi uffici di V. E.: e respingendole il rapporto rimessomi, prego l'E. V. a farmi conoscere le sue idee prima ch'Ella risponda al Proccurator Generale del Re presso la indicata G. Corte civile.

( Ministeriale del 13 agosto 1831 Aff. Eccl. )

# Vicenda-Coltura-Dissodamento-Eerce salde-Legge forestak-Woscoso

Il divieto di dissodare senza permesso comprende le terre salde, non boscose — Eccerione sta a questa regola se la saldezza delle terre provvenga da regolare vicenda di coltura.

Come si verificherà la regolare vicenda?

Rispondi che a ne casi di dissodamento si debba stare tanto dagli agenti forestali, quanto dalle autorità amministrative, non che da Regi giudici; agli estratti de singoli catasti provvisori circa. La indole coltivabile de terreni, escluso ogni documento o pruova testimoniale — salvo solamente al giudice in qualche caso straordinario di ordinare una perizia ».

Son queste massime in Circolare, a Proccuratori del Re indirizzata, il di 8 maggio 1833 (grazia e giustizia).

N.º 635.

# Dogana-Magazinaggio-Sequesteo victato

I così detti « affitti di magazzini della Gran Dogana di Napoli non son soggetti a sequestro » — Sua Maesa nell'ordinario Consiglio di Stato del a di giugno 1833 si degnò di dichiararlo, e ne fu data comunicazione in circolare a Proccuratori del RE il 19 di giugno 1833— (grazia e giustizia).

N.º 636.

# Motificazioni all'estero-Speso-Posta

Per le notificazioni all'estero, colui che fa notificare l'atto al Parquet del P. M. dovra pagar le spese di posta, o ne va egli esente?

Eran del 29 di aprile 1820 superiori disposizioni, che vennero abolite da Sovrano Rescritto del 21 di maggio 1822—Da questa data sino al 1833 de spese postali andarono imputate alle parti — Fu nel Consiglio ordinario di Stato del 9 di agosto 1833 che Sua Maesta, per quello spirito di protezione ch'è suo Real animo di far costantemente sperimentare al propri sudditi, si degnò « risolvere di ritornarsi al sistema preesistente al 21 maggio 1822, rimanendo così a carico del Real Governo la trasmissione de sopramentopati atti, senza riscuotersi pagamento alcuno »— (Circolare al Proccuratori del Re del 31 agosto 1833 (grazia e giustizia).

in the a difficil di server,

# Elmministrazioni Diocesane-Eribunalo misto-Beneficenza pubblica-Monte frumentario

Le amministrazioni Diocesane possono prender parte in ciò che appartiene alla pubblica beneficenza? No.— Esse non sono succedute al Tribunale misto—esse fanno le veci dello abolito monte frumentario — (Argom. dello art. xvu del Concordato — Ministeriale aff. Eccl. 18 di gen. 1832 — v. atti dopo il Concordato part. 5 pag. 141)

### N.º 638:

# Otti-Workficazione-Parquet-Estero-Wazionalità-Wenzione

( v. n. 656 )

In Rescritto del 29 di aprile 1820 per assicurare la notificazione degli atti che vanno all'estero secondo l'art. 164 n. q. l. d. p. c., fu ordinato che non si mancasse di dare notizia accurata e non equivoca della nazionalità degl'individui, cui gli atti fossero diretti.

Ed a'30 di novembre 1833 in una Circolare ai Proccuratori del Re fu imposta la scrupolosa osservanza di cosifiatio precetti ( Gruz. e giust. )

### Quadri-Rendite-Censi-Formalità-Ruoli esecutivi-Omministrazioni

( v. n. 524, 561, 576 )

È interessante e complicata la materia di cui andiamo ad occuparci trattando de' Quadri di rendite che esecutoriati costituiscon titolo per le amministrazioni—A render più chiare le idee, ripartiremo, per quanto è possibile, invelassi le multiplici disposizioni, legislative su tale ramo, o almeno le principali fra esse.

#### 1. STATO—DEMANJ.

Il Decreto del 30 di gennato 1817 portante la riunione de beni dello Stato, e le norme per amministrargi, provvide al modo di rendere escutivi i titoli delle rendite costituite e de' crediti appartenenti a quell'amministrazione — Nello articolo 56 di quel Decreto fu sancito che da tutti i Direttori de' Reali Demani si fornhasse un quadro de' debitori dell'amministrazione per rendite costituite di egni naturu, canoni, prestazioni, ed annualità di capitali — furon date le norme con cui questo quadro dovesse redigersi (art. 56) —e fu soggiunto che in mancanza di espressi titoli, valesse per titolo il possesso in cui il Demanio, q i di lui autori, nel 1806 si fossero trovati di esigere le rendite—

Fu cumulativamente, ed oltre a tale estremo, voluto che concorresse pruova della esizione effettuata dopo l'anno 1806—Ma con un Decreto del 27 di luglio 1818 la parola e fu corretta nella parola o; di tal che alternativamente o il possesso anteriore all'anno 1806. o la pruova della esazione effettuata dopo l'anno 1806, s'intendessero valere per titolo:

La legge in pari tempo fece salva al debitoro ogni eccezione diretta a pruovare la inesistenza, o Cannullamento di quel titolo fondato nel possesso—( art. 57 Decreto 30 gennaio 1817)

Le forme dal legislatore indicate per la esecutoriazione de'ruoli che provvengono da tali quadri,

furon così

L'Intendente della Provincia dà le disposizioni onde si pubblichi per venti giorni il quadro affisso alla porta della casa comunale -e l'adempimento di questa formalità si pruova con processo verbale del sindaco vistato dal giudice luogale - se nella Provincia i debitori non sieno domiciliati, è necessaria la comunicazione per mezzo del giudice luogale al rappresentante del debitore-se non vi è rappresentante, ed il debitore non ha domicilio nella Provincia, in questo caso la pubblicazione si fa per mezzo del giornale della Intendenza, ed a cura del Direttore si notifica al Proccurator Regio presso il Tribunale-Il quadro dee contenere la menzione del titolo ove sia conosciuto-dee mentovare il nome, cognome, e domicilio del debitore - la epoca del contratto ed il nome del notaio stipulatore-la qualità di canone, prestazione, o annualità-il fondo, o capitale da cui si percepisce l'annua

rèndita—il come sia pervenuta al Demanio—la scàdenza de' pagamenti — il numero delle annate arretrate—(art. 56 decr. 30 gennato 1817)—Ove poi il titolo non fosse conosciuto, il quadro dee mentovare il possesso — i fatti — i documenti di esso (art. 58).

Si accorda un termine a produrre richiami— Questo è di quindici giorni pe' domiciliati nella provincia—di trenta giorni pe' domiciliati fuori provincia, ma rappresentati nella provincia — di quaranta giorni per coloro che non hanno nella provincia ne domicilio, ne rappresentante—salvo il termine dello art. 69 cod. di proc. civ ab., oggi art. 167 l. d. p. c. per coloro che dimorassero fuori della Italia, ma in Europa, o fuori di Europa al di quà, o al di là del capo di Buona-Speranza.

Il richiamo debb'essere appogiato a motivi di fatto, o di diritto, a nome di colui che si creda leso dal vedere il suo nome inscritto nel quadro — il richiamo dee portar costituzione di patrocinatore, ed appuntamento a giorno fisso co termini infru e non oltre a que' dalla legge determinati — il richiamo si notifica all' Intendente

Il Tribunde ne giudica conte per sommaria esposizione — Avverso la sentenza non v'è opposizione, sempréchè la somma sia appellabile — Interponendosi appello, si procede come ne giudiză di sommaria esposizione innanzi alla G. C. (art. 60 e 61 Decreto 30 genuaio 1817)

Non producendesi richiamo, o rigettandosi dalle autorità giudiziarie, i nomi si riproducono in un ruolo diffinitivo per la somma del debito rispettivo — ed in un altro ruolo si notano coloro, di cui i richiami fossero stati ammessi (art. 62 e 63) — questi ruoli diffinitivi si presentano all'Intendente che spedisce in piè di essi una ordinarza, dichiarandogli esecutivi — una seconda spedizione di questa ordinarza vien conservata neburò della Intendenza — un'altra va alla Direzione Generale (art. 64) — Gli estratti di questo ruolo diffinitivo, firmati dal Direttore e dallo Intendente, sono esecutivi del pari, e si spediscono a' ficevitori — I ricevitori de Demani possono consegnare agli uffiziali ministeriali per la esecuzione gli estratti con la loro firma, e con quella del Giudice del luogo di loro residenza—(art. 65 Decr. cit.)

Fu dubitato del se l'art. 56 del Decreto teste analizzato, con cui prefinivasi al Demanio un termine per la formazione de' quadri, potesse indurrre prescrizione a fayor de' debitori omessi — Fu risoluto di no — «.in'conseguenza tutt', i quadri formati dopo il detto termine, pubblicati ed esecutoriati da rispettivi Intedenti, dovranno essere valutati come titoli già costituiti a favore del Demanio — tutti quelli dopo lo stesso giorno formati e non pubblicati , potranno pubblicarsi e rendersi esecutori — e quando non ancora sieno redatti, potranno redigersi, per poi pubblicarsi e munirsi delle sellemnità necessarie a rendersi esecutivi — (Decreto del di 18 ottobre 1824 collez. pag. 199).

Cosiffatte regole che in origine crano pe censi e le rendite dello Stato esclusivamente sancite, passaron di poi al favore e degli stabilimenti di pietà, e de Comuni, e de Luoghi pii, e di Enti-morali di varia natura.

#### Comuni — Stabilimenti di Beneficenza e di pubblica instruzione.

Era già provveduto a riguardo de' sette principuli stabilimenti di pietà in Napoli, di eui parlasi
nel Decreto e nel regolamento del 19 dicembre 1816
( coll. pag. 566 ) che i rispettivi amministratori
facessero rinnovare i titoli de' censi fra tre mesi—
Fra fin d'albora sanctio che senza andare incontro
a spese di stipula, e registratura, potessero i titoli
essere in collettiva rinnovati, ed il rivolo esser discusso e dichiarato esecutivo da una Commussionetemporanea che allora trovavasi eretta per esamimar lo stato discusso del corpo municipile di Napoli—( art. 24 regol. annesso al Real Decreto del
19 dicembre 1816 coll. pag. 573 ).

Dopo che fu pubblicato il Decreto del 30 di genanjo 1817 pe' quadri de' censi e delle rendite del Demanio dello Stato, apparve il Decreto del 19 di novembre 1817 con cui fu ordinato che fussero a' Comuni ed agli stabilimenti di beueficenza in generale applicabili le disposizioni dell'art. 24 del regolamento annesso al Real Decreto del 19 dicembre 1816; ibbenchè quel Decreto solo a'sette principali stabilimenti di pietà si riferisse—Fu quivi ordinato che — « il ruolo de' titoli da rinnovarsi in collettiva si dovesse dichiarare esecutivo dal Consiglio d'Interdenza, intesi gl' interessati — salvo alle parti l'adire le autorità competenti, quando sorgesse contesa salla natura de caistenza del debito ».

E con Decreto del 3 di febbrato 1818 le facilitazioni accordate per la rinnovazione de titoli de censi dovuti a comuni ed agli stabilimenti di beneficenza furon estese a casi di censi assegnati a stabilimenti di pubblica instruzione ( collez, p. 110).

Per l'applicazione di questi principi di diritto convien percorrere il Rescritto del 12 di settembre 1818, ed il Regolamento del 10 di ottobre dello

stesso anno.

Nel Rescritto del 12 settembre 1818 leggesi così « Dopo il decreto de'30 di gennato 1817 si sono elevate quistioni intorno alla esibizione de' titoli de'crediti che il Demanio vanta contra i comuni - Sua Maestà, cui le ho rassegnate, nel Consiglio de' o corrente, unitamente al parere del Ministro delle Finanze, si è degnata di dichiarare che per le azioni in generale che a vicenda possono sperimentar i Comuni ed il Demanio, si presentino i documenti alla discussione del Consiglio d'Intendenza a' termini dello art. 313 l. 12 dicembre 1816e che pe' crediti costituiti i quali non danno luogo a lunghe indagini sieno essi inscritti sul quadro de debitori del Demanio a norma dello art. 56 del Decreto anzidetto - salvo a' Comuni il diritto di produrre i loro richiami avverso tal'inscrizioni, nel modo prescritto dagli art. 60 e seg. del Decreto medesimo - Sua Maestà ha risoluto ancora che il termine di giorni quindici fissato con lo stesso articolo per la presentazione di richiami, sia prolungato a giorni trenta a favor de' soli comuni ». ( Raccolta di Cosenza 1834 n. 26 pag. 184 ).

Questo Rescritto del 12 di settembre 1818 pre-

suppone il caso di un censo, di un'annua rendita, di una prestazione che si dica dovuta dal Demanio ad un Comune, o da un Comune al Demanio.

1. Quid laddove si trattasse di censo dovuto di Demanio da un pubblico stabilimento di Beneficenza? — Stava nel decreto del 12 settembre 1809 « I ducati novemille annui, di cui per differenti titoli le case di pubblica beneficenza si trovano collettivamente debitrici a' nostri Reali Demani restano per nostra volontà a'medesimi condonati »— ( collez. pag. )

2. Quid se si tratasse di censo dovuto dal Demanio in favor de vescovati, abbadie, benefici, parrocchie, priorati, capitoli, corporazioni religiose, stabilimenti di pubblica instruzione, stabilimenti dindustria, di beneficenza, di carità, messi sotto la protezione ed immediata assistenza del Governo? — Stava nel decreto 14 maggio 1810 (collez. pgg. 371) « Son dichiarati animortizzati ed estinti ».

3. Quid se si trattasse di rendita dovuta da un luogo pio ad un altro luogo pio? — Sta nel decreto del 27 agosto 1827 (collez. p. 139) » non sono applicabili tra luoghi pii, di cui l'un sia creditore dell'altro, le disposizioni del Real Decreto 30 gennaio 1817 sull'uso de'ruoli de censi e prestazioni di qualunque natura » — v. decreti 5 settembre 1828 (coll. p. 295) — 5 aprile 1830 (coll. p. 120) correlativi al Decreto 27 agosto 1827.

Nacquero dubbì per la esecuzione del decreto del di 19 novembre 1817 relativo a ruoli de Comuni e degli stabilimenti di beneficenza—Un regolamento

fu sanzionato che all'Intendente di Napoli il Ministro degli affari interni comunicava il 10 di ottobre 1818 (nella Intendenza volumetto intitolato rinnovazione di titoli de censi attivi pe' Comuni di Napoli n. 344 fol. 15 e v. f. 57 e '58 )—Eccone il tenore, che accomuna i principi per quattro classi di enti morali — Comuni — Stabilimenti di beneficenza — luoghi pii di beneficenza — pubblici stabilimenti — Per tutte de quattro classi il regolamento da al Consiglio d'Intendenza la facoltà di render esecutorio il ruolo, quella facoltà che pe' censi e per le rendite del Demanio dello Stato il decreto del 30 di gennaio 1817 da allo Intendente della Provincia.

« Sul proposito della rinnovazione de' censi appartenenti a' comuni, ed a'luoghi pii di beneficenza, si sono elevati diversi dubbi, il che ha prodotto che sia trascorso il termine di tre mesi da S. M. accordato, senza che in parecchi luoghi sia stata eseguita tale operazione — Avendo ora S. M. prorogato a tutto il mese di dicembre questo termine, e dichiarato che per la ultima volta accordava tale grazia, è importante che si rimuovano tutti gli ostacoli che si sono frapposti. Perciò, dopo di aver inteso il parere della Commessione consultiva della G. C. de conti, vengo a comunicarle le seguenti istruzioni che dileguano tutti i dubbi elevati, e fissano il sistema che dee tenersi per la rinnovazione de' titoli di cui si tratta »,

« 1. La rinnovazione de' titoli non dec eseguirsi presso i pubblici Notai, ma merce un ruolo di debitori da formarsi dagli amministratori de' Comuni, o de pubblici Stabilimenti, e da discutersi, e rendersi esecutorio da Consigli d'Intendenza, intesi gl'interessati: senza che il ruolo vada soggetto alla formalità del registro e del bollo ».

« 2. Essendosi considerato che la citazione individuale de'debitori per assistere alla discussione del ruolo può incontrare non poche difficoltà, per evitare qualunque inconveniente, saranno adottate le stesse regole stabilite dal Real Decreto de 30 di gennaio 1817 per rendere esecutivi i titoli de creditori del Demanio, per quanto riguarda il modo di citare i debitori; e non già per la discussione - In conseguenza di che gli amministratori de' comuni, e de' luoghi pii formeranno il ruolo con le norme prescritte dall' art. 56 del detto Decreto - sara data al ruolo medesimo tutta la pubblicità nel modo stabilito nell'art. 50 del Decreto istesso, e scors'i termini di cui si parla nell'art. 60, il Consiglio d' Intendenza procederà alla discussione del ruolo, o compariscano, o no i debitori, rendendolo in seguito esecutorio, per procedersi agli atti ulteriori ».

« 3. Mancando i titoli costitutivi de' censi, il possesso di esigere in cui trovavasi il creditore nel 1806, o la pruova della esazione effettuita dopo tale anno, varrà per titolo, salva al debitore ogni eccezione per dimostrare la inesistenza, o l'annullamento del medesimo ».

« 4. Dovendo prendersi l'inscrizione ipotecaria pe' ceusi indicati in una Provincia diversa da quella dove ne segua la rinnovazione, dovrà ciò aver luogo in virtù di un estratto del ruolo già discusso, e renduto esceutorio ». « 5. Le inscrizioni ipotecarie dovranno per ora eseguirsi a credito per darsi indi le disposizioni opportune circa il riscuotimento delle somme che a
tale titolo saranno dovute contro i debitori—Il Ministro delle Finanze ha già comunicato le disposizioni al Direttore generale del registro e del bollo,
acciò le inscrizioni sudette sieno fatte a credito, serbata la norma stabilita con l'art. 47 della legge del
di 25 dicembre 1816 ».

« 6. È opportuno di dichiarare, che pe' canoni enfiteutici non è necessaria la inscrizione ipotecaria, poichè rimanendo il dominio diretto presso il cocetente, non vi è bisogno di formalità ch'è imposta dalla legge soltanto a creditori godenti una ipoteca.

"7. La stessa regola vale pe canoni che si corrispondono pe Demuni comunuli ex-feuduli, ed ecclesiastici suddivisi che possono riputarsi come censi riservativi o pure enliteutici — Sciolti così tutt' i dubbì che diverse amministrazioni han promòsso, non mi resta che inculcarle a porre tutta la opera acciò la rinnovazione de titoli sia adempiuta nel prefisso termine, rinnuovendo qualunque altro ostacolo che potesse unovamente presentarsi — Firmato « Nuselli».

Ponderiamo la espressione racchiusa nel primo comma di questo regolamento del 10 di ottobre 1818, a scanso di equivoci—Ivi è detto che il ruolo de' debitori de' comuni, e de' luoghi pii di beneficenza debba discutersi e rendersi esecutorio da' Consigli d'Intendenza intesi gl'interessati—Ciò potrebbe far nascere il dubbio di doversi praticare una citazione a comparire innanzi al Consiglio

Vaselli vol. 4.9

onde assistere alla discussione—Nulla di tutto ciò—L'art. I del decreto 19 di novembre i 1817 tiene la identica frase, allorchè prescrive doversi i ruoli discutere e dichiarar esecutivi dal Consiglio d'Intendenza intesi gl'interessati — Ma alla citazione individuale è sostituita per appositi decreti sulla materia quella pubblicazione che ne fa le veci, senza i dispendì che il rito ordinario indurrebbe — La pubblicazione de' ruoli è nella specie una citazione in collettiva, che a' termini degli articoli, 56°, 59 del decreto 30 di gennaio 1817 porta a'debitori la legule notizia del loro debito; ond'e ch'essi, così avvertiti, possono intervenir se lo vogliano alla discussione che va a fare il Consiglio d'Intendenza.

Nè è nuovo in legge questo metodo, anche nel diritto privato; in cui il Legislatore per agevolar il procedimento giudiziario nelle azioni possessorie da prima nel solo caso di esazione di prestazioni prediali permise a' privati la citazione per edițio appena cinque, o più di cinque, fosser coloro contra i quali il possessorio volesse costituirsi (decreto 4 febbraio 1828 collez. p. 28) — Poscia con ampia ed estesa espressione in tutt'i casi de' censi o canoni di qualsiasi natura, permise la citazione per editto, ove cinque o più fossero i debitori (decreto 24 giugno 1828 collez. p. 134 a 136 portante clausula derogatoria del precedente decreto del 4 febbraio 1828.)

Nel 1819 un Rescritto comunicato dal Ministero di grazia e giustizia in circolare a Regi Proccuratori estendeva a' Monti frumentari le disposi-zioni sulla rinnovazione de titoli pe' comuni, e pe' luoghi pii di beneficenza - Ma aggiungeva per tali monti frumentari una particolare formalità , ne' termini seguenti, che possono considerarsi come una eccezione fatta nel Rescritto apportatore a' Monti frumentari di quel privilegio che prima i decreti loro non davano - « S. M. ha inoltre risoluto che a tutte queste disposizioni sia aggiunta ancora la ritualità d'intimarsi individualmente ne' rispettivi domicili de' debitori la nota de' debiti liquidati, e classificati da' decurionati prima di affiggersi in ciascun Comune - così i debitori avvertiti della rinnovazione de' titoli, non potranno addurre alcun motivo d'ignoranza, ed il loro silenzio dovrà presumersi impreteribilmente effetto della ricognizione de crediti che contro di essi son reclamati »-(Rescritto 2 giugno 1819)

Di fatti che quella abbia a considerarsi come una eccezione, ferme le regole, e che per modo di regola la citazione per edictum, e non la individuale oggi occorra anche pe' crediti appartenenti al petrmonio del già monte frumentario, può desumersi da che a 2 maggio 1823 fu osservato che ne' quadri pubblicati dal Demanio in esceuzione del decreto 30 gennafo 1817 non poterono, andar comprese le rendite costituite appartenenti a mense vescovili, a badte.

a benefici, allora non vucanti - Quindi appositamente il Decreto di quel di provvide che fra due mesi numerandi dal 2 maggio 1823 tutti i titolari di mense e benefici che costituivano il patrimonio del già Monte frumentario, e delle badie e de' benefici di Regio padronato che nelle vacanze debbono ricadere alle rispettive amministrazioni diocesane, facessero alle amministrazioni medesime pervenire il quadro de' debitori della rispettiva mensa, badia, o beneficio, per rendite costituite di ogni natura, canoni, prestazioni ed unnualità de capitali, che non fossero stati compresi ne quadri già pubblicati dal Demanio-e furon in questo decreto del 2 maggio 1823 applicate con lievissime modificazioni le norme degli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 del decreto 30 di gennaîo 1817, dando però allo Intendente, non al Consiglio d'Intendenza, la facoltà di rendere esecutorio il ruolo - nè si parlò quivi di notificazioni individuali, sibbene il legislatore si attenne a' generali metodi della citazione per edictum additati dal Decreto del 30 di gennaĵo 1817 - v. gli articoli i a ir del decreto dato in Vienna a a maggio 1823 (coll. 1817 1 164 seg. e 1823 i 248 a 251).

Quì cade opportuno il far cenno della circolare 21 giugno 1823 (aff. ecclesiastici agli Ordinari de' Reali domini al di qua del faro) - Ivi si legge riprodotta la idea che il decreto del 2 maggio 1823 vada inteso remissivamente al decreto del 30 gencome is large for

Hald 1815

Ecco le parole della circolare

Con decreto del 2 prossimo passato maggio 1823

S. M. considerando che nella esecuzione delle disposizioni contenute nel cap. 1. tit. 3 del regal decreto 30 di gennaio 1817 relativamente al modo di render esecutivi i titoli delle rendite costituite canoni , prestazioni , ed annualità di capitali , non furono comprese le rendite di tale natura appartenenti alle mense vescovili , budie , e benefici , che in quella epoca non si trovavano vacanti; si è degnata accordare che le medesime operazioni prescritte col cennato regul decreto per la sudetta formazione de' titoli esecutivi, si proseguano, ed estendano per le rendite costituite delle mense vescovili, e delle badie, e de benefici che o son vacate posteriormente all'anzidetto regal decreto 30 gennato 1817, ò essendo attualmente presso i rispettivi titolari, debbono nelle vacanze ricadere alle rispettive amministrazioni diocesane »-( atti dopo del Concordato parte 3 pag. 149 n. 82).

È del pari notevole che furon esentati da bollo e da registri i quadri de'debitori che in esecuzione del decreto 2 maggio 1823 ciascun'amministrazione rimetterebbe allo Intendente, come pure quelle copie di tali quadri che l'Intendente spedirebbe a'Sindaci—Per l'opposto i ruoli esecutivi che son dichiaruti dall'Intendente esecutori, debbon esser redatti in carta bollata, e registrati, essendo titolo contra i debitori (Circolare aff. eccl. 10 gennato 1824 atti dopo il Concordato parte 3. p. 184 n. 95).

All'applicazione del decreto 2 meggio 1823 può ceser utile il rammemorare come due dubbi sulla intelligenza di esso vennero dal Ministro segretario di Stato delle Finanze d'accordo con quelo degli

affari ecclesiastici risoluti nel 31 di marzo 1824.

I due dubbi presentavansi così

« Se penda lite sulla natura di qualche beneficio in modo che potrebbe in esito questo rilasciarsi a patroni come semplice legato pio, o come beneficio ecclesiastico ritenersi dall'amministrazione i dovrà per quello aver luogo la formazione del quadro?

2. « Se per le decime dovute da' comuni a qualche beneficio basti riportar nel quadro il comune, o sia d'uopo segnarvi le famiglie tutte che lo com-

pongono?

« Quanto al r. dubbio — si è risoluto che ancor quando penda lite ne' tribunali sulla natura di qualche beneficio, debbano i debitori di rendita costituita del medesimo includersi nel quadro, con l'avvertenza in margine « che pel beneficio pende lite nel tribunale » — Qualora il medesimo deciderà che il preteso beneficio sia mero legato pio laicale, in tale caso, i nomi de' debitori del medesimo verranno cancellati dal quadro.

Riguardo al 2. dubbio—si è risoluto che sia sufficiente riportar nel quadro il Comune, dovendo esser- cura dell'amministrazione del medesimo di sostenere le ragioni de' cittadini ch'essi ruppresentano »— ( atti dopo il concord, parte 3 p. 189

в. 100 ).

#### 4. CASA REGALE - SITO REGALE.

Come nella legge del 21 di marzo 1817, ad occasione di delinirsi gli oggetti dell'amministrazione pubblica, furon indicati per assimilazione i beni della Casa Regale e de'siti Regali, così a 14 gennato 1824 fu emanato il-Decreto con cui il disposto nell'art. 57 del Decreto 30 gennato 1817 in mancanza di titoli espressi de'censi dovuti all'amministrazione del Regul sito di Persano; o a chianque avesse causa dalla medesima, fu dichiarato applicabile così « che il possesso, in cui la detta Regale amministrazione, o i suoi autori trovavansi nell'anno 1806 di esigere le stesse rendite, o pure la pruova della esazione effettuata dopo del citato anno 1806, varra per titolo - salva al debitore ogni eccezione diretta a pruovare la inesistenza, o l'annullamento del titolo stesso » -In quanto alle forme, furon applicati gli art. 58 e seguenti del Decreto del 30 gennato 1817 (coll. 1824 1 p. 20. )

### 5. SEMINARJ.

A 19 aprile 1824, le disposizioni contenute nel Decreto del 2 maggio 1823 circa il modo di rendere escentivi i titoli delle rendite costituite di qualunque natura, canoni, prestazioni, ed annualità di capitali delle mense voscovili, delle badie de benefici che non erano stati compresi ne' quadri pubblicati dal Demanio in virtù del Decreto del 30 di genualo 1817, quelle identiche disposizioni furon applicate ed estese anche a' seminari diocessani—(Decreto del 19 aprile 1824 coll. p. 195.)

Con decreto del 28 di giugno 1824 le disposizioni del decreto del 2 di maggio 1823 furono estese ed applicate alle rendite costituite del Patrimonio regolare che il Demanio omesso avea d'includere ne' quadri pubblicati per effetto del Decreto emanato nel di 30 gennaîo 1817 (coll. p. 357)-E con Decreto del 2 di gennaîo 1826 fu agli amministratori del Putrimonio regolare prorogato il termine per un altro anno, onde potessero alle rispettive amministrazioni diocesane inviare i quadri de' debitori che le amministrazioni diocesane rimetter dovrebbero agl'Intendenti per disporne la pubblicazione secondo il decreto 28 di giugno 1824 (collez. p. 3)-Poscia con Decreto del 16 settembre 1831, veduto il decreto del 2 gennaĵo 1826. fu alla commissione mista umministratrice del Patrimonio regolare conceduta una proroga per pubblicare il quadro in cui s'includerebbero talune rendite recentemente iscoperte in Mileto, Reggio, ed Oppido-Ivi furon richiamati i modi ed i termini prescritti da Decreti 2 maggio 1823, e 28 giugno 1824 — ( v. collez. p. 68. )

#### 7. CHIESE RICETTIZIE.

A'16 di novembre 1824 fu provveduto alle Chiese della formazione del titoli delle sacre ordinazioni, in modo che i proccuratori di tali Chiese inviassero i quadri de'rispettivi debitori alle amministrazioni diocessine, e queste amministrazioni gli

passassero agl' Intendenti per la pubblicazione (decreto 16 di novembre 1824 coll. p. 213 )-v. dec. di proroga 30 aprile 1825 - altra in decreto 27. ottobre 1825 che rinvia a' decreti 2 maggio 1823-22 marzo 1824 - 6 settembre 1824 - 16 hovembre 1824 - 30 aprile 1825.

A' 12 ottobre 1827 un regal Decreto accordò termini di proroga a tutto agosto 1828 pe quadri che formerebbero le amministrazioni diocesane de' debitori appartenenti alle mense vescovili - alle badie - a' benefici - alle Chiese ricettizie designate nel regal decreto del 16 di novembre 1824, e che rimetterebbero agl' Intendenti delle Provincie ( coll. pag. 161. )

#### R. LUGGRI PIL.

Nel 1826 con decreto del 2 di gennalo ad occasione di accordarsi una proroga per la rinnovazione de'titoli de'censi e canoni, fu serbata la espressione generica « a tutte le amministrazioni de' huoghi pii » ( coll. p. 1. )-Fu inteso che questo decreto comprendesse eziandio i luoghi pii ecclesiastici dipendenti dalle amministrazioni diocesane alle quali fu comunicato-( Ministeriale del 1 febbraĵo 1826 aff. Ecclesiast, atti dopo il Concord. parte 4 n. 7. p. 65.)

A'5 di febbraio 1828 un altro regal decreto estese gli essetti del decreto del 12 ottobre 1827 a'luoghi pii laicali - ed agli stabilimenti di beneficenza ( collez. p. 37.)

A riguardo delle decime sagramentali ( di cui trattammo in questa opera tom, 3, n. 561 pag. 526 c rapportammo il regal Rescritto del 1838 tom. 4, n. 576 pag. 26) una ministeriale del 22 luglio 1823 all'Intendente di Dicuzzo citeriore indirizzavasi così

» . . . Ella manifestò di essersi negata a rendere esecutivo il quadro de' debitori per decime sagramentali a pro della Parrocchia del comune di Buonanotte, perchè in esso non vengono indicati i fatti, o i documenti da cui risulti il possesso giusta la disposizione dello art. 4 del regal decreto del 2 maggio 1823. - Di riscontro io debbo farle osservare che il citato articolo, se è applicabile alle rendite perpetue di qualunque natura, non può riguardare decime sagramentali. - Esse in fatti in origine non ebbero per titolo che la sola legge, e perciò ben di rado avviene che sienvi documenti che le dimostrino. - Oltre a ciò non si potrebbero indicare i fatti da' quali risulti il possesso senza riportare i nomi delle famiglie che le pagavano; or questo sistema non solo riuscirebbe coniplicato e diffuso, ma sarebbe ancora spesso erroneo e fecondo di liti. - Fu per tali motivi che di accordo col Ministro delle Finanze venne risoluto con circolare del 31 di marzo 1824 che sia sufficiente di riportare nel quadro il solo nome del Comune, dovendo esser cura degli amministratori di esso di sostenere le ragioni de' cittadini - Dopo tuttociò può ella rendere esecutivo il quadro per la esazione delle decime sagramentali, quante volte non vi sieno legali opposizioni, nel modo stesso che è stato praticato da tutti gli altri Intendenti »—( atti dopo il concordato purt. 5 pag. 37 n. 22 ).

10. Diocesi—Priorati—Arcipreture—Capitoli—Titolari e Compadroni—Parrocchie—Collegiate—Quadri suppletori—Errori corretti

Le teoriche riguardanti l'uso de'Quadri e la esecutoriazione de ruoli passarono così alle multiplici classi di enti-morali sotto le varie nomenclature — Può servir di argomento a pruovare ciò il percorrere vari decreti di proroga, oltre a que' che indicammo—E giova ponderar come le prorogazioni talvolta siensi accordate non solo per formare il quadro negletto nel tempo utile, ma eziandio per rettificar errori corsi ne' quadri pubblicati, e per supplire omissioni in quadri precedenti.

i. Nel decreto 16 di settembre 1831, veduto il decreto 12 ottobre 1827 che avea conceduto proroga alle mense vescocili. alle badie, a' benefici, alle chiese ricettizie, a' seminuri per formare e pubblicar i quadri a' termini del decreto 2 di maggio 1823, fu dato per ciò adempiere un termine di altri sei mesi alle amministrazioni diocessare: benvero fu richiamata la risponsabilità di multu già ordinata ne decreti 22 di marzo 1824, 6 di settembre 1824, 27 di ottobre 1825, 10 di ottobre 1827 contra i titolari de benefici che fossero negligenti; ed omettendosi ne quadri alcun cespite, furon chiamati risponsabili i titolari de benefici—i componenti le amministrazioni diocessane — i partecipanti delle

chiese ricettizie - gli amministratori de' seminari i quali fossero negligenti (collez. p. 205 206).

2. Nel decreto del 24 di marzo 1829, che rinvia a quello del 2 di maggio 1823 esteso al patrimonio regolare co decreti 28 di giugno 1824, e 2 di gennato 1826, vedesi accordata alla Commessione mista del patrimonio regolare una proroga, onde facesse pubblicar il quadro de debitori di capitali e canoni di quel patrimonio ultimamente scoverti nella diocesi di Ugento (coll. p. 73).

3. Nel decreto del 13 di aprile 1832, veduto il decreto 16 settembre 1831, leggesi la proroga ampliata a tutto dicembre 1831 per la diocesi di Be-

nevento (collez. p. 140).

4. Nel decreto 1 giugno 1832, veduto il decreto 16 settembre 1831, è accordata la proroga di due mesi per la pubblicazione del quadro de debitori della badia di Santa Maria di Regal Valle di Regio padronato (collez, p. 184).

5. Nel decreto i cottobre 1832, è accordata proroga di sei mesi al Priorato di S. Niccolo di Barper quella Bastica di Regio padronato, onde facesse el inviasse il quadro a termini del decreto

2 di maggio 1823 (collez. p. 167).

6. Nel decreto 16 ottobre 1832, veduto il decreto de 16 settembre 1831., è accordat all'Amministrazione diocesana di Avellino la prorega di quattro mesi (collez. p. 170).

7. Nell'altro decreto 26 settembre 1833, veduto il decreto 16 settembre 1831, è accordat all'Amni-nistrazione diocesana di Mileto la proroga di altri sei mesi (coll. p. 226)—di altrottanti all'Amnini-

strazione diocesana di Cosenza (collez. p. 227).

8. Nell'altro decreto 7 di luglio 1834 è accordata proroga per la pubblicazione del quadro ad un'Arcipretura in diocesi di Lucera sotto il titolo di S. Marco la Catola (collez. p. 3).

9. Nell'altro decreto del 28 di luglio 1834 è accordata proroga al *Cupitolo della Cattedrale* di Avellino ( collez. p. 15 ).

10. Nell'altro del 3 di novembre 1834 è accordat' à titoluri e computroni de diversi benefici ecclesiastici esistenti nella diocesi di Avellino—e la s'include la facoltà di rettificar errori corsi in alcuni stati già pubblicati pe' benefici istessi (coll. p. 105).

11. Nell'altro decreto del 10 novembre 1834 è accordata la proroga a diversi benefici nella diocesi di Teramo per rendite posterio rmente iscoperte.

12. Nell'altro decreto del 22 febbraĵo 1835 è accordat' alle parrocchie e benefici esistenti nella diocesi di Calvi (collez. p. 50).

13. Nell'altro decreto del 7 di aprile 1835 è accordat'al Capitolo di Atri, ed alle altre Chiese e benefici di quella diocesi (collez. 81).

14. Nell'altro decreto del 25 di maggio 1835 è accordat' alle Chiese e benefici esistenti nella diocesi

di Nardò ( coll. p. 161 ).

15. Nell'altro decreto del 7 marzo 1836 è accordat'alla collegiata di S. Lorenzo Martire in diocesi

di Cerreto (collez. p. 44).

16. Nell'altro decreto del 3 maggio 1836 è accordat' alla mensa vescovile di Sessa, ed alle badie e benefici esistenti in quella diocesi (collez. p. 97).

17. Nell'altro decreto del 29 di agosto 1836 è ac-

cordat' alle Chiese e benefici della diocesi di Lucera

( collez, p. 34 ).

Per le rendite de' comuni è notevole il decreto i di agosto 1835—Ivi ad occasione di prorogarsi il trimestre alla pubblicazione pe conuni di Abruzzo 1. ultra, si rinvia alle disposizioni racchiuse nello art. 24 del decreto 19 dicembre 1816, scritto per gli stabilimenti di pietà, che dicesi applicato col decreto 19 novembre 1817—e si rinvia a' decreti 27 ottobre 1825—2 gennaio 1826—12 ottobre 1827—5 febbraio 1828.

### 11. PE' REALI DOMINI OLTRE IL PARO-

Era già in osservanza un regal Rescritto de' 26 giugno 1822 relativo alla intitolazione de' ruoli censuari ne Reali domini oltre il faro, quando il regal Decreto del 27 di ottobre 1825 fu sanzionato un regolamento apposito, che ha qualche analogia con le norme dal Decreto 30 gennaĵo 1817 e dagli altri Decreti correlativi prefinite pe' ruoli delle amministrazioni - Furon particolari determinazioni in quel regolamento pubblicate, distinguendo il se la costituzione del censo fondasse in istrumenti rogati sotto lo impero delle antiche leggi, dal caso in cui si trattasse di censi nati posteriormente - In quanto a'primi, fu detto doversi applicare il Decreto del 21 settembre 1819 per la intitolazione degli antichi istrumenti al proprietario de' censi, ed il regolamento abilita a formar notamenti con determinate formalità, a citare in unico atto per via di editto onde comparire innanzi al Presidente del Tribunale; afligendosi questo editto; vidimandosi dal sindaco la relata dell'usciere pruovante l'aflissione; permettendosi i richiami a coloro che si credessero a torto inscritti, richiami in via di opposizioni che il Presidente con ordinanza a' termini dello art. 892 l. d. p. c. discuterebbe—di tal che, serbate queste, forme, esecutoria si rendesse la partita compresa ne notamenti — (Real Decr. e regolamento del 20 tottobre 1825 collez. p. 233 a 237)

Il Decreto 7 di uprile 1828, ad occasione di accordar una proroga al termine pe' ruoli censuari di Sicilia, tassativamente spiegò il beneficio della proroga applicarsi alle opere solamente di pubblica beneficenza—(invivò al Decreto 27 di ottobre 1825, d al Decreto di proroga del di 10 gennaio 1827)

Del 30 marzo 1829 si ha il decreto in cui, ad óccasione di accordarsi una proroga pe ruoli censuari in. Sicilia vedesi ripetuta la espressione « in favore delle opere di pubblica beneficenza » — ed èbenanche un periodo così « e di tutte le annuinstrazioni de beni della nostra regal Casa »—
Nelle considerazioni premesse a questo Decreto leggesi « volendo agevolare l'adempimento di questo
peruzione alle opere di pubblica Beneficenza, ed
alle annuinistrazioni de' beni della nostra regal
Casa, le quali in fatto di privilegio sono assimilate
a' Comuni ed agli stabilimenti pubblicis—(coll. p.83.)

Nel 6 di agosto 1832, ad occasione di accordare una proroga per la intiolazione de ruoli censuari in Sicilia, vedeansi inclusi con menzione speciale i comuni de Reali Domini oltre il Faro — (coll. pag. 57.) Nel 2 di giugno 1833 vedeasi emenato il Decreto di cui l'articolo primo è così « il termine per la intitolazione de'ruoli censuari giusta il Decreto e regolamento del 27 di ottobre 1825, è prorogato a favore de'Comuni e de'pubblici stubilimenti ne nostri Reali dominj oltre il Faro fino a tutto il mese di aprile 1834 ( colì, pag. 144.)

Il Decreto 11 di ottobre 1833 applica, estende, e modifica le disposizioni del Decreto del 27 di ottobre 1825 al pro delle mense arcivescovili, e vescovili, delle budie, e de benefici di Regio pudronato in Sicilia, onde assicurar a tali enti-morali la percezione delle loro rendite costituite di ogni nutura canoni, prestazioni variabili ed invariabili—(Decr. e regolamento 11 di ottobre 1833 collez, p. 241)

Con Decreto 29 dicembre 1834, veduto il regolamento del di 11 ottobre 1833, vien prorogato a tutto il 1836 il termine per la intitolazione de' ruoli permanenti censuari delle mense, badie, banefici di regio padronato—(collez. p. 193.)

Con decreto del 26 di settembre 1836 tale proroga è ampliata — ( collez. p. 55. ) Quadri-Nuoli-Intendente-Organo di comunicazione-Competenza sulla nullità di ordinanza-Opposizioni devolutive, non sospensivo Eribunal civile-Cermini-Consiglio d'Intendenza-Decisioni

( v. m. 639 )

Una circolare del 20 settembre 1828 porta la soluzione di dubbi insorti alle amministrazioni Diocesane nell'applicazione del detreto del 2 maggio 1823—Giova rapportarne il tenore

"... trovandosi stabilito nello art. 6 del regal decreto del 2 maggio 1823 che le opposizioni intimar si debbano all'Intendente, si è creduto che nella discussione delle medesime l'Intendente stesso sia il legittimo rappresentante de' titolari de' benefict. e delle amministrazioni diocesane—Quindi avviene che i debitori , appena notificate le opposizioni , si affrettino a farle discutere, e non costituendosi l'Intendente parte in giudizio, eglino non han contraddittori — riescono per lo più ad ottenere dal Tribunale sentenze favorevoli, che sovente acquistano la forza della cosa giudicata.

Vaselli vol. 4.9

» Secondo lo spirito del ottato decreto, l'Intendente in simili affair non è che un semplice organo di confinuicazione fra le parti apponenti, e l'amministrazione diocesana, alla quale incumbe di vegliare alla difesa de diritti annessi a ciascan beneficio.

neficio.

» Per evitare adunque l'esposto inconveniente, ho ingiunto con circolare agl' Intendenti di rimettere alla rispettiva amministrazione l'atto di opposizione appena 'toro viene' motificiito', affinche essa possa far valere. le sue, ragioni in giudizio, o eccitare all'uopo il titolare quando trattasi di beneficio pieno, o darne partecipazione al Regio Proccuratore presso il tribunal civile della Provincia. se l'affiare riguardi benefici di Regio padronato, affinche come parte principale intervenga nel giudizio per la difesa de' diritti della regal Corona, a tenore del regal decreto di 27 ottobre 1825 »—(atti depo il Concordato parte 4, pag. 217, n. 96).

Ed in Ministeriale, del 29 novembre, 1828 all'Intendente di Napoli il Ministro degli affari ecclesia-

stici così rescrivea

con rapporto del 26 di settembre ultimo prendendo ella argomento dalla mia circolare del 20 dello stesso mese, sollecita la risoluzione, di vari dubbi altra volta proposti al Ministro degli affari Interni sulla intelligenza del regal decreto del 2 maggio 1823, il quale stabilisce il modo da rendere esettutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, budie, e de penefici—lo vengo sopra ciascun di essi a manifestarle la mia particolare opinione.

» Partendo dal principio di essere l'amministra zione diocesana, e non già l'Intendente, il reo convenuto nel giudizio promosso da' debitori con richiami avverso la inscrizione del loro nome nel quadro, ella nel vidimare l'atto, che a' termini dell' art. sesto del citato Decreto le viene notificato, .lia creduto di dichiarare espressamente di doversi dallo attore intimare anche l'amministrazione diocesana interessata, invece di rimetterle ella l'atto ricevuto-Io veggo che questo sistema sia vizioso, perchè aggiunge la necessità di una seconda intimazione non prescritta dal decreto, e rende più dispendioso il

giudizio per l'attore.

Osserva ella che a' termini del decreto medesimo i ruoli disfinitivi divengono esecutori in forza di una sua ordinanza, e che sieno anche esecutivi gli estratti , quando alla firma del Presidente dell'amministrazione diocesana sia unita la sua; e quindi brama di sapere quale autorità sia competente qualora venga arguita di nullità la ordinanza, o il debitore produca le sue opposizioni contro la coazioni che le amministrazioni diocesane hanno il diritto di spedire dopo la notifica dell'estratto del ruolo su mentovato - Sembra che l'esame di quistioni siffatte si appartenga a' giudici: del contenzioso giudiziario, versandosi essi, non già sulla legittimità, validità, o interpetrazione di un atto della pubblica amministrazione, ma bensì sul valore di un titolo affatto privato, nel quale non interviene l'autorità pubblica che per imprimergli il carattere dell'autenticità, e la forza esecutiva-Di

tal' teorica' può trarsi anche un afformento dagli articoli 84 m. 1, e 70 del regal decreto de'30 di gemato
1817 che la stabilisce in termini espressi pe' beni
del Demanio, e che ha servito di norma alla redazione dell'altro decreto de'a di maggio 1823—Ciò
non obtante bisogna lasciare aperto fudito alla elevazione de' conflitti di attribuzioni tra le autorità
del contenzioso amministrativo e giudiziario, ove
avessero luogo a norma della legge.

« Ella propone anche il dubbio se le opposizioni prodotte nel modo anzidetto sieno devolutive, o sophensive—Traendo argomento dal citato articolo 70
del Decreto de 30 di gennalo 1817, può dirsi che
essendo l'estratto del ruolo un titolo autentico ed
essecutivo, non possa arrestarsene la esecuzione sino
all' accusa di falso, sino a che il Tribunale non

conceda una soprassessoria.

"Rispondendo in fine all'ultimo de' suoi dubbi sul modo come debba il Consiglio d'Intendenza procedere nelle quistioni di simile natura, jo le fo rillettere che quante volte il Consiglio si creda competente, sia fuori dubbio che non per via di avviso all' Intendente ed amministrativamente, ma bensi come giudice del contenzioso amministrativo, e con le forme della legge, abbia a procedere e pronuziare la sua decisione.

« La prevengo che il Ministro di Grazia e Giustizia, cui ho manifestato questa idea, n'e convenuto, e che per intelligenza ho dato notizia al Ministro degli affari interni di questo foglio»—(attidopo il Concordato parte 4 pag. 234 n. 109)

L'Intendente di Napoli non si acquetò sulla com-

petenza del potere giudiziario — Riferì osservando sulla Ministeriale anzi espressa, ed ecco le risposte

» Napoli 31 dicembre 1828. — Nel rapporto del 13 spirante ho letto le sue segge osservazioni che la determinano ad opinare di appartenersi alle autorità del contenzioso amministrativo la controversia che potrebbe muoversi qualora venisse impugnata di nullità la ordinanza dell' Intendante che dichiara, esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite formati a norma del regal decreto del 2 di maggio 1823.

Io debbo rammentarle che col mio foglio precedente del 29 prossimo pussato mese altro non feci che manifestarle sulla presente quistione la mia particolare opinione, per la competenza dell'autorità giudiziaria, da non dever niente influire sulla risoluzione del conflitto di attribuzioni, qualora si elevasse - Così parimenti, qualunque sia la forza delle ragioni in appoggio di una opinione opposta a quella che le ho manifestata, non potrà mai risolversi definitivamente la quistione fuori il modo tracciato dalla legge per la risoluzione de' conflitti - Mentre da un lato la legge ha creduto di pubblico interesse il determinare i limiti che separar debbono il contenzioso amministrativo dal giudiziario, ha stabilito dall'altro il metodo da tenersi in caso di conflitto per fissarsi Sovranamente da S. M. la competenza - Io non potrei uscire da questa norma - Verificandosi dunque il caso di un conflitto di attribuzioni sul soggetto del suo rapporto, ella potrà nell'analoga deliberazione enunciare le ragioni che ha

ora esposto per sostenere la competenza dell'autorità del contenzioso amministrativo, onde se ne abbia quel conto che possono mentare — firmato Franco—all'Intendente di Napoli (atti dopo il Concordato p. 4. art. 244 n. 118.)

E con altra circolare del 24 dicembre 1828, in dilucidazione di quella del 20 settembre dello stesso anno fa narrato aver l'Intendente di Terra d'Ottranto osservato di non potersi evitar l'inconveniente di discutersi le opposizioni senza che l'amministrazione costituisse patrocinatore, fintantochè il termine degli otto giorni a comparire nel tribunale si calcolerebbe dalla notificazione all' Intendente; attesa la distanza in cui son le parti positivamente interessate: — Quindi il Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici lo manifesto, prese il temperamento

"" d'incaricare circolarmente i Proceuratori del RE presso i Tribunali civili, perchè i Presidenti, nello accordare a debitori opponenti il permesso di citare la controparte a giorno fisso alla udienza del Tribunale, nel senso dello art. 6 del regal decreto del 2 di maggio 1823, abbian cura di stabilire un termine tale che possa l'atto di citazione esser rimesso dallo Intendente alla Anuninistrazione dio cesana. cui incumbe di far valere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione "—( atti dopo il Concordato parte 4 pag. 243 n. 117 e v. Vegitaine p. 18).

In Ministeriale del di 11 luglio 1829 trovasi

ripetuto il principionamenti c

». che l'Intendente non è che l'organe per far, pervenire le dette opposizioni alle amministrazione diocesane, e che non egli:, ma bensì l'Amminia strazione, il titolare, il seminariò; in una parola l'interessato, è quegli che dev'esser parte quel gin — (atti dopo il Concordato parte 5 p. 34 n. 18).

N.º 641 adampes automatio

# Ruoli-Opposizione-Competenza-Gludi-

(v. n. 659 ; 640.)

Una ministeriale del 27 di novembre 1830 scioglie il dubbio di competenza nella esecuzione che si spiega in virtù di ruoli—eccone il tenore

"Le quistioni che sulla competenza o incompetenza de giudici di circondario possono elevarai ne giudizi sulle opposizioni ugli utti di esecuzione in virtù de ruoli esecutori contra i debitori morea del patrimonio ecclesiastico, debbouo esser regolate analogamente alle attribuzioni attuali de giudici di circondario, determinate dalla legge del 19 maggio 1817 e da successive-disposizioni; fira cui quella

del decreto del 23 di agosto ultimo.

» È erronea la massima di dover appartenere siffatti giudra esclusivamente al tribunal civile.

» Quando i giudici di pace secondo l'antro ordinamento giudiziano erano meramente magistrati di eccezione, non poteano versare sopra giudizidi esecuzione, e perciò l'art. 70 del decreto di gennafo 1817, dettato sotto lo impero di quella organizzazione, avea dovuto attribuire a tribunali di prima istanza allora esistenti, presso i quali risiedea la prima giurisdizione, la conoscenza delle opposizioni agli atti di esecuzione.

» Attualmente non è così, poichè i giudici di circondario, appartenendo alla classe de magistruti ordinari, possono giudicare per le azioni reali, o personali per determinata somma—(Ministeriale del 27 nov. 1830 collez. di Vegliante p. 19).

N. 642.

Ruoli esecutivi Quadri-Rendite-Bossessocio-Petitocio-Officacia-Competenza-Opposizioni discusseeOnus probandi

Durante il primo stadio fra la pubblicazione del quadro, e la esecutoriazione del ruolo, se il debitore si oppose, e la opposizione sua fu rigettata, quale sarà la efficacia del giudicato in tale sedeimpartito?

( v. n. 592 )

Grave è questa disamina — È un possessorio , o è un petitorio quel primo esame? — e quando sia un possessorio, di tal che haci dibero un secondo stadio di lite petitoriale, l'onus probandi in una figura negatoria di debito; sarà esso a carico assoluto di colui che fu succumbente nel giudizio di opposizioni al quadro?

Tre ministeriali ed un arresto della Corte suprema possono servir di face nello sviluppo di tali disamine.

1.º La Ministeriale del 23 gennato 1830 è così concepita

« Il beneficio di S. Andrea de Armenis in diocesi di Taranto ha tra le sue rendite molti censi e canoni già compresi nel ruolo reso esecutivo con ordine dell'Intendente a termini del regal decreto del 2 di maggio 1823 .- Uno de debitori che non si fece opponente in tempo utile citò non ha guari il titolare di detto beneficio, e l'amministrazione diocesana, chiedendo la comunicazione del titolo primordiale del censo da lui dovuto, ed in mancanza di essere assoluto dal pagamento - Questa domanda, rigettata dal regio giudice del circondario, è stata accolta in grado di appello ed in contumacia, come ben fondata dal tribunale civile sulla considerazione che il ruolo, comunque esecutivo, valga solo nel possessorio, e non già nel petitorio - Non pare che questo riflesso del tribunale si regga per legge - V. E. converra meco che quando ne' futuli prescritti dal regal decreto summentovato i debitori de'censi non fucciano opposizioni, e che il ruolo divenga esecutivo, allera il possesso legale è fermato a pro del beneficio che si dice creditore, ed in altri termini la quistione del possessorio trovasi a suo favore esaurita; ciò che importa che la pruova nel petitorio è tutta a carico del debitore, e che sino a tal punto non può farsi a meno da' giudici di dar piena esecusione al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo.— Se ne termini della sentenza emessa dal detto tribunale si voglia altrimenti decidere, qual mai sarebbe stato lo scopo delle salutari disposizioni del regal decreto? — lo prego V. E. di partecipare questa osservazione al tribunale civile di Terra d'Otranto, onde l'abbia presente nella sua sentenza in grado di opposizione »— (atti dopo il Concordato parte 5 pag. 57 n. 36).

2.º L'altra ministeriale del di 20 febbruto 1830 va ponderata, poiche ofire l'esempio di opposizioni prodotte al quadro pria di renderio ruole seccutivo—di possessorio assodato da ordinanza dell'Intendente — di nuovo attacco in linea petitoria, e di quistione insorta per definire a carico di chi fosse la pruova del non deberi-1vi sono ritenutti i principi — 1. che una volta esecutoriato il quadro, esso è titolo — 2. che quegli il quale vuol combatterlo in possessorio no l' può — 3. che se vuol attaccarlo in petitorio, dee assumere il carico di pruovare la inesistenza del proprio debito — Essa è concepita così

» Trovandosi i beni della mensa vescovile di Mottola sotto l'Amministrazione del regal Demanio, vennero pubblicati i quadri de' censi e canoni ne'termini del regal decreto del 30 di gennalo 1817—Vi si oppose il Marchese di S. Eramo per un canone di ducati 20 sostenendo di non aver mai: pagato, e che il fondo su cui era infisso trovavasi passato per effetto della divisione de' Demani al comune di Palagianello — Intanto la sede Vescovile di Mottola venne soppressa, e di beni di quella mensa furono aggregati alla mensa di

Castellaneta, il cui Vescovo dimostrò con documenti il pagamento del canone impugnato sino al 1814, e fece osservare che in virtù del decreto de'o di luglio 1812 gli effetti della divisione de' Demanî tornavano a danno di esso Marchese debitore per evizione risultante dalla sentenza della Commessione feudale, e dalla divisione de' Demanî - e che quindi la prestazione era di diritto passata su i beni a lui rimasti nella divisione istessa-Si tacque a tali eccezioni il debitore finchè. il tribunale civile di Lecce dichiarò perenta dopo i tre anni la sua istanza-rinnovò egli allora la opposizione, che venne dal tribunale dichiarata inammissibile-produsse appello avverso questa sentenza, e per averlo abbandonato ; la G. C. confermo la sentenza impugnata con decisione di congedo li la quale passò in cosa giudicata per mancanza di opposizione - Fu in tal modo che il ruolo divenne diffinitivo, e fu fatto esecutorio con ordinanza dello Intendente d'ac cora o man an acid shet, esto

«Non ha guari il Marchese di S. Eramo ha rinnovato il giudizio in prima istanza nella linea petitoriale, ripetendo però la medesima opposiziona
fatta ne due primi giudizi—Il tribunale civile di
Lecce I ha accolta per principio che le disposizioni det regal decreto del 2 maggio 1823 giovano
nel possessorio, mentre lasciano a debitori salvo il diritto di agire in petitorio—ed ha ordinato che il
Vescovo di Castellaneta tra il termine di giorni
40 esibisca il titolo pel quale pretende di esigere
il canone disputato.

» Non mi è d'uopo di lungo ragionare per chia-

rire le violazioni di legge che in questa sentenza si riuniscono—Accogliendosi la identica opposizione del debitore, già assorbita da due primi giudicati, si sono questi distrutti, e si è caduto nel vizio del bis petituam—D'altra parte, mentre si è riconosciuto in fatto che la Mensa abbia vinto nel giudizio possessoriale, e che trovisi nel possesso di esigere il canone in forza di un titolo esecutivo qual è il ruolo munito della ordinanza dell'Intendente, le si è imposto il peso della pruova nel petitoria, avendosi come per massima, che non l'attore, ma il reo convenuto, debba fornir pruova sull'oggetto che viene in disputa.

» Io prego V. E. di partecipare tali osservazioni tanto al Proccuratore del Re\_presso il tribunale civile di Lecce, quanto al Proccuratore Generale presso la G. C. civile di Trani, ove sarà prodotto

appello in questa causa.

"In tale congiuntura debbo manifestare a V. E. che dalla maggior parte de tribunali vengono malamente intese le disposizioni del regal decreto del 2 maggio 1823 intorno al giudizio sulle opposizioni de' debitori — Mi vego perciò nella necessità di pregare ancora l' E. V. di voler diriggere a tutt' i Proccuratori presso i tribunali una sua circolare per la esatta intelligenza delle medesime i facendo loro osservare che quando ai quadri pubblicati, o non si funno da debitori opposizioni ne' termini prescritti, o queste son, rigettate, o si lusciano perimere, ed il ruolo divene esecutivo, allora trovasi esaurito a favore del creditore il giudizio possessoriale—che quindi, se il debitore vuole impugna-

re in un giudizio di petitorio la sua prestazione, ha l'obbligo egli di pruovare direttumente il suo assunto; e che sino alla sentenza per lui favorevole non può sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo ch'è titolo esecutivo »— (atti dopo il Concordato parte 5 pag. 61 n. 40).

3.º Son gli stessi principi riprodotti in una circo-

3.º Son gli stessi principi riprodotti in una circolare dal ministero di Grazia e Giustizia indirizzata a' Proccuratori del RE ne' termini seguenti

" Napoli 3 di uprile 1830,-Signori - Si sono doluti i Ministri degli affari Ecclesiastici, e delle Finanze, che in occasione di giudizi promossi dai debitori del patrimonio ecclesiastico, o del Demanio tendenti ad impugnar il debito pel quale erano stati inscritti su i ruoli diffinitivi renduti esecutorî a' termini de' regali decreti de' 30 gennaîo 1817 e de' 2 maggio 1823, talune autorità giudiziarie contro la vera intelligenza de' decreti medesimi hanno opinato che il patrimonio ecclesiastico, o il Demanio creditore, sia tenuto in tali giudizi ad esibire i titoli originari del credito, senza tenersi conto del titolo nascente dal ruole diffinitivo esecutorio, di cui si è anche talvolta, in pendenza del giudizio, sospesa la efficacia-lo debbo in proposito far osservare che nella esistenza della inscrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutorio, potendovi da parte del debitore istesso esser luogo a giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio egli vi sta da attore, suo è per legge il peso di dimostrare la sussistenza della promossa azione, senza che in talun caso possa obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi: e che in fino a quando il

Magistrato, dietro le pruove offerte dal debitore, non fuccia diritto diffinitivamente all'azione dello stesso, non può serza manifesta violazione delle regule del diritto, sospendersi la efficucia del ruolo esceutorio — Questa efficacia non può cessare chi re conseguenza di sentenza, la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata — Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo collegio queste osservazioni, e nelle occasioni adempiere le funzioni del loro P. M. nel vegliare per la esatta esccuzione delle disposizioni legislative su la soggetta materia » — (Grazia e Giustizia circolare aff. civ. diretta a P. M.).

4. L'arresto della Corte suprema è concepito con Quistioni 1.—Vi è luogo allo sperimento di un'azione in petitorio dopo esaurito un giudizio sostenuto nella forma prescritta dal regal decreto del 2

di maggio 1823?
2. e nella ipotesi dell'affermativa, la porte del

debitore ch'è stata in quel giudizio succumbente, può obligare l'avversario alla esibizione del titolo, ed in difetto di questo, dee rimanere liberata?

La Corte suprema—visti gli art. 57, e 62 del regal decreto del 30 di gennaio 1817, e gli articoli t ed 8 del regal decreto de' 2 maggio 1823, quanto alla prima quistione ha osservato che . comunque negli enunciati regali decreti si parli di pruova'di possesso di esigere per parte de' corpi morali creditori; pure in ambodue è stato con tutta precisione . e nettezza definito, che in difetto de' titoli espressi, debba valere per titolo il possesso in cui trovavansi i titolari nell'anno 1806, o la pruova della essacione fatta posteriormente alla designata e-poca—È pure detto negli stessi decreti che, scors' i

termini concessi a' debitori per opporsi a' quadri, o rigettati i richiami proposti, debbano riportarsi in un ruolo definitivo i nomi de' medesimi,

¡Ha osservato, che trattandosi di leggi speciali, debbano esse intendersi a seconda del sistema loro proprio, nè possono alla intelligenza, ed escuzione delle stesse servir di norma le regole del diritto comune—E se così è, non può contro la lettera della legge stabilirsi y che una pruova voluta non solo per continuare la essione, ma benanche per stabilirae il timbò l'egattimo, debba essere efficace pel primo solamente de' due indicati oggetti, e non

già pel secondo.

Ha osservato che per nulla rileva il dire, che nel n. 3 dell'articolo 1 del regal decreto di maggio 1823 si riserva a' debitori il diritto di proporre ogni eccezione diretta a pruovare o la inesistenza del titolo, o le annullamento dello stesso - e che ciò importi la necessità di un secondo giudizio in petitorio, cioè non più nel fatto del possesso, ma sul diritto di possedere Ciò sarebbe indubitato, se fosse permesso ricorrere con le norme del diritto comune, ma non potendo quelle invocarsi per la ragione innanzi detta, conveniva assolutamente stabilire, che la facoltà data a debitori di dimostrare la inessicacia, o nullità de'titoli che contro di loro s' intendevano sar valere, doveva sperimentarsi nel tempo in cui si opponevano al quadro, e non già posteriormente-L'è questa una verità che risulta dallo insieme de regali decreti, e specialmente poi da quello ne' medesimi stabilito parlandosi dei ruoli difinitivi, ove a termini dell'articolo 8 del

decreto di maggio 1823 debbono riportarsi nomi di coloro, de quali i richiami sono stati giudicati per la somma del debito riconosciuta legittimico Or questa idea non conviene affatto a giudizi meramente possessorì, ne'quali conoscendosi del solo fatto, non è possibile stabilire cosa alcuna, rela-

tivamente alla legittimità del credito.

Sulla 2. quistione-La Corte suprema ha osservato che nella ipotesi di essere altra la intelligenza de'decreti, e di potersi dire che un giudizio in petitorio debba aver luogo in pro di quei debitori, che succumbenti nelle opposizioni a quadri, sono stati già notati ne'ruoli difinitivi, non dovea mai la G. C. civile invertire l'ordine de giudizi, esigendo dal convenuto quella dimostrazione ch' era esclusivamente a peso dell'attore - Appena era riuscito al monistero di Donnaregina ottenere il giudicato dichiarativo del possesso di esigere o suo, o del suo autore', niuna legge più l'obbligava alla esibizione del titolo, e quindi nè la parte debitrice poteva pretenderlo, nè il magistrato poteva ordinarne la esibizione, poichè militava per la porte del creditore la presunzione legale dell'autorità della cosa giudicata; e per poter questa distruggersi con la dimostrazione del fatto contrario, dovevano limpidissime pruove stabilirsi per parte di colui ch'era stato succumbente nel primo giudizio, e che era il solo attore nel secondo - Or avendo la G. C. civile diversamente disposto, ha violato gli articoli 1304, e 1306 delle leggi civili, e la sicura regola di diritto che l'attore è nel preciso dovere di giustificare la sua intenzione - annulla - (Corte suprema di giustizia di Napoli causa *Mennini*, e Cupece Minutolo pel Monastero di Donnaregina 6 di settembre 1831.)

N.º 643.

Quadri-Ruoli-Olymminitrazione che impugna la posizione-Errore corretto-Documenti poscia iscoperti

( v. n. 510 , 537 , 642 )

Il Consiglio degli ospizi del 1 abruzzo ulteriore proponea questo caso — Dopo resi esecutori i rudi di censi, intendea l'amministrazione rivenir contro di essi per aver discoperti documenti valevoli indicanti che il luogo pio, lungi di esser creditore per censo, era padrone assoluto del fondo.

S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari

interni risolvea questo dubbio così

» osservo che i ruoli esecutori sono operativi nello stato possessivo a favore del debitore, e contro al debitore

» che lo stato possessivo non dee confondersi col petitorio, nel quale non è inibito a qualunque

interessato di far valere le sue ragioni

» per tali motivi trovo opportuno dichiarar con questa circolare che possono le pubbliche amministrazioni rivenire contra i ruoli resi esecutori, in un giudizio plenario, quando con validi documenti sono nel grado di dimostrare il loro assunto

Vaselli vol. 4.9

( circolare del di 27 settembre 1834 collez. Bari tom. 2. p. 577 ).

## N.º 644.

Ruoli esecutivi-Quadei-Rendite-Rinnovazione di titoli-Inscrizione ipotecaria-Debitori-Bollo-Registro

( v. n. 111, 210, 613, 643)

Nacque dubbio circa il se e come dopo i 28 anni dovesse farsi la rinnovazione del titolo del censo, e circa il se dovessero rinnovarsi le analoghe inscrizioni ipotecarie che fossero conseguenza de ruoli esecutivi.—Una ministeriale del 18 di ottobre 1828 tien queste massime

1. « Quando il ruolo de' debitori si è reso diffinitivo ed escutorio, costituisce un titolo sufficiente — ond'è che dopo i ventotto anni dalla sua data, quante volte non venga impugnato il diritto di credito dal debitore con un giudizio in petitorio, potrà questi essere astretto a fornire a sue spese un nuovo titolo.

2. « Le inscrizioni ipotecarie debbon essere rinnovate dopo il decennio dalla loro data a norma della legge »—( a Monsignor Vescovo di Andria Presidente della amministrazione diocesana così rescriveva il Ministro Segretario di Stato degli affari Ecclesiastici — atti dopo il Concordato parte 4. p. 222 n. 102.)

Sulla prima di queste due risoluzioni giova per analogia conoscer una ministeriale del 17 di giugno 1837 indirizzata per circolare a Consigli generali deeli ospizi ne termini secuenti

" L'articolo 2168 l. c. stabilisce che col decorso di anni trenta, tutte le azioni tanto reali. quanto personali si prescrivono - Ad evitare però l'inconveniente, cui sarebbero esposti i creditori di annue rendite o di altri simili capitali irrepetibili, si accorda loro con l'art. 2169 il diritto a poter astringere i debitori dopo il ventottesimo anno dalla data della ultima scrittura a somministrarne una nuova a proprie spese - Essendo ormai compiuti gli anni 28 contando dal 1 di gennaĵo 1809, si rende necessario che le commissioni amministrative diligentemente esaminino i titoli creditori degli ospizi per conoscere se siasi al caso di far uso del diritto suddetto, ed obbligarsi i debitori alla rinnovazione della scrittura - Prevedendo poi la difficoltà che i debitori , e specialmente quelli di piccole somme, non possono pagare la spesa che occorre, non incontro dubbio di permettere che si anticipi dalle stesse amministrazioni, per indi averne la rivaluta - Dovrebbe in tal caso aversi l'avvertenza di riunir, se sia possibile, in una sola scrittura più debitori di un medesimo luogo pio, per evitare una maggiore spesa - Il Consiglio ben ravvisa di quanta risponsabilità siano caricati gli amministratori ove pretermettano questa necessaria

rinnovazione de titoli, non potendosi fure scudo

della liquidazione in collettiva già eseguita, poichè questa non garentisce che il solo titolo possessorio ».

Con altra Ministeriale dello stesso mese di giugno 1837, l'Eccellentissimo Ministro degli affari interni avverù che le disposizioni per gli ospizi derivanti dalla trascritta circolare del 17 di giugno, si dovessero estendere alleamministrazioni de comuni.

Sul secondo articolo risoluto nella ministeriale del 18 di ottobre 1828, giova tener presente il regal Rescritto che segue, comunicato a Proccuratori del Re in circolare del 24 di novembre 1830, la quale è modificativa della circolare del 12 dicembre 1829 affari Ecclesiastici rapportata negli atti dopo il Concordato parte 5 p. 55 n. 33 — Essa è cosi

« Signori-Il Ministro delle Finanze in data 6 del corrente novembre mi ha comunicato Sovrano Rescritto del tenor seguente - Ho rassegnato a S. M. i dubbì promossi sul metodo da tenersi per le inscrizioni ipotecarie da prendersi, o rinnovarsi in forza de ruoli collettivi, resi esecutori a favore delle amministrazioni Diocesane, delle mense Vescovili, de Benefici , delle Chiese ricettizie, de Seminarj, o di altre corporazioni ecclesiastiche, non che a favore de'comuni, de'luoghi pii, o di altri stabilimenti-E la M. S., nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 dello scorso ottobre, si è degnata di risolvere-1. che si formino separati borderò per ciascuno articolo di credito compreso ne'ruoli, e che questi borderò, i quali debbono esser redatti in carta bollata di grana 12 a tenore della legge, sieno registrati gratuitamente, e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del ricevitore

del registro e bollo - 2. che tali borderò sieno esclusivamente formati da .conservatori delle ipoteche, er non dagli amministratori - 3. che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio, si dia a' conservatori un compenso di gra 15 in vece delle grana trenta fissate da'regolamenti -4. che la spesa degli enunciati borderò, non escluso il compenso di sopra stabilito a favore del ricevitore del registro e bollo per la registrazione gratuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le inscrizioni o rinnovazioni di esse, debbano cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate da' richiedenti le formalità-5. che essendovi luogo a rettifica di antecedenti inscrizioni, si debba questa fare indipendentemente e precedentemente all'atto di rimovazione-6. che per tali rettifiche non si riscuotano i diritti fiscali i quali restano rilasciati-7. che gli emolumenti dovuti a' conservatori delle ipoteche per le inscrizioni, rinnovazioni, e rettifiche, debbano loro essere pagati per intero giusta la tariffa legale - Elleno ne daranno comunicazione al rispettivo collegio ».

Ed in quanto al dubbio se fossero esenti da bollo e registro gli estratti da quadri, può riscontrarsi la circolare di gennaio 1824 ( atti dopo il concordato part. 3. p. 184 n. 95) ove è questo

periodo

 ... sono similmente esenti dal bollo e dul registro le copie esratte di tali quadri che gl' Intendenti rimettono a'Sindaci, da poichè le medesime, giusta il prescritto nel Decreto (2 di maggio 1823) debbono essere pubblicate nelle forme usitate per

gli atti del Governo ».

A riguardo poi della rinnovazione de' titoli dopo il decorrimento di 28 anni dalla data de'ruoli resi, già esecutivi, non rincresca ritenere ciò che ad occasione di pubblicarsi la interpetrazione autentica dello art. 2169 l. c. data Sovranamente, rapportavasi nel giornale della Intendenza di Napoli.

« Un pagamento di annualità per Banco, una quitanza di quest'annualità per atto pubblico, una sentenza di condanna per la correlativa soddisfazione, un atto del debitore a di costui firma per ministero di usciere, col quale dichiari al creditore di riconoscere dovergli la tale somma e per lo tale titolo: i moli giusta il decreto del 5 febbraio 1828 per gli stabilimenti pubblici, ec. ec., sembrano mezzi sufficientissimi a prevenire le prescrizioni ed escludere conseguentemente la rinnovazione -Nota - ciò che quì si cenna del decreto de' 5 febbraio 1828 pe' stabilimenti pubblici, va inteso benanche pe' titoli censuari delle rendite dello Stato, de' comuni e del patrimonio ecclesiastico, giusta i decreti del 30 gennaĵo 1817 - 19 nov. 1817 3 febbraio 1818 — 2 maggio 1823 — 14 gennaio 1824-2 gennaîo 1826-1 agosto 1835, per quanto concerna i censi per capitali redimibili ». (Giorn. della Int. di Nap. 1838 n. 174 pag. 29).

Ente morale attore-Autorizzazione-Concifiazioni omesse-Annulfamento-Quistioni vane neglette - Giudici RegtCompetenza-Quandocumque-RenditeEccezioni tardive nel di della decisione-Comunicazione di documenti tardi
chiesta-Quadri-Ruoli esecutivi-Petitorio preesistito-Legittimazione di perscne-Inesistenza del debito-Leuova a

carico del debitore

( v. n. 22, 561, 644 )

L'arresto che andiamo a rapportare ha poco fa risoluto quistioni insorte per esecuzione di *ruoli* di pubblica Amministrazione.

Ma la utilità dello arresto non va considerata sotto quest' unico punto di veduta.

Esso è una gemma che riproduce ed applica mille gravi principi di diritto.

1. L'ente morale che vien da attore contra ente morale, non può dalla propria negligenza trarre argomento — non può dire mancò l'autorizzazione, mancò lo sperimento di conciliazione.  I Giudici del fatto non son obbligati a ragionar su tutte le deduzioni, quantunque vaghe e

non pertinenti.

3. La competenza de Regi giudici fissata nello art. 103. n. 8 l. d. p. c. va intesa per quelle rendite che sian dovute principaliter. e non come accessorie di un capitale — Quindi il giudice Regio non sempre ha competenza per esuzione di annualità derivanti da quandocumque.

4. È vano lo stratagemma di notificar nello istesso giorno della decisione di una causa atto portante eccezioni (abhenchè fossero pertinenti) per poter poi in Corte suprema accusar di omessa discus-

sione il giudicato.

Il termine di tre giorni scritto nello art. 282
 d. p. c. è di rigore — dopo i tre giorni invano

si chiede comunicazione di documenti.

6. Mul si oppone mancar titolo e possesso la dove esiste quadro esecutoriato — Colui che sta como debitore nel ruolo esecutivo, invano quistiona di legittimazione di sua persona, se omise oppors al quadro pubblicato.

7. Malgrado che preesistito fosse un giudizio petitoriale pria della pubblicazione del quadro, va atteso il quadro esceutoriatò come portatore di nuovo diritto, di titolo muovo, in virtù del quale si

agisec.

8. La eccezione di prescrizione che si deduca per esonerarsi come terzo possessore dal debito portato nel ruolo reso escentorio, non va scambiata con la quinquennale prescrizione delle annualità—va considerata come una ricerca d'inesistenza del debito,

inesistenza che nel giudizio del merito va pruovata a cura di chi l'allega, senza impedirs' iutanto la soddisfazione che emerge dal ruolo esecutivo.

Ecco il tenore dello arresto che siffatti canoni ha

ritenuto

» Quistioni— 1. Essendosi l'Orfanotrofio militare renduto attore nel giudizio, potea egli allegare la mancanza dell'autorizzazione, e dello sperimento di conciliazione?

2. trattandosi di annualità dovute per censo bollare in una somma maggiore di ducati trecento

era competente il giudice di circondario?

3. agendosi in forza del quadro renduto esecutorio, eravi bisogno di legittimare la persona del debitore inscritta nel quadro medesimo?

4. non essendosi il debitore opposto al quadro,

era questo contro di lui esecutivo?

5. la prescrizione essendosi allegata per la estinzione assoluta della obbligazione, e non per le annualità, di cui solo era disputa, si è violata alcuna legge dai giudici del merito nel rimetterne l'esame al giudizio di petitorio?

Sulla — 1. Considerando che l'Orfanotrofio militare si rese attore nel giudizio citando il Sindaco di Pozzuoli, ed avrebbe egli avuto il dovere di farsi autorizzare, e di sperimentare la conciliazione.

che niuno può prender ragione dalla propria negligenza, e non potea perciò l'Orfanotrofio allegare la mancianza dell'autorizzazione, e dello sperimento di conciliazione—e che quindi tal'eccezione essendo manifestamente mal fondata, non aveano i giudici del merito il dovere di espressamente di-

scuterle, poichè il magistrato non è obbligato di ragionare minutamente sulle deduzioni vaghe e non

pertinenti alla controversia.

Sulla 2. — Considerando che l'articolo 103' n. 8 delle leggi di procedura civile non attribuisce ai giudici di circondario la competenza per la essazione delle annualità di qualunque somma dovute per censo bollare, poichè tali annualità dipendono sempre du un capitule, e le prestazioni in quello articolo indicate, son dovute principalmente, e non come accessione, o dipendenza da un capitale.

che quindi la eccezione della incompetenza del tribunal civile in primo esame era mal fondata e che questa eccezione, unitamente a quella della pendenza di lite nel petitorio, essendo state prodotte nella stessa mattina in cui fu decisa la causa, per colpa della stessa parte ne fu evitata la discussione—Non può perciò la mancanza di tale discussione esser motivo di annullamento.

Sulla 3. — Considerando che la Beneficenza di Pozzuoli procedeva in forza del quadro renduto e-

secutorio.

che questo quadro essendo un titolo contra il debitore in esso inscritto, inutilmente dal debitore medesimo richiedevasi la legittimazione della sua persona.

che mal si allega per tal caso la mancanza di motivazione, poiche nel ragionamento de giudici di prima istanza, espressamente ritenuto dalla gran Corte civile, si vede implicitamente tal' eccezione discussa.

e che la comunicazione del titolo per cancel-

leria, essendo stata richiesta dopo il lasso del termine indicato nell' articolo 282 delle leggi di procedura civile, non dovea essere dai giudici del merito ordinata.

Sulla 4. - Considerando che il quadro renduto esecutorio era un titolo efficace per la esazione, e mal perciò si allegava la mancanza del titolo, o-

del possesso.

che non essendosi l'Orfanotrofio opposto al quadro non poteva egli sostenere che questo non era contro di lui valevole, poichè dopo di esso, ed in mancanza di opposizione, rimane al debitore il solo diritto di dimostrare in apposito giudizio la inesistenza del debito.

che il quadro medesimo essendo un titolo esecutorio, si poteva per esso far nuova domanda di pagamento.

e che l'estratto del quadro, essendo stato all' Orfanotrofio intimato, mal da lui deducevasi la mancanza della notificazione del titolo.

Sulla 5. - Considerando che l'Orfanotrofio militare oppose la prescrizione nel senso di essersi estinta in lui ogni obbligazione come terzo possessore dei beni onnossì una volta al credito della beneficenza.

che quindi tal'eccezione non riguardava le annualità richieste al di là di cinque annate, ma

lo stesso capitale.

e che, per lo quadro renduto esecutorio, la eccezione della prescrizione del debito rientrava nello esame relativo alla inesistenza della obbligazione. e su perciò simile eccezione regolarmente da' giudici del merito a quello esame rinviata — ( Corte supr. di Giust. di Napoli 11 dic. 1838 causa Orfanotrio Militare, e Beneficenza di Pozzuoli.)

#### N.º 646.

# Offitto-Eacita eiconduzione-Arresto personale-Obbligazione solidale

Diedi in aflitto la casa, e pattuito fu l'arresto personale del mio inquilino per cautelarm' il pigione ed i patti locativi — Finito il periodo convenuto, lasciai per tacita riconduzione l'inquilinonel godimento dello immobile locato-condotto.

Cosiffatta riconduzione tacita mi darà o pur no

diritto a far valere l'arresto personale?

La ragione di dubitare sta in ciò che l'arresto personale non si troverebbe specialmente convenuto per quel periodo per lo quale io lo invoco come sottointeso, come implicito nella riproduzione di cautele per la riconduzione tacita.

La ragione di decidere sta in un arresto della

Corte suprema così espresso

» veduto l'articolo 1605 delle leggi civili così concepito—Se un inquilino continua nel godimento della casa , o dell'appartamento , terminato l'affitto futto per iscritto senza opposizione per parte del locatore, s'intenderà che lo ritenga con le stesse condizioni pel tempo determinato dalla consuctudine del luogo.

» Ha osservato che la legge riconosca nella ta-

cita riconduzione de' predi urbani le condizioni istesse del primo affitto -e quindi non vi sia alcuna plausibile ragione da escluderne l'arresto personale, quando per patto espresso l'inquilino vi si sia sottoposto nello antecedente contratto.

» che i termini generali, ne' quali si è espresso il citato art. 1605, non ammettano la distinzione che vorrebbesi fare tra le condizioni ordinarie, ed estraordinarie dello affitto; giacchè è un canone risaputissimo, che non si debba distinguere dove non

distingue la legge.

» che non valga il dire che l'art. medesimo sia stato trascritto dall'abolito codice civile, il quale non, riconosceva l'arresto personale negli affitti delle case; giacchè bisogna intenderlo secondo lo spirito delle novelle leggi civili, a cui appartiene, e coordinarlo, e connetterlo con le altre sanzioni che in esse campeggiano.

» che egli sia vero, che spirato il termine prefisso nella scrittura, se il fittajuolo rimanga nel fondo locatogli, si ha per conchiuso un nuovo affitto senza scrittura, ma sia vero egualmente che questo novello affitto verbale prende norma dallo affitto antecedente, ed importa la rinnovazione de' patti, e delle condizioni medesime.

» che per ciò la carta di affitto, lungi di rimanere inutilizzata, ripigli novellamente il suo vigore in quanto che si trasfonde nella tacita ricon-

duzione, e ne regola i patti.

» che non ostino in conseguenza gli art. 1583, e 1584 delle leggi civili, perchè se la tacita riconduzione importa un novello affitto, questo nuovo affitto fa rinascere l'antico, perchè cammina perfettamente sulle istesse norme.

» che molto meno giovi il ricorrere alle sanzioni degli art. 1931, e 1937 delle istesse leggi civili, i quali non ammettono l'arresto personale che in forza di una espressa convenzione-Imperciocchè l'arresto personale trovasi per patto espresso convenuto nello affitto antecedente; e questo patto vien rinnovato con la tacita riconduzione, perchè l'inquilino, che spirato il termine convenuto nella scrittura continua volontariamente ad abitar nella casa, acconsente col fatto istesso a sottoporsi alla coazione personale per la cautela della futura pigione, perchè egli conosce per legge che va a contrarre un novello affitto che vien regolato con le medesime condizioni del primo.

» che mal fondato sia l'argomento che si trae in contrario dall' art. 1586, dov' è detto che la . malleveria data per l'affitto, non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine; atteso che la malleveria riverbera nello interesse del fideiussore, il quale senza il suo assentimento, non può rimanere obbligato dal fatto del terzo, cioè dell'inquilino, il quale continua nello affitto; e quindi tutto diverso è il caso dell'arresto personale, che null'altro esige che il consenso di colui che resta per tacita riconduzione

nel godimento della casa.

» che inesatto ancora sia il paragone tra l'arresto personale, e la ipoteca di beni fondi convenuta nel contratto di affitto, perchè la ipoteca richiede la solennità della scrittura pubblica, la indicazione della somma per la quale è stata particolarmente costituita, la inscrizione all'officio del Conservatore— e quel che è più , riguarda non il solo interesse de' contraenti, ma quello ancora de' terzi , che i-gnorando la tacita riconduzione, potrebbero rima nere ingannati dal credere che sia la ipoteca medesima di già svanita, per essere spirato il termine dello affitto—All' opposto nello arresto personale basta solo che consti della convenzione avvenuta tra le parti, e del consenso del debitore che vi si è sottomesso—Non è necessaria all'uopo una novella scrittura, perchè la pruova di questa seconda convenzione nasce dal fatto istesso e dalla legge, attesa la tacita riconduzione, la quale rinnovella le condizioni dallo antico affitto.

» che inutile sia poi lo scrutinare ciò che nella tacita riconduzione debba dirsi per lo pegno che per la cautela del primo affitto siasi passato nelle mani del locatore, perchè la causa non offre oc-

casione di discettarne.

» che d'altronde in nulla sembri contrario alla continuazione del pegno l'articolo che s' invoca, 1952 delle leg. civ.; dapoicchè se può il creditore ritenere il pegno, anche per ogni altra somma dovutagli dal debitore che sia di già divenuta esigibile, molto più potrebbe aver questo diritto il locatore nella ipotesi della tacita riconduzione che importerebbe nella rinnovazione di tutte le condizioni dello affitto, anche quella del pegno.

» che eterogeneo dal caso in quistione sia quello

dello affitto de' fondi rustici.

» che sia quindi ozioso l'esaminare che sia dispo-

sto per diritto in quanto alla riconduzione di sif-

» che ove la legge ha voluto attenersi ad altre norme, debba il locatore imputare a se stesso il non avere dopo spirato l'aflitto espulso il colono dal suo territorio.

» che nulla in fine abbiano di comune con la presente quistione gli articoli 1187, 1275, e 1276 delle leggi civili che i ricorrenti allegano come vio-

lati.

» Ha osservato inoltre che la istessa ragione del rinnovellamento di tutte le condizioni dello affitto valga a giustificare la impugnata sentenza, anche in quanto alla condanna solidale, pronunziata contro di ambedue i ricorrenti »—Corte suprema di giustizia di Napoli 3 settembre 1829 causa Fiorillo ed Acquaviva Mari.

#### N.º 647.

# Enfiteuta-Olienazione-Donazione

L'enfiteuta non può alienare l'utile dominio dello immobile enfiteutico non requisito domino— Quale alienazione s'intenderà victata?—lo sarebbe una donazione al proprio nipote?

Ecco un arresto della Corte suprema che risolve per la negativa siffatta interessante quistione

» Considerando che se per le antiche e nuove leggi, non che per li patti della concessione enfiteutica non vi poteva essere l'alienazione delle migliorie senza il consenso del domino diretto, ma non è men vero di doversi distinguere il trasferimento agli estranei, dar quello ne' congiunti; da che le migliorie per gli estranei hanno una valutazione nel prezzo delle medesime — non così d'altronde accade nella donazione a' propri parenti; il che nella gia sprudenza romana, adottata nell'art. 1639 l. c., era garentito dalla massima » Itcebit emphyteuticàrio donare, domino non attestato, non tem vendere »—conseguentemente la violazione nel rincontro sostenuta, nemmeno può essere accolta »— Corte suprema di giustizia di Napoli Gamburdella e Camera — 30 di agosto 1838.

#### N.º 648.

Patrimoni antichi-Surrogazione-Cloocazione-Cerzo possessore-Clzione ipotecaria-Prescrizione-Regresso-Voneficio cedendarum actionum

( v. n. 114, 394, 524)

Per Decreto reso negli atti di un Patrimonio nel 1. febbrato 1797, registrato uel generale archivio del Regno secondo le antiche leggi a' 3 di quel mese, il terzo possessore acquistato aveva un immobile — e contra lui e contra il suo avente causa spingeasi nel 1834 una ricerca in linea ipotecaria. Venivano in esame la prescrizione, ed il beneficio così detto cedendarum actionum.

Vuselli vol. 4.9

In quanto alla prescrizione è utile rapportare il ragionamento della Corte suprema fondato sulla decisione a quattro ruote, ossia sulla Prammatica 3. de praescriptionibus, della quale in questa opera padamino (yol. 3 pag. 321) messa al confronto con l'art. 2168 l. c.

"....ha considerato, che per la prammatica dell'anno 1742 il terzo possessore poteva giovarsi della prescrizione, purchè concorressero a di lui fa-

vore il giusto titolo, e la buona fede

" che il titolo del possesso de sie. Gazzia era un decreto del primo di febbraio 1797 del fu Marchese Porcinari caporuota del già S. R. C. commessario del patrimonio di D. Raffaele Mirano Col suddetto decreto fu ordinato di aggiudicarsi alle sorelle Mirano una porzione della casa dedotta nella rassegna, col vincolo, e condizione di non alienarla per la cautela della plegeria che le sudette sorelle dovevan dare a pro della suddetta rassegna.

che in forza di tal titolo il diritto de signori Garzia succeduti alle sorelle Mirano sulla porzione di casa ad esse aggiudicata era sottoposto a' diritti de creditori iputecari unteriori non comparsi nel patrimonio, i quali secondo il sistema di quel tempo potevano esercitare il diritto di uvocazione contra i signori Garzia, e contra gli altri creditori che avevano ottenuto l'aggiudicazione con la pleggeria.

» che la pleggeria ed il vincolo di non dienare che accompagno sin dal principio il titolo del posesso de sig. Garzia mentre crano in vigore le leggi che richiedeano nel terzo possessore la buona fede erano ad essi di ostacolo a prescrivere contra Vittozzi che aveva sull'immobile aggiudicato una ipo-

teca speciale.

's che il giusto titolo, e la buona fede, richiesti nella 'prammatica del 1742 per poter avet luogo le prescrizioni cominciate sotto l' impero delle antiche leggi, non sono necessari per prescrivere sotto l' attual codice delle ll. cc., imperciocchè per l'art. 2168 delle medesime, le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent' anni senza che colui che altega tal prescrizione sia tenuto ad esibire un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mulu fede.

» che la prescrizione che i sig. Garzia potrebbero opporre a Vittozzi, qualora potesse aver luogo, sarebbe quella di 30 anni stabilità dal ceunato art. 2 168 per prescrivere le azioni reali e personali — siccome tal periodo di tempo non si trorava decorso dal di della promulgazione delle maove leggi sino alla epoca in cui D. Agostino Vittozzi, succeduto alla signora Truglio, introdusse il 'giudizio contra il curatore della eredità giacente di D. Raffacle Mirano, ed introdusse. l'azione ipotocaria contra i terzi possessori sig. 'Grazia — così malamente da costoro la prescrizione di dieci e di venti anni, e la trentenuaria si era opposta »

" Che perciò non risulta la violazione dello art. 2168, ne la cattiv' applicazione dello art. 2187 delle l. c. dedotta nel primo motivo del ricorso "

In quanto al beneficio cedendarum actionum, la

Corte Suprema:

» ha considerato che il beneficio cedendarum actionum era dalle antiche leggi conceduto al fidesussore il quale pagando il debito si faceva surrogare al creditore, ed aveva il diritto di ricuperare da ciascuno degli altri fidefussori la rata di ciò che aveva pagato — 1. 17, 36, e 39 dig. — 1. 2, 11, 14 cod. de fidejus. — E tal beneficio accordato al fidejussore che pagava il debito non era accordato al terzo possessore convenuto con azione ipotecaria.

» che, uniformemente a tali antiche leggi, l'art. 1005 delle leggi civili vigenti dispone che quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno, stesso debitore e per un medesimo debito, il fidejussore che avrà pagato il debito ha il regresso contra gli altri mallevadori per la toro rispettiva porzione — e per l'art. 1909 il fidejussore è liberato allorchè per fatto del creditore non può aver effetto a favore del fidejussore medesimo la surrogazione nelle ra-

» che questi diritti, conceduti dagli art. 1905 e 1909 l. c. al fidelussore, non competono al terzo possessore convenuto con l'azione ipotecaria, e non vi è articolo di legge che stabilisca a favore del terzo possessore la surrogazione nelle ragioni,

gioni, ipoteche, e privilegi del creditore.

ipoteche e privilegi del creditore.

» che qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a danno del terzo possessore l'immobile ipotecato 30 giorni dopo l'ordine ingiunto al debitore originario, e la intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo — (art. 2063).

» che la legge accorda al terzo pessessore convenuto con l'azione ipotecaria la sola eccezione della discussione degli altri immobili ipotecati per lo stesso debito rimasti in potere del principale o de' principali obbligati—e tale eccezione non può essere opposta al creditore che abbia privilegio o ipoteca speciale sopra l'immobile — ( art. 2064 e 2065).

" che l'art. 2072 al terzo possessore che abbia pagato il debito-ipotecario, o abbia rilasciato l'immobile ipotecato, o abbia sofferto la espropriazione di tale immobile, concede il solo regresso per esser garentito a norma della legge contra il de-

bitore principale.

» che non potendo competere per le cose fin quì dette al terzo possessore il beneficio cedendarum actionum, dalle antiche leggi stabilito a favore del fidelussore, che pagando si faceva surrogare al creditore per ricuperare dagli altri fideiussori la rata del debito-e non avendo le nuove leggi conceduto al terzo possessore il diritto accordato con l'art. 1909 al fideiussore di essere liberato allorchè per fatto del creditore non possa aver effetto a di lui favore la surrogazione nelle ragioni ipoteche e privilegì del creditore, non sia censurabile la impugnata decisione per aver ritenuto di non competere ai signori Garzia il beneficio cedendurum actionum, e non risultino le violazioni di leggi dedotte nel 4. motivo di annullamento -Rigetta - Corte suprema di giustizia di Napoli 14 di agosto 1838 causa Garzia e Vittozzi.

Pateimont antichi-Eerzo possessore-Donna-Dote cipetibile-Moglie-Beni
alienati-Prescrizione trentennacia
-Contra non valentem-Onnullamento-Ricorso-Irricettibilità-Oppello interpostoComunicazione
Documenti

( v. n. 648 )

L'arresto che andiamo a reassumere offre memoria degli antichi patrimori, e può esser di sviluppo a vari principi in materia di trentennale prescrizione invocata dal terzo possessore secondo le prammatiche del nostro Regno — discute in pari tempo la materia di dote cautelata su'beni alienati dal marito.

Il fatto che dava occasione a tali disamine è così 1773 — Maddalena Gagliardi maritata con Mattoro Armenante portò in dote ducati 3800 — moràil marito nel 1831, e la sua giacente credità fu rappresentata da un curatore.

1832 — La vedova unitamente a'figli riportarono una sentenza di condanna contra il curatore della giacente eredità del marito per ducati 2244 resta di dote, e duc. 1200 per antesato; oltre gl' interessi dalla morte del marito.

aprile 1334 — Azione ipotecaria contra i terzi possessori Francesco, Vincenzo, e Luigi Panza per duc. 3777 con precetto di pagare, o di rilasciare il territorio detto Armenante di moggia 13.

Questo fondo, nel 1783 era stato dal marito della creditrice ipotecaria venduto ad un til Marin, da chi nel 1788 fu rivenduto a Vicenanza, e da costui nel 1805 alienato a favore di un til Panza—Opposero i terzi possessori la prescrizione treutennuria—subordinatamente dissero estinto il credito della vendova, perchè pagato con la vendita de beni del marito dedotti in piatrimorio nel già supremo Magistrato di commercio—nel tempo istesso proposero il rimedio della terza opposizione contra la sentenza di condanna del 1832.

Dagli atti del patrimonio che furono esibiti si

rilevò che

nel 1803 erasi già dedotto il patrimonio di Ar-

che nel 1789, 1790, e 1791 la signora Gagliardi erasi obbligata insieme col marito a pro di parecchi ereditori, assoggettatido la terza parte della sua dote previa Regal dispensa.

che il credito della signora Gagliardi era stato ammesso in patrimonio nel seguente modo cioè

per ducati 1200; liberati a'creditori di lei e del marito, a' quali si era obbligata la terza parte della dote con assenso

per ducati 474-46 rilasciati a titolo di spese, poichè incapiente era quel patrimonio.

che il resto della dote era stato liberato alla donna — non era stato ammesso l'autefato, perchè il matrimonio non erasi disciolto.

Tutt'i creditori capienti però furono secondo il sistema del vecchio foro obbligati alla cuuzione in caso di sonravvenienza di novelli creditori.

19 di gennato 1835—sentenza del Tribunale civile-di Salerno — fa diritto alla terza opposizione de'rei, e riduce la condanna contra la eredità del debitore a soli duc. 1800 circa, cioè duc. 1200 pagati a creditori de'coniugi con assenso, e duc. 474 rilasciati per rata di spese, aggiunti gl'interessi dalla morte del inarito

sospende di promunziar condanna per l'antefato

fino alla esibizione della inscrizione.

13 di febbrato 1835—Seconda sentenza—dichiara di eseguirsi nello interesse de terzi possessori la sentenza di condanna, anche per l'antefato di ducati 1200.

non pronunzia il rilascio contra i terzi possessori anche per l'antefato, perchè il precetto era difettoso in quanto a ciò.

Le considerazioni adottate dal Tribunale sono così

- « non giovare a' terzi possessori la prescrizione trentennaria, perchè l'azione nacque nella donna a contare dalla morte del marito
  - » soddisfatta la dote in patrimonio.
- " conservar la donna il diritto alla indennità per que duc. 1200 pagati a creditori del marito con assenso, e e per la rata tlelle spese rilasciate in patrimonio — lo stesso, per l'antelato ".

Appello da parte de terzi possessori contra le due sentenze.

15 di aprile 1836 - Decisione

» senza arvestarsi alla chiesta comunicazione degli atti del patrimonio per parte degli attori, rivoca le sentenze, e rigetta l'azione ipotecaria ».

Le considerazioni adottate dalla G C. civile fu-

rono in questi termini

» L'appuramento di fatti su i processi antichi ebbe luogo, e non vi fu opposizione.

La dote fu ammessa in patrimonio per intero. L'antefato restò a carico degli ultimi creditori prendenti.

Il territorio usci dal patrimonio di Armenante

nel 1783 - osta la prescrizione.

La regia dispensa minorò il credito dotale.

La donna non ha cessione di ragioni da' creditori soddisfatti, nè inscrizione - essa non isperimentò in patrimonio queste sue ragioni creditorie.

La ipoteca legale è svanita ( art. 2021°l. c. ) La rata delle spese minorava il credito, e dava

luogo ad un'azione personale contro il debitore ». Ricorso per annullamento da parte di Maddalena Gagliardi, e figli, ed ecco i motivi su quali

è fondato il ragionamento del ricorso.

1. Gli attori in appello chiesero comunicazione degli atti antichi , perchè in prima istanza l'appuramento fu fatto in loro contumacia - dunque la gran Corte negando la chiesta comunicazione ha violate l'art.' 282 procedura civile.

2. La prescrizione trentennaria dovea contarsi non dal 1783 epoca dell'alienazione, ma dal 1831 epoca della morte del marito — dunque si è commessa violazione della l. 30 cod. de jure dotium, l. 16 de fundo dotali, art. 2162 n. 2 leggi civili.

3. A contare dalla deduzione del patrimonio, cioè dal 1805 fino al precetto, cioè al 1834, non sono decotsi anni 30 — dunque si è commessa violazione della 1. 7. c. de pruescription, non che della Prum. 3 de praescr.

4. Con la mala fede non si prescrive — I terzi possessori allorquando comperarono non ignoravano che il venditore era ammogliato, e quindi il fondo gravato da ipoteca legale — dunque si è anche perciò violata la Pranmatica

5. Mancando la trascrizione del contratto, il terzo possessore non potea prescrivere — violato si

è dunque l'art. 2074 l. c.

6. I fatti della soddisfazione della dote si sono snaturati, perchè non costa della soddisfazione.—quindi si è violato l'art. 233 procedura civile

7. La G: C. civile ha creduto minorato il credito dotale per ducati 1200 dovuti a'creditori con Regia dispensa—la lagge fin. c. de remissione pignoris, e la l. jubenus c. ad S. C. Vellejanum rimettono la ipoteca legale sopra i beni alienati dal marilo, ma non operano la diminuzione del credito per la dote — si è dunque violata la indicata legge.

8. La G. C. ha supposto che non è dovuta indennità alla donna, quando i debiti son contratti dal marito e moglie congiuntamente — si è fatta perciò falsa applicazione dello art. 2021 ll. cc.

9. e 10. Si è creduto che le obbligazioni contratte dalla moglie siano posteriori all'alienazione del fondo, e perciò si è rigettata l'azione - Per le leggi anteriori la indenuità alla moglie era doyuta col rango delle tavoli nuziali - quindi violazione della logge unica de r. uxor, act.

11. Si è creduta estinta l'azione perchè la donna non avea dimandato nel patrimonio del marito la indennità-quindi violazione della 1. 2. c. si unus ex pluribus - l. 19 de pign. et hypot.-art. 2000 l. c.

12. Si è detta estinta l'azione, perchè la donna non ha la cessione di ragioni da' creditori soddisfatti - quindi violazione della l. unic. c. de r. uxor. act. -art. 2003, 2007, 2021 l. c.

13. Mancando la trascrizione, il terzo possessore non potea prescrivere - quindi si è violata

la legge del 3 gennaĵo 1800.

14., 15, e 16. Rigettata l'azione per l'antefato perchè assicurato con la cauzione data in patrimonio da' creditori capienti - quindi si dicea violata la suddetta legge.

E finalmente in data 27 di agosto ultimo si de-

dusse esser irricettibile il ricorso.

Lo sviluppo dato dalla corte suprema a siffatte quistioni è così

1. Regge la opposta irricettibilità del ricorso?

2. I documenti intimati, o comunicati in prima istanza, si debbono intimare, o comunicare in grado di appello?

3. Se l'azione ipotecaria instituita dalla signora Gagliardi, e da'di lei figliuoli signori Armenante sia respinta dalle eccezioni di prescrizione, e di soddisfazione?

" Sulla 1.-La Corte suprema osserva che la opposta irricettibilità del ricorso poggia sulla intimazione che si dice non regolarmente fatta alle parti interessate - Una tale opposizione • urta col fatto permanente, mentre l'atto del di 15 di febbraîo 1837 giustifica di essere stato il ricorso intimato nelle forme del rito, è se la parte resistente creda fondar ragione sulla intimazione non fatta a' confugi Romano, e Granata che figurano nelle qualità della impugnata decisione, s'inganna a partito, . poichè costoro non produssero appello contra la sentenza del Tribunale civile di Salerno, e quindi la sentenza medesima a di loro riguardo avea fatto passaggio in cosa giudicata - Se dunque gl'interessati nel giudizio sono soltanto i signori Panza, e se a costoro fu regolarmente intimato il ricorso, senza ragione se ne sostiene la irricettibilità.

» Sulla 2. — Osserva che i ricorrenti chiesero in grado di appello la comunicazione degli antichi atti del patrimonio di D. Matteo Armenante, compilati nel già supremo Magistrato di commercio— e la G. C. civile, rilevando che gli atti medesimi erano stati prodotti innanzi a primi Giudici, si era su di essi fatto l'appuramento, che intimato non avea meritato contraddizione, perciò con la impugnata decisione venne a negare la chiesta comunicazione — Siffatta determinazione, de Giudici del merito ha dato luogo al primo mezzodel ricorso.

Si osserva in proposito che la legge permette alle parti contendenti di chiedere la comunicazione, o la intimazione de' documenti, su de'quali è fondata isa l'azione, sia la eccezione, ma, data una volta tale comunicazione, non lice più ripeterla— Or se è certo nel fatto che su gli antichi atti della de duzione del patrimonio del fu Matteo Armenante fu fatto il reassunto, e notificato non meritò osservazione, i giudici del merito allorquando negarono la novella comunicazione, lungi dal violare la legge, han fatto una giusta applicazione dell'art. 282 delle leggi di procedura ne giudizi civili.

» Sulla 3. - Osserva che per le antiche leggi la deduzione sia volontaria sia necessaria del patrimonio di un debitore risalveva tutt' i contratti, e concedeva alle mogli il diritto di ripetere le doti, e le convenienze matrimoniali - Le nuove leggi non sono difformi dalle antiche rimperciochè con gli art. 1141, e 2083 delle leggi civili è statuito che i contratti a termine si risolvano allorquando il debitore è decotto, ed il comperatore è obbligato · a pagare tutti i debiti esigibili e non esigibili per la ragione che in tali casi le ipoteche si estinguono - L'art. 28 della l. sulla espropriazione impone del pari obbligo al creditore espletante di notificare gli atti di espropriazione alla moglie del debitore - Dunque se si consultino le leggi imperanti si troverà sempre vero che la deduzione del patrimonio del debitore, o la espropriazione concedono diritto alle mogli di ripetere i loro crediti dotali - Nel fatto è costante che nel 1803 fu del dotto il patrimonio di D. Matteo Armenante negià supremo Magistrato di commercio, e che presso quelli atti comparve la signora Gagliardi, e chiese di essere graduata per lo suo credito dotale - Or se nel 1803 nacque l'azione a ricuperare la dote

nella signora Gagliardi, e se essa fece sperimento. di sue ragioni, all'invano s'invoca la massima contru non valentem agere, non currit pruescriptio - Osserva del pari che non prima del 14 di. aprile 1834 fu intimato precetto al terzo possessore di pagare il credito dotale, o di rilasciare il fondosegue da ciò che il precetto si è spiccato dopo trentuno anni dal giorno in cui nacque nella signora Gagliardi l'azione a ricuperare la dote, ond'è che il terzo possessore legalmente oppose la eccezione della prescrizione derivante dalla pramm. 3 de praescriptionibus, e dall'art. 2187 delle Il. cc. -Ne vale il dire che il terzo possessore sia in mala fede poichè conosceva di essere il venditore ammogliato, mentre la mala fede non si presume, anzi la legge presume nel terzo possessore la buona fede - " in tertio possessore bonam fidem praesumendam esse » - sono le parole della citata prammatica - D'altronde il terzo possessore ha per se un possesso continuo, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà, che è quanto si richiede tanto per le nuove quanto per le vecchie leggi a poter prescrivere - ( l. 14 § 1. de divers. temp. praescript. - art. 2130 l. c. )-Conoscendo i ricorrenti la forza di questa verità, allegano la violazione dell'art. 2074 l. c., sul fondamento di non essere stato trascritto il contratto - Basta osservare per dimostrar la irragionevolezza di tal mezzo, che nella specie non si tratta di prescrizione decennale, ma bensì di una prescrizione trentennaria.

Ocerva che la signora Gagliardi comparve presso

gli atti del mentovato patrimonio di D. Matteo Armenante, e chiese di essere graduata per lo suo credito dotale, e per l'antefato - la domanda fu accolta co'decreti di aprile e di luglio 1803, in seguito de' quali fece la dichiarazione delle quantità, ed ottenne in novembre 1805 il pagamento totale del suo credito - È notevole che il credito dotale della signora Gagliardi fu liquidato nella somma di ducati 3993, e gr. 27, e fu pagato nel seguente modo, cioè ducati 1200 a creditori della Gagliardi, e con Regia dispensa - ducati 1155 20 con una parte del fondo Pigna aggiudicato al signor Consiglio - ducati 776 68 assegnati a carico del fedecommesso dell'arcidiacono Armenante - ducati 242 liberati al patrimonio - ducati 34, 67 bonificati a chiamati del fedecommesso ducati 474, 46 per rata di spese rilasciata agli uffiziali del patrimonio, e finalmente ducati 30 et gr. 26 per mezzo di hanco-Or se la signora Gagliardi risulta di essere stata soddisfatta del credie dotale, senza ragione pretende ora di tormentare il terzo possessore, e ripetere lo stesso credito - Ella però rifugge al presidio del rinvestimento per lo pagamento di duc. 1200 fatto a'. creditori che aveano il di lei obbligo insieme col marito, ed invoca l'art. 2021 delle ll. cc., ma per questo mezzo è del pari irragionevole la di lei dimanda; imperciocchè il fondo Armenante posseduto da' sig. Panza è uscito dal patrimonio di D. Matteo Armenante fin dall'anno 1783, e le obbligazioni assunte dalla signora Gagliardi segnano la epoca del 1789, 1790, 1791 - Or se al tempo

in cui la mentovata signora Gagliardi obbligò la terza parte delle doti, previa dispensa Regia, il fondo posseduto da Panza non fuceu parte del patrimonio del marito, all'invano si vorrebbe la ipoteca tacita sul medesimo — Aggiungasi a ciò che essendo comparsa presso gli atti del patrimonio, e non avendo chiesto il rinvestimento permise che i fondi del marito su de quali avea ella la ipoteca legale passassero nelle mani altrui senza ostacolo — perciò le osta anche la cosa giudicata.

Finalmente, non avendo la sig. Gagliardi esercitat, il suo diritto per lo periodo di 31 anni, ogni azione trovasi prescritta - Lo stesso deve dirsi per lo antefato—La domanda fu fatta presso gli atti del patrimonio, ma non fu accolta, perchè in allora non si era verificata la sopravvivenza al marito - perciò i creditori capienti furono obbligati a prestare cauzione - Se dunque sopra i beni del marito fu assicurato l'antefato, all'invano oggi si pretende di sperimentare lo stesso diritto contra il terzo possessore - In quanto poi si tiene al pagamento de' duc. 476 in favore degli uffiziali del patrimonio, valgano le medesime osservazioni, ed anche quelle che riguardano la prescrizione - Ciò premesso, il ricorso risulta insussistente e mal fondato, e perciò deve rigettarsi » — ( Corte suprema di giustizia di Napoli 20 di settembre 1838 causa Armenante-Gagliardi-Panza )

Eerzo possessore-Azione ipotecaria-Subingresso-Ipoteca-Regresso-Solidarietà-Divisibilità-Contributo-Cessione di ragioni

( v. n. 649 )

Comperai l'immobile — pagai col prezzo creditori del venditore che aveano ipoteca e sul fondo a me venduto, e su di altri fondi un tempo nel patrimonio del debitore, poscia alienati e posseduti da altri — non contento della surrogazione legale ne' diritti del creditore soddisfatto (1204 leg. civ.), io soggiunsi la espressa e convenzionale surrogazione, di tal chè divenni proccurator del cedente in cosa propria — (art. 1538 leg. civ. l. 6 de hered. vendit.)

Così eran le cose quando un'azione ipotecaria contra me si spinge — ed io son'obbligato a difendermi con quella cautela che acquistai surrogato ne' diritti del creditore dismesso — Vado in cerca degli altri possessori d'immobili un tempo avvinti dalla ipoteca cedutami — e come indivisibile di sua natura è la ipoteca, tota in qualibet re, m'indirizzo in pari tempo contra tutti i possessori, e solidalmente da tutti richiedo la soddisfazione del credito cedutomi.

Ma sono anche io un terzo possessore di fondi un tempo ipotecati — E tal'è la ragione di dubitare, che dovendo io ceder le nie ragioni a coloro da quali richiedo pagamento, costoro per effetto della indivisibilità del legame ipotecario, potrebbero contra me stesso impugnar la mia arma e ripetere da me la somma che lo costringo essi a disborsare.

La ragione di decidere ha di mira l'aforismo per lo quale ogni circolo vizioso « qui ad aliud deserere non potest nisi ad lites ex litibus multiplicandas.» va eliminato — E la Corte suprema di giustizia di questo circolo vizioso « quem jura ab-

horrent » occupandosi, risolvea così

» che l'unico mezzo ragionevole di evitarlo consista nel contribursi da tutti una quota del debito, proporzionata al rispettivo acquisto — giacche mentre così niuno risente menomo torto, rimane chiusa la via al dannoso e riproveyole circuito

» che tal contributo può esser generale simul-

taneo, o successivo parziale.

» che quello si verifica quando si mettono contemporaneamente tutti gli interessati — e che questo conviene quando colui che ha pagato il credito originario, detratta la rata da lui dovuta, agisce per lo intero residuo contra uno di essi, costui contra un altro, e così di seguito—in guisa che, dedotte tutte le rate degli attori, l'ultimo convenuto non viene a corrispondere se non la propria

» che invano si obietta di doversi i terzi possessori uguagliare a' condebitori solidali, e di non poter quello di loro che sborsa il totale ripeter dagli altri se non la rispettiva porzione, essendo la solidalità relativa al solo primitivo creditore (art. 1167 ll. cc.) conciosiache tale obiezione non è ben soda

» difatti nello invocato articolo non si prevede il caso di aver costui convenzionalmente ed espressamente trasferito i pieni suoi diritti creditori — nè è d'altronde verosimile che siesi voluto indirettamente distruggere il legittimo effetto di simil trasferimento — Esso mette colui che l'ottiene nel posto del trasferente — questi, dopo avuta la parte di uno, può chiedere il resto totale a qualsivoglia degli altri ( 1163 ll. cc. ) — Non vi è plausibile motivo per negar questo vantaggio al suo rappresentante — cotesta negativa verrebbe ad infrangere ed annientare la individua natura del vincolo ipotecario — Rigetta — 22 settembre 1838 — Corte suprema di giustizia di Napoli — causa Mirelli e del Duca.

Ingegneti-Bonti e Strade-Direzione-Opera pubblica-Strada-Qualità-Competenza-Contenzioso amministrativo - Oppaltatore -Compenso-Perizia ordinata-Scelta di periti speciali

( v. n. 608 )

L'appaltatore di mantenimento della strada citava l'Intendente di Terra di Lavoro, e Il Direttore generale di ponti e strade, perchè dal Tribunale fosser nominati periti che liquidassero l'annuo compenso dovuto a lui per la manutenzione, dal giorno in cui si era consolidata la strada fino al giorno della consegna; e quindi si ordinasse il pagamento innanzi al potere giudiziario — l'Intendente facca dedurre la incompetenza — gradatamente la inammissibilità dell'azione poichè la direzione generale di ponti strade, lungi dal poter essere convenuta nella materia, essa doveane giudicare.

La Direzione generale di ponti e strade eccepì

che la perizia violasse i regolamenti.

Il Tribunale diede perití, nulla curando la incompetenza — per colmo di fatalità l'omesso appello avverso la dichiarazione di competenza fece costituir su di essa il giudicato. Il pubblico ministero presso la suprema Corte fece cassare la dichiarazione di competenza nello interesse della legge, ma fraditanto si era progredito nel giudizio innanzi al potere giudiziario, e si era proceduto alla perizia.

Nacque allora il dubbio circa il se altri potesscro essere destinati alla perizia, tranne ingegneri scelti fra que' che appartengono al corpo della direzione generale di ponti e strade-La G. C. civile di Napoli disse così-« Considerando che i soli architetti che formano parte della direzione son destinati dalla legge a valutar quanto concerne le strade pubbliche - Che nella specie si rende necessaria la valutazione del compenso, come dagli atti . . . Ordina che gli architetti de ponti e strade Cav. Grasso, Cav. Malesci, e l'Ispettore Giordano. qualora le parti nel termine legale non convengano in altri architetti addetti alla direzione de ponti e strade . . . , valutino il compenso dovuto per lo mantenimento provvisorio della strada . . . . . » (ruolo 642 G. C. civ. di Napoli 20 dicembre 1837.) Ricorso fu interposto da tale decisione.

È interessante il ritenere su tal proposito due principi scolpiti in arresto della suprema Corte, il primo de quali fissa la giurisdizione del contenzioso amministrativo nell'azione civile risguardante qualità di strade— il secondo fissa la scelta de' periti non poter cadere che su que' che alla direzione generale appartengono.

1.... « erasi opposta la incompetenza del potere giudiziario in una causa nella quale, sebbene l'attore imprendeva implicitamente la divisa

di gestor di negozio della Provincia pel mantenimento provvisorio della strada da Calabricito all'Epitaffio, non era men vero che cosiffiata azione civile era congiunta all'esame della qualità della strada, che esclusivamente era nelle attribuzioni del potere amministrativo. . . . . (v. sul proposito arresto de' 19 gennato 1833 ad istanza del P. M. nella istessa causa di cui qui trattiamo).

2. . « se il potere giudiziario erasi impadronito per virtù del giudicato di un oggetto amministrativo, non poteva discostrari menonamente
dalle disposizioni delle leggi 'amministrative—Ora
quella organica della direzione de ponti e strade
conferisce la cognizione della qualità, e compenso
delle strade esclusivamente a quegli Ingegneri che,
sono designati dalla Saprema potesta—In conseguenza i anche quando si fosse tolta di mezzo la
definizione del compenso per lo mantenimento
provvisorio fissato dagli interessati mercè i quattro
mandati sopra rammentati, la perizia dovea conmettersi agli architetti di ponti e strade, e non
mai ad altri estranei, senza ricadere nella violazione delle leggi amministrative.

• Invano si opporrebbe che le sentenze prescriiventi la perizia abbiano acquistato la forza di cosi giudicata, poichè esse interlocutorie quali sono ai termini dell'art. 516 proc. civ., non ligano giammai il giudice, e può egli benissimo nella diffinitiva distruggerle ed antiientarle, se ne abbia giusta ragione — art. 135, e 515 in fine leggi di proc. civ. — Rigettu — Corte suprema di giustizia di

Napoli 5 novembre 1833 — Direzione generale di ponti e strade, *Mucioce*, *Pirozzi*, e Provincia di Terra di Layoro.

#### N.º 652.

### Dazi indicetti-Berizie-Impiegati Doganali

Veniva in disamina la legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de duzi indiretti, che nello art. 57 ultimo conma, delle perizie trattando, si esprime così « le perizie per la ricognizione delle specie e qualità delle merci da servire per la liquidazione de dazi saranno sempre eseguite dagli impiegati delle regie dogune — In questi casi non saranno giammai chiamati quegl'impiegati che precedentemente abbiano manifestato il loro sentimento nella ricognizione delle mercanzie da essi fatta » — ( collez. pag. 341 342 ).

In vero dubitavasi del se taluni generi fossero austriaci, o invece fossero di Baviera — che uel primo caso anderebbero soggetti a dazio semplice — nel secondo anderebber soggetti a dopio dazio — Il giudice di prima istanza sul contenzioso di dazi indiretti ordino perizia, ma non destino ad eseguirla persone scelle fra gl'impiegati doganali.

Dopo la perizia ebbe luogo la diffinitiva sentenza — I generi furon sostenuti soggetti al dazio semplice.

· Appello, tanto dalla interlocutoria, quanto dalla

diffinitiva - Ricorso alla Corte suprema, e fra i motivi s'invoca l'art. 57 testè citato, ed un Rescritto del 26 o del 16 di ottobre 1833, che nella raccolta di Vegliante troviamo rapportato al motto Periti con la data 6 di novembre 1830 dopo la menzione di una ministeriale del 12 di aprile 1828 così « I tribunali ed i giudici di circondario debbono esattamente osservare le disposizioni contenute nello art. 57 della legge de'20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazi indiretti per quanto concerna le persone da adoperarsi nelle perizie per la ricognizione della specie, e qualità delle merci onde liquidarsi il dazio da esigersi » - Le massime poi del rescritto del 6 novembre 1830 sono da Vegliante rapportate così - « Sulle controversie insorte se per verificare una merce sia piuttosto di origine estera che indigena debbano adoperarsi per periti gli agenti doganali ovvero persone estranee, ha S. M. risoluto che qualora si controverta se i generi sieno in frode in contravenzione o in contrabbando, ed il giudice creda di ordinare delle perizie a' termini dell'art. 57 l. 20 dicembre 1826, la nomina de'periti (lebba esser fatta in persone non impiegate nelle Regie Dogane ».

Nello arresto della suprema Corte leggesi così-

»... l'art. 57 della legge 20 dicembre 1826 nel fissare il caso di una perizia giudiziaria non segna alcun limite al giudice — ond'è che questi dee rivolgersi alle regole comuni di diritto ».

» Invano si ricorre al paragrafo terzo del detto articolo per trovarvi la eccezione, poichè quello riguarda tutt'altra circostanza di quella in esame; ed è risaputo che trattandosi di eccezione, è d'uopo che sia espressa per far tacere la regola ».

» Neppure si rafforza il regionamento opposto col Sovrano rescritto del 1823, poichè precisamente quello contiene la massima ritenuta cioè, che quando si tratti di contravvenzione, di frode, o di contrabbando, val dire de casi ne quali si ricorre all' autorità del magistrato, non possono venir nominati periti gl'impiegati—e nella specie si cerca di sapere se sia mendace o no la dichiarazione dello immittente ».

\* . . . . con la ministeriale del 16 di ottobre 1833 si dispose da S. E. il Ministro delle Finanze che ne casi della specie, si fosse proccurata una perizia di accordo — ciò era un mezzo sagacissimo a prevenire i giudizi, ed a scemarne il numero, non già ad arrestarne il regolare andamento, quando è già sviluppata l'azione — D'altronde non trovandosi espressa la volontà del legislatore per tale mezzo conciliativo, ma solo un regolamento del Ministro che neppure si è voluto obbligatorio, così non può rinvenirsi in tale omissione una violazione capace ad annullare il giudicato » — Rigetta—2 di ottobre 1838 — Corte suprema di giustizia di Napoli, causa Galante e Daztindiretti.

#### Cunullamento-Ricorso-Ricettibilità

( v. n. 525 )

Si era interposto ricorso per annullamento senza deposito, e sostenevasi la povertà del ricorrente— L'avversario si sforzava a dimostrarlo ricco, e conconseguentemente opponeva il fine di non ricevere.

La Corte suprema in quanto alla ricettibilità,

scrisse ragionamento così

» considerando che da documenti esibiti dalla parte resistente per dimostrare la possidenza del ricorrente rilevasi che la di costui proprietà è tuttora incerta poichè il godimento gli è contrastato da' conduttori—Il valore de' fondi aggiudicati al ricorrente pe quali: si sostiene la sua possidenza è anche incerto—Non si può quindi avere un eplemento sicuro della possidenza.

» che per lo spirito della disposizione contenuta nell'art. 586 n. 2 delle leggi di proc. civ., in mancanza del catasto debbe, esser certu e liquida la posideuza del ricorrente per rendersi necessario il deposito »— Corte suprena di giustizia di Napoli 16 di agosto 1838— causa Ruggiero, Labella e

Donati.

## Graduatoria Collocazione-Wota-Cre-Ditore omesso-Incapiente

(v. n. 298, 508)

Se nulla fosse a dirsi la nota de gradi per non vedersi estesa a creditori incapienti — Dubitavasi di ciò, e veniva in disanima l'art. 164 della legge sulla spropriazione forzata

La Corte suprema ha risoluto così

» la nota de gradi è stabilita dalla legge per attribuire à ciascun creditore la somma a lui spettante secondo il privilegio o il rango della sua ipoteca — Esaminato il valore del fondo o de' fondi espropriati, graduandosi i creditori capienti, i creditori posteriori ed incapienti a' quali nulla potrebbe spettare su' beni pegnorati, inutilinente sarebbero collocati e compresi nella nota di graduazione » — Corte suprema di giust. di Napoli 13 di nov. 1838 causa Piccinni e Rollo. Spropriazione antica-Olggiudicazione tecente-Creditori-Wichiarazione fatta-Wiritto incommutabile-Retroattivitá negata

Sotto lo impero delle leggi di procedura civile era incominciata la spropriazione, ed i creditori aveano già dichiarato di voler concorrere sul prezzo, e di voler conservare ogni diritto di anteriorità su i fondi pegnorati — L'aggiudicazione però fu compiuta sotto lo impero dell'attuale legge della espropriazione forzata — Avran d'uopo o no i creditori di conformarsi all'art. 54 della legge sulla espropriazione nel quale è detto » i creditori che ometteranno di domandare in loro favore l'aggiudicazione perderanno l'anteriorità e poziorità d'ipoteca sugl'immobili pegnorati in rapporto agli altri creditori aggiudicatari »?

La Corte suprema di giustizia discusse la qui-

stione così

» considerando che per l' art. 757 delle leggi di procedura civile i creditori che omettevano di dichiarare nel termine stabilito di voler concorrere sul prezzo de' fondi pegnorati le loro ipoteche, perdevano su' fondi medesimi l'anteriorità e poziorità che avevano »

» che i creditori i quali avean fatto simile dichiarazione acquistavano per quelle leggi il diritto di chiedere nella collocazione l'aggiudicazione de fondi per la quota corrispondente, nel caso i fondi medesimi rimasti fossero invenduti »

» che l'attuale legge sulla espropriazione, mentre non richiede la dichiarazione stabilita nello abolito art. 756 delle leggi di procedura civile, esige con l'articolo 54 che i creditori debbano al più tardi nel tempo dell'aggiudicazione diffinitiva dimandare di essere aggiudicatari per la concorrente quota, in mancarza di oblatori »

» che dal parallelo delle due legislazioni rilevasi che la decadenza pronuziata con l'abolito
articolo 757 delle leggi di procedura civile è ora
stabilita nel solo art. 54 della legge in vigore, nel
ca-o che i fondi non rinvengano oblatori—Le leggi
di procedura dunque stabilivano la decadenza al
cominciamento della spropriazione, e la legge attuale la pronunzia nel termine del giudizio—Quindi la nuova legge non contiene una disposizione
meramente nuova quanto all'oggetto, ma è diversa
dall'antica riguardo solo al tempo in cui far si
debba la dichiarazione »

» che per l'articolo 757 delle leggi di procedura il creditore che fatto avea la dichiarazione di voler concorrere sul prezzo acquistova incommutabilmente il diritto di divenire aggiudicatario nel caso i fondi per mancanza di oblatori non si fossero venduti all'incanto — Questo diritto era una conseguenza necessaria ed immediata della dichiarazione fatta di voler concorrere sul prezzo dell'aggiudicazione, poichè in mancanza di tale dichiarazione il diritto sulla cosa era affatto perduto —

Or l'articolo 54 della legge attuale richiede la dimanda di aggiudicazione nel momento in cui si
procede all'aggiudicazione diffinitiva, perchè la legge
medesima, non esigendo la dichiarazione stabilita
nello art. 757 delle leggi di procedura civile, non
si potrebbe manifestamente conoscere se il creditore
voglia concorrere sull'immobile in mancauza di oblatori — A dir breve: l'antica legge richiedeva
una dichiarazione complessiva della conservazione
del diritto sul prezzo, e sulla cosa — la legge
muova vuole la dichiarazione complessiva della conservazione del diritto sulla cosa poichè per concorrere sul prezzo mon evvi per essa bisogno di alcuna
preventiva dichiarazione. »

» che per le cose osservate essendo la dichiarazione fatta per lo art. 757 conservatoria del doppio diritto, sul prezzo, e sulla cosa, non può negarsi che per essa i crediteri acquistavano un diritto certo, ed incommutabile sulla cosa per divenirne

aggiudicatari in mancanza di oblatori »

non può perdersi per una legge posteriore, quando

ciò non sia espressamente dichiarato »

a che invano si oppone che le leggi di procedura sono applicabili dal momento della loro pubblicazione, anche a' giudizi incominciati, poiche questo principio ha luogo soltanto per la forma degli atti, ed il modo del procedimento: ma non mai per que diritti che siensi sotto lo impero della legge abolita acquistati sulla sostanza della cosa— Il diritto relativo alla soddisfazione del credito in danaro, o con l'aggiudicazione del fondo, è certamente un diritto che risguarda la sostanza della cosa, e non la semplice forma del procedimento »

» che mal si allega che il diritto all'aggiudicazione per le leggi di procedura nasceva nel tempo della collocazione, e se il diritto non era perciò nato al cominciamento della spropriazione, non potea conservarsi-poichè ciò che non ancora è nato, non può essere oggetto di conservazione-Non deve confondersi l'acquisto del diritto, con l'esercizio del diritto medesimo - Può aversi un diritto come che l'escrcizio ne sia differito - Il diritto all'aggiudicazione per le ragioni sopra esposte nasceva, e si acquistava con la dichiarazione fatta a' termini dello articolo 757 - L' esercizio era per natura della cosa differito alla epoca della collocazione; nè prima esercitar si potea, poiche non poteasi precedentemente conoscere se il fondo avesse avuto oblatori all'incanto - Malamente quindi si sostiene che il diritto all'aggiudicazione non cra nato per la dichiarazione fatta a' termini dell'art. 757 delle leggi suindicate » » che inoltre mella specie il creditore dichiarò

"s. che inotre nella specie il creditore dichiarò sotto lo impero dell'antica legge non solo voler concorrere sul prezzo, ma anche di voler conservare su i fondi ogni diritto di anteriorità, e poziorità—Questa dichiarazione ne' suoi effetti comprende necessariamente, anche la dimanda di aggiudicazione, poiche oltre del prezzo, il diritto sulla cosa non potea diversamente esercitarsi—La, legge non richiede formole di prescritte parole per la dimanda di aggiudicazione — una volta che si-

mile dimanda era stata fatta con espressioni qua-

lunque, non eravi bisogno di replicarla »

» che non rileva ancora la sentenza di aggiudicazione a favore del Barone Lentini, poichè il diritto per essa si acquista con la domanda, e la mancanza del nome del creditore richiedente nella sentenza medesima può essere supplita fino al termine del giudizio di ordine - Sarebbe ozioso e senza effetto un gravame, o un procedimento opposito per supplire a questa mancanza »

» che conseguentemente, o si abbia riguardo al diritto acquistato sotto lo impero della legge abolita, o riguardisi la volontà manifestata con equipollenti dal creditore di voler divenire aggiudicatario in mancanza di oblatori, la decisione impugnata sfugge da ogni censura della suprema

» e che anche quando dubbio sorger potesse sulla efficacia della dichiarazione fatta sotto lo impero dell'antica legge, il dubbio dovrebbe risolversi per la conservazione del diritto; poichè le leggi che ristringono l'esercizio di un diritto sono di stretta interpetrazione, e non possono estendersi da un caso all'altro - e perchè nelle cose ambigue deve sempre adottarsi ciò che è più benigno, giusta il principio esposto nella legge 10 § 1. de reb. dub.-Rigetta-Corte suprema di giustizia di Napoli 4 di settembre 1838 causa Suarez Petroni, e Lentini.

### Octioni Possessocie- Tounciazione di muova opera-Giudice regio-Competenza

( v. n. 32, 33, 34. 302. 303. )

Può servire di comento al titolo v. lib. 2 delle leggi sulla procedura ne' giudizi civili una circolare diretta dal Proccuratore del Re presso il tribunale civ. del 2 abruzzo unteriore a' giudici di circondario di quella provincia, la quale dà norme a' medesimi pe' giudizi di nunciazione di nuova opera, e di azioni possessorie, oggetto assae grave, di che noi trattammo in questa opera al tomo 1. n. 32. 33, e 34.

Ecco il tenore di siffatta interessante circolare

» Signori - Ho avuto occasione di rilevare che il metodo col- quale sono spediti i giudizî per nunciazione di nuova opera è pressochè difforme, quasi in tutti i giudicati di circondario di questa provincia.

Affinchè le prescrizioni legislative al riguardo sieno da tutti in uno stesso modo osservate, trovo opportuno in linea di semplice instruzione e consiglio, e ne'stretti termini dell'art. 756 del regolamento di disciplina di osservar loro quanto siegue

1.º Poichè la speditezza de giudizî spesso dipende dalla precisione de' termini co' quali si spiega l'azione che si è instituita (precisione divenuta Vaselli vol. 4.4

indispensabile dopo le salutari novelle disposizioni ministeriali sulla statistica), così analogamente a quanto osservai pure nel § 43, è nel correlativo modello n.º 7 delle instruzioni del 13 maggio 1834 n.º 352 approvate dallo eccellentissimo Ministro di grazia e giustizia con ministeriale del 29 aprile 1835, debbon gli uscieri essere espressamente avvertiți a premettere, specialmente nelle citazioni per l'oggetto in parola, la enunciativa de'fatti asseriti dallo attore, ed indicarvi altresì per quanto è possibile l'azione che si va ad intentare : se cioè sia in linea petitoria, o semplicemente possessoria; e nel secondo caso se si tratti di attentato o spoglio sofferto, di querela per turbato possesso civile annale, ovvero di nunciazione di nuova opera, conchiudendo in termini propri a determinare con accerto ciò che l'attore domanda dal magistrato.

2.º Ne' casi quindi di urgenza, lungi di emettersi alcuna ordinanza in piè di petizioni delle partir, e significarsi questa con citazione, come spesso si pratica, dal che talvolta oltre del ritardamento sergono pure delle contraddizioni tra il contenuto nell'una e nell'altra, devesi in piè dell'originale atto di detta citazione, giusta l'articolo ros delle leggi di proc. civ., segnare dal giudice il giorno l'ora ed il luogo destinato per la comparsa; ed è perciò che l'usciore nel corpo della citazione, quella che prima d'intimare presenta egli al giudice per l'abbreviazione de' termini) dopo la esposizione del fatto e della sua domanda aggiunerà e ho quindi citato detto n. n. a comparire innanzi al giudice di questo circondario nel gior-

no luogo ed ora » dal medesimo stabilita in più della presente»— In seguito dell'ordine ossia permesso del giudice in più della stessa citazione originale (giova ripeterlo), e che l'usciere trascrive sulla copia, passa questi ad intimarla notando la persona cui l'abbia consegnata, e l'importo.

Ove la comparsa sia fissata nel corso della stessa giornata, incumbe all'usciere di aggiungervi auche l'ora precisa in cui effettivamente ha consegnato tale copia, affinche quando si chiama la causa, ove il convenuto non si presenti, possa il giudice ravvisare se il medesimo abbia o pur no il tempo di necessità occorrente per comparire, avuto riguardo alla distanza tra il luogo ove fu intimato e quello ove dovea comparire.

3.º Il metodo di rilasciare pe giudizi di nunciazione, contemporaneamente al permesso di citare a breve termine, gli ordini inibitori è in manifesta opposizione con l'attuale rito gludiziario che ripruova di potessi ad alcuno interdire una data azione o di emettere condanna prima di essere inteso ne mezzi di sua difesa; nè potrebbe un tal metodo essere guarentito dalla urgenza subitoche al brevissimo termine ordinario, che mon è al di la di un giorno, può anche dispensarsi dal giudice riducendolo allo intervallo appena di poche ore.

4.º Comunque ordinariamente la udienza si tenga nel locale del giudicato, pure non essendo al giudice vietato di tenerla in sito diverso (art. 110 ll. di proc.civ.) a specialmente in quello su cui carle quistione (art. 142, e 145 detto) così quando si scorgesse evidente pericolo per ogni breve ritardo, e siavi espressa dimagda del richiedente

principal to the

sarebbe bene a proposito che, nello accordarsi l'abbreviazione de'termini anche ad ora fissa, « indicasse che la udienza e'l contradittorio avvenir debba nel luogo in controversia senza però veruna aggiunta di portar periti o testimoni, mentre in tale ipotesi si emetterebbe una mera interlocutoria ciocchè formerebbe un'assurdo maggiore del primo profferendosi inaudita parte.

mo profierendosi inaudita parte.

5.º Il giudice assistito dal cancelliere nel luogo giorno ed ora fissata nella citazione, chiamata
regolarmente la causa, intese le parti, come in
ogni altro giudizio, e registrate le di loro dichiarazioni con le norme indicate nelle cennate mie instruzioni, può talvolta essere a portata di pronunziare la sua sentenza diffinitiva; ma ove la contestazione non gli si offra abbastanza rischiarata per
non trovarsi le parti di accordo sopra gli, estremi
necessari ad acclararsi, ed egli sia nella necessità
di emettere una interlocutoria o preparatoria, è allora-che può molto opportunamente dar fuori una

timuazione della opera denunciata.

6.º È specialmente sotto questo rapporto che utile si rinviene il suggerimento dato nel n.º 4. di fissare per simili vertenze talvolta straordinarie udienze per la comparsa delle parti sul luogo stesso in cui la'opera si sta facendo—In fatti in tal modo

disposizione provvisoria con la quale inibisca in tutto o in parte in pendenza del giudizio la con-

1.º il giudice conosce meglio la natura, qualità, e stato della opera denunciata tostochè questa forma il soggetto materiale di sua inspezione oculare

2. spesso, con saggia economia di tempo e di spesa, riconoscendosi superflua la opera de periti, si evita una interlocutoria » 3.º ove mai fosse indispensabile il di loro parere o l'esame de' testimoni, non è più necessario che il giudice si porti di nuovo sopra luogo per assistere alla operazione de' primi ; per ricevere ivi le deposizioni de' secondi, potendo i periti accedervi isolatamente, e sentirsi i testimoni in udienza, d'onde altra economia per i litiganti sul numero delle vaczioni

4.º il giudice trovando regolare di accordare la inibizione sia diffinitiva sia provvisoria può pronunciarla immantinente, ed autorizzare la esecuzione della sua sentenza anche sulla minuta, e prima della registrazione (d. art. 145 ll. di proc. civ., ed art.

65 del reg.)

5.º finalmente con l'indicato mezzo venendo a conoscersi dal giudice in atto della prima comparsa delle parti, lo stato non solo de' siti in disputa, ma ben' anche sino a quale stadio sia giunta la opera denunciata, può egli ben rimarcarlo nella enunciativa delle loro deduzioni, e precisamente ne' punti di fatto della sentenza che va egli a profferire, in guisa che, ove inibisca, sia diffinitivamente, sia provvisoriamente, è ben difficile che i convenuti ed i suoi operaî in spretum della di lui autorità ardiscano di cominciare la opera istessa, ed ove pure il facessero, potrebbe pure ravvisarsi in che consistano tali recenti innovazioni-Col metodo della inibizione in piè di una semplice istanza spesso si eleva-in caso di contravvenzione alla inibizione un. secondo piato anche più complicato di quello che diede causa alla imbizione medesima onde acclarare quello che mai si fosse fatto posteriormente all' interdetto; e da qui nuovi esami, nuove perizie, e per conseguenza considerevoli dispendi.

7.º Nella sentenza diffinitiva non è mai ad omettersi la espresa dichiarazione di essere la stessa in simili materie per effetto dell' art. 2/4. leg. organ. de' 29 maggio 1817 soggetta all'appello meramente devolutivo: dichiarazione che può a cautela aggiungersi anche nelle interlocutorie, comunque l'appello da queste in generale non produce mai effetto sospensivo per argom. dell' art. 521 ll. di proc. civ.—Ove siavi pericolo nel ritardamento può il giudice, pronunziando in contumacia, accordare la esecuzione, malgrado la opposizione—(art. 249 ll. di proc.)

8.º Semprechè sorga dubbio sulla competenza (quella che per ragione di materia è rilevabile anche in officio) non si debbono obliare le sanzioni legislative che (ove la eccezione si creda insussistente) obbligano a farne un articolo distinto nel dispositivo, e quantunque la dichiarazione di competenza sia sempre appellabile, ciò non impedisce di munire intanto la sentenza della clausula provvisionale; altrimenti basterebbe eccepire la incompetenza per ligare del tutto le mani al giudice, e rendere elusoria qualunque inibizione contro le provvide mire del Legislatore.

9.º La competenza de giudici di circondario è fissata soltanto dalla detta legge org. de 29 maggio 1817, ed in conseguenza si aberra ogni qualvolta voglia definirsi senza ricorrere a questo unico fonte da cui emanano i principi—Le posteriori leggi di proc., come si ha dall' art. 90, danno solo delle norme per l'applicazione di quanto in detta legge organica trovasi stabilito: ed in conseguenza hanno a ritenersi come dirette a spiegare, non già ad alterarne le sanzioni. ao. Tra le attribuzioni straordinarie date ai giudici di circondario dall'art. 22 della citata legge in lineu di eccezione, vi è quella « di conoscere e » di giudicare qualunque sia il valore della cosa con» troversa . . . 4. di nunciazione di nuoya opera ».

Quest' azione si verifica nel solo caso in cui l'attore, senza contraddire al convenuto l'attuale legittimo possesso dello immobile in cui si è intrapresa la opera novella, si duole solo di questa come nociva al libero esercizio de suoi diritti.

11. Si apre l'adito a quest azione, come si legge nel § 16 l. 1. de nov. opere nunciat, « ant juris nostri conservandi causu, aut danni depellendi—Nuntiamus autem quia jus aliqued prohibendi lubemus, vel ut danni infecti caveatur nobis ab eo qui forte in publico vel in privato quid molitur».

Scopo dell'azione medesima è di proibire la continuazione della opera « hue edicto permittitur ut sive jure, sive injuria opus fieret per nuntiationem inhiberetur ». (cit. l.)

Vi è luogo ad intentarla subito che lo stato attuale della cosa viene a sofferire un'alterazione con lo stabilimento di opera novella, o con la distruzzone di altra pressistente—« Opus novum fucere videtur qui aut aedificando, aut detruendo aliquid, pristinam fuciem operis mutati»— (cit. l. 1. § 11)

E sebbene siffatta azione sia di una specie particolare, entra ora nella classe delle possessorie, come sotto lo impero del diritto Romano era inclusa tra gl'interdetti—« Interdicta nihil aliud sunt quam uctiones quibus de possessione disceptatur»—(Vinnio leg. 1. de interd. inst. lib. 4.) 12. Il mezzo dell' interdetto inibitorio fu introdotto solo per arrestare il corso delle opere novelle « hoc autem remedium operis novi nunciationis adversus futura opera introductum est, non adversus praeterita » (l. 1. ff. d. tit.), ossia « adversus ea quue nondum facta sunt, ne fiant » come si desume dalla legge 1. d. tit., e rendendosi lo stesso inapplicabile in quanto alla distruzione delle opera già seguite al momento della inibizione, dovea per simile oggetto ricorrersi all' interdetto quod vi aut clun, quello che come restitutorio era diretto a riparare la ingiuria fatta edificando vi, aut clum; ed in virtù del medesimo colui che avea edificato poteva obbligarsi alla demolizione sol perchè fatto lo avea vi, aut clum.

Or non estendendosi di lor natura gli effetti del giudizio di nunciazione alle opere eseguite antecedentemento, col numero 4. dell'art. 103 delle leggi di proc., lungi dello scemarsi le attribuzioni de giudici circondariali, altro non si fece che ricordarne le conseguenze con aggiungere alle parole di nunciazione di nuova opera » le seguenti « a solo oggetto d'impedire ogni innovazione che alte-

rasse lo stato attuale delle cose ».

Per effetto di tutto ciò il giudice di circondario, essendo esclusivamente competente, nello esame di tali giudizi, non solo può accordare le inibizioni provvisorie (chiamate però le parti anche ad horas), ma può egualmente, dopo gli analoghi mezzi d'instruzione a seconda de'casi, negarla o accordarla diffinitivamente con cauzione o senza.

13. È poi nelle sue attribuzioni, in prosieguo dello stesso giudizio, in vista di semplici doman-

de incidentali , di ordinare la demolizione o riduzione ad pristimum delle opere eseguite dopo della sua inibizione provvisoria, o diffinitiva, per le quali davasi luogo al cennato interdetto restitutorio quod vi aut clam, e ciò in virtù delle espressioni generali racchiuse nel finale del numero quarto cosà dell'articolo 21 della legge organica, che dell' articolo 103 leggi di procedura.

Per la stessa ragione potra praticare altrettanto per le opere eseguite antecedentemente alla istanza, quando vi concorrano le indicate circostanze del vi aut clam, le quali costituiscono l'attentato, lo spoglio che deve essere preliminarmente purgato.

14. Le indicate attribuzioni straordinarie date ai giudici di circondario sono sempre in linea possessoriale, come ben si raccoglie da citati articoli così della legge organica, come delle leggi di procedura, e quindi nulla hanno di comune col giudizio petitoriale, il quale non può mai col medesimo cumularsi (art. 129 dette leggi di proced.)— e quindi gli estremi da assodarsi, a senso dell'art. 128 cit. leggi, debbono raggirarsi sul possesso, sulla novità avvenuta nel corso dell'anno, se vi concorra la circostanza di essersi fa novità medesima commessa con violenza, o di nascosto, e sul pregiudizio anche eventuale che possa dal compimento della inedesima derivarne allo stesso atore.

Se la opera fosse compiuta, se ancorche incompiuta, fosse trascorso l'anno da che erasi incominciata, se l'attore non avesse interesse legittimo a contraddirla, il giudice non è già che diviene incompetente, ma dichiarar deve inamissibile, o rigettar la domanda.

Siffatta dichiarazione non altera punto i diritti che potessero com, etere alle parti in separato giudizio in linea petitoriale, nella stessa guisi che accordandosi la inibizione può il convenuto sperimentare, le sue ragioni per farla rivocare nell'anzidetta linea petitoriale.

15. Le osservazioni medesime sono del tutto applicibili ove, senza essersi cliesta la inibizione per alcuna nuova opera incominciata, si controvertisse esclusivamente sull'esercizio di servità; dapoicchè a giudicare su di questo, fu ancor data la facoltà straordinaria a'giudici circondariali col numero terzo, del detto articolo 21 della legge organica quando non ne sia interrotto il possesso oltre di un anno; ed al riguardo opportunamente nelle leggi di procedura (n. 3 art. 103) si aggiunse « nel possessorio » il che pruova che simile giudizio non ha per iscopo di determinare se la servità si trovi legalmente costituita, o possa costituirsi, ma solo se siavi possesso annale, e turbativa.

16. In quanto a tali servità, siccome quelle discontinue e non apparenti non possono ora acquistarsi col possesso, così ove trattisi di queste, non è già che il giudice di circondario sia incompetente, come talvolta impropriamente dicesi, ma egli medesimo, che avendo la facoltà di condannare ha pure quella di assolvere, dichiarar deve inamissibile la intentata azione possessoriale quando il possesso invogato non sia guarentito dal titolo.

17. E vero che simili servitù possono talvolta trovarsi legalmente acquistate con la prescrizione verificatasi sotto lo impero dell'antica legislazione; ma anche in questa ipotesi neppur potrebbe ciò for-

mare oggetto del giudizio possessorio, nel quale l'attore prinovar deve soltanto il suo possesso civile, 'ossia il possesso annale animo domini, ed altro non ottiene che la manutenzione in tale possesso-Quindi.come osserva Henrion de Pansey « tutta la pruova per la natura di tale azione è circonscritta nel breve » spazio di un anno »-Or se nel giudizio possessorio si ammettesse l'attore a pruovare con testimoni che egli era in possesso ne' trent'anni precedenti alla pubblicazione del codice, e che non ha cessato di possedere nel tempo posteriore, non rimarrebbe più circonscritto lo esame dell'azione intentata al solo possesso civile annale; e quel che è peggio, come riflette lo stesso autore « quando » la sentenza pronunciata sulla istanza di turbativa » avesse dichiarato e giudicato che l'attore ha pos-» seduto non solo nell'anno che ha preceduto la » molestia, ma che il suo possesso comprende un, » periodo di più di 30 anni, nulla vi resterebbe a giudicare nel petitorio ».

18. La inamissibilità dell'azione possessoria, anche in questa ipotesi, porta seco la riserba de' diritti dell' attore esperibili nel giudizio petitoriale in cui questi avrebbe dovuto introdurre direttamente la domanda per far dichiarare la esistenza della servitti, giusta che ha pur ritenuto una giurisprudenza costante, e specialmente la Corte suprema nello arresto del 28 di agosto 1825 tra Lepiane e Bianchi — Nulladimeno il giudice di circoudario deve essere propenso ad impedire ogni attentato con vie di fatto a danno del possessore annale, ed in conseguenza a non esitare ad ammettere l'azione possessoriale innanzi di lui intentata, ove, si trattasse

d'impedimento frapposto dal convenuto al transito p. c. di cui l'attore godeva il possesso civile per una stradella vicinale; giacchè la esistenza di questa rende la servitù apparente (arresto della Corte di Cassazione di Francia de 29 di novembre 1814) come del pari a guarentire il possessore con la inibizione della nuova opera, specialmente quando questa tenda a disturbarlo con le vie di fatto : nel quale caso l'azione non è ristretta a' puri termini di servitù, ma rientra nella categoria delle nunciazioni di nuova opera, per le quali giova sommamente alla esatta impartizione della giustizia nel successivo giudizio petitoriale; che non si alteripunto lo stato de' luoghi in controversia, ed a quest' oggetto sarebbe molto utile di consultare sovente i principì salutari racchiusi nell'altra decisione della Corte suprema del 22 di decembre 1822 tra Spagnoletti e Porro.

19. In ordine poi al giudizio petitorio deve non confondersi sotto alcun rapporto col possessoriale, tanto se questo siasi convenientemente esaurito a termini degli articoli 128 e seg. Il. di proc., quanto se la parte che è stata turbata, nel dubbio di potervi riuscire vittoriosa, abbia creduto d'incominciare il giudizio in merito, la competenza viene determinata dall'articolo 20 della legge organ, per cui non eccede le attribuzioni ordinarie de'giudici di circondario ove il valore non ecceda i ducati 300.

È vero che le servitù sono spesso di un valore indoterminabile: ma è vero pure che il legislatore nello art. 95 ll, di proc. ha determinato di essere l'esercizio di simili diritti capace di una certa valutazione in ordine alla competenza, riportandosi anche per essi alla regola per tutte le azioni reali sancita nello articolo gi della l. med.—ivi è detto di riputarsi indeterminato il valore della cosa litigiosa; ma a facilitare tale valutazione il legislatore stesso ha dato la norma nel seguente articolo ga facendola discendere dal moltiplico della rendita catastale.

Or se il fondo, sul quale pretende l'attore di esercitare una servitù, non è reputato superiore ai ducati 300, sarebbe bene assurdo il supporre che per la rivindicazione di esso fosse competente il giudice di circondario, e non avesse poi la giurisdizione per dichiararlo soggetto ad una servitù di passaggio o di altra natura, la di cui esistenza lungi di accrescere ne diminujsce il valore.

20. Da ultimo è da avvertirsi che spesso nello stesso libello in linea possessoria, prodotto innanzi al giudice di circondario per denuncia di nuova opera incominciata dal vicino sul fondo medesimo, o per turbativa di servitù, vi si cumula dall'attore l'altra di querela di turbato possesso sulla siepe, sul muro divisorio, sul corso delle acque servienti all'agricoltura, o sul fondo di cui egli assume di trovarsi nell'attuale pacifico possesso-In tale ipotesi non bisogna confondere l'una azione con l'altra, benchè entrambe possessoriali-in quanto alla denuncia della nuova opera il giudice pronunziando in tale linea deve limitarsi, come dissi nei termini che gli ha assegnati la legge, e specialmente il citato n. 4 dell'articolo 103, cioè ad inibire soltanto, non potendo far distruggere la opera che il vicino prima dello impedimento con buona fede non vi aut clam ha incominciata sul proprio fondo: ma per quello si attiene alla querela di turbativa ossia allo spoglio che lo stesso vicino avesse commesso estendendo la sua operazione ad alterare i termini, ad abbattere la siepe o il muro dall'attore posseduto, o esclusivamente, o in di lui unione, non vi è alcuna limitazione, e verificati gli estremi del possesso annale e della turbativa fra l'anno, è il giudice stesso in linea possessoriale facoltato ad ordinare la manutenzione in possesso, e la purgazione dell'attentato.

Dietro una così minuta amilisi nella quale mi sono trattenuto per prevenire che dalla inespertezza de' causidici ed uscieri rimangano i giudizi di tal fatta intralciati ne' loro primordi in modo da non potersi in seguito con facilità riordinare, mi auguro di vederne in questa provincia migliorato l'andamento in una maniera uniforme e regolare »— (Girc. diretta dal proc. del Re presso il tribunale civile del 2. Abruzzo ulteriore a' giudici di circondario di quella provincia il di 14 nov. 1836).

### N.º 657.

# Frana-Eerra-Olberi-Occessione-Ovusio-Olliwio-Possessorio

(v. n. 302, 303, 304, 552, 561, 645,

Narrammo il caso della frana che nello altrui fondo avea trasportato gli alberi dal soprastante fondo distaccati.—La sentenza del regio giudice (di cui rapportammo il tenore tom. 3. p. 445.) è stata confermata sulle conclusioni però difformi del pubblico ministero — Il tribunale ha pronunziato così

" Inteso il Proccuratore del Re il quale ha conchiuso che il tribunale faceudo diritto all' appello modificando la sentenza del primo giudice dichiuri ne termini dello art. 484 leggi civili che ul proprietario della parte statecata spettando tassativamente il reclamure la proprietà come e quando per legge, non competa l'azione di turbativa di possesso per un avvenimento ove tutto è opera dell'alluvione, niente del fatto, o del volere dell' umo— ha elevato la seguente quistione.

» Vi è luogo ud azione di turb. to possesso, qualora un territorio sito in terreno argilloso per effetto di uragano vada ad occupare la superficie di altro territorio a se vicino? — nell'affermativa, è

competente il giudice regio a giudicare su tale azione? » attesochè è canone legale che tuttociò ch' è suscettibile di possesso può formare oggetto di azione possessoria-I diritti medesimi essendo una parte della proprietà; siccome possono essere posseduti in forza dell' art. 2134 ll. ec. , così possono essere disputati in giudizio possessorio-La legge guarentisce! il possesso legale, quindi qual siasi possessore di un fondo, o diritto reale reputato immobile venga turbato, o impedito nel suo possesso e godimento; egli può intentare contro l'autore l'azione di turbutiva fru l'anno della molestia a lui recata-I. termini generali che han dato luogo alle disposizioni dello art. 127 e seguenti leggi di rito stabiliscono con accerto questa verità, ed escludono qual siasi distinzione si mette in campo dall' appellante,

distinzione che vien ripruovata pel canone legale «ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus» -Le. sole cose sottratte al commercio, e specialmente quelle consacrate al culto divino, sono sottratte dallo impero della prescrizione e del possesso legale richiesto come requisito essenziale per lo sperimento di quest' azione-Oltre a ciò, non vi è luogo ad escludere qual siasi altro oggetto dell'azione possessoria - « Quisque spoliatus est , restituendus ».

attesochè è vano il ricorrere alla disposizione dell'art.484 ll. cc.-Ivi il legislatore parla del diritto di accessione, lo che importa merito di azione, ovvero petitorio, ed il decorrimento dell'anno è riferibile alla prescrizione, il che non esclude il diritto del possessor turbato di ricorrere preliminarmente alla The section of the

reintegra in possesso

» attesochè quanto altro vien dedotto con gli appelli non appartiene a questo giudizio, nel quale, fa d'uopo di esaminare i soli estremi del fattto, non già quelli del diritto che son riserbati al petitorio. » attesochè , ritenuta l'amissibilità dell'azione

possessoria nella causa in esame, non può dubitarsi della competenza del regio giudice -(art. 103

paragrafo secondo leggi di rito).

Il tribunale udite le parti, ed il pubblico ministero nelle sue difformi conclusioni, rigetta l'appello prodotto da Giuseppe Vietri con atto del di 28 luglio ultimo, ed ordina che l'appellata sentenza del regio giudice del circondario di Carbonara del di 26 dello stesso mese di luglio sortisca il suo effetto-(14 dicembre 1838, tribunal civile di Avellino. ) the in his as a country, were decimaled

#### Nº. 658.

## Immobile-Rilascio-Occessioni Revindica-Frutti

(v. n.35, 39, 70)

Se domandai la cosa in linea di revindicarla, e non soggiunsi la specifica domanda de frutti indoverosamente percepiti, potrà il giudice accordarmi i frutti ancora?

L'affermativa è in un arreste così

» considerando che il rilascio di una cosa comprende necessariamente in se tutte le accessioni che da essa dipendono (l. 17 § 1—l. 20 de rei viud.)
— e conseguentemente la domanda del rilascio di un immobile contiene implicitamente in se anche quella de frutti indebitamente percepiti — non v ha quindi per tali frutti bisogno di particolare domandas—Corte suprema di giustizia di Napoli 9 di sgo-1838 causa Anelli e Tarentino.

Enfiteur antica—Chiesa padrona Firetta— OUlodiahia—Leggi di aumortizzazione—OUienazione di emponemi-OLssenso

( v. p. 27 204, 277, 414)

Sotto lo impero delle vigenti leggi ho comperato il fondo col peso di pagar l'annua tale somma a favor della tale Chiesa che in remotissima età avea conceduto quel fondo in enfiteusi — lo non ho interpellato la Chiesa, come in ogni altro caso avrei fatto comperando il dominio utile di un fondo enfiteutico — Serò incorso nella devoluzione ob alienationem irrequisito domino?

La ragione di dubitare sta in ciò che la Chiesa fin dal 1818 è riabilitata a fare acquisti, quindi sembra rientrata nell'attitudine di domandar prelazione quando avvenga alienazione del dominio utile di fondo che un tempo essa avea dato a censo en-

fitentico.

La ragione di decidere sta in ciò che le leggi sull'ammortizzazione resero allodiali i fondi che l'enfiteuta possedea, censuati a lui dalla Chiesa, e che la riabilitazione ad acquistare tien questa clausufla « senzachè sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione che sono state in vigore sinors, ed alla esecuzione delle sudette leggi anche in futuro pe casi non ancora consumati, e per la condizioni non ancora verificate» — (art. 15 del Concordato del 1818).

La suprema Corte, applicando siffatto articolo del Concordato, rigettava un ricorso per annullamento

» attesochè la legge non ha effetto retroattivo, a meno che il legislatore non abbia per eccezione, disposto espressamente il contrario in qualche caso —leg. 7 d. de leg., et const.

» attesochè le attuali leggi civili hanno anche sanzionato il principio della non retroattività—nè sulla materia della enfiteusi contengono esse alcuna

disposizione di effetto retroattivo .

"a attesoche l'art. 1692 delle medesime leggi civili ora imperanti prevede il caso che il fondo non sia libero, ma tuttavia entiteutico—e perciò se si voglia venderlo, impone allo entiteuta l'obbligo d'interpellare prima il padrone diretto pel suo consenso

» attesochè nella specie il fondo in disputa, venduto dalla signora Santacroce a Paolo Pezzella nel 1835, trovavasi fin dal 1771 dichiarato allodiale del concessionario, col solo peso di pagare il canone, in virtù del regal dispaccio del 7 di agosto di quell' sitesso anno, e di un altro del 1775, correlativi alle précedenti leggi di ammortizzazione

» attesochè in que sovrani decreti due soli casi di caducità furono preveduti cioè—1.º per canone non pagato da tre anni—2.º per abuso e deteriorazione tale del fondo che ne alteri la natura notabilmente—ambi questi casi non sone in controversia

n attesochè invano si assume che le leggi di ammortizzazione non sono più in vigore, essendosi restituita alle Chiese, e luoghi pii la facoltà di acquistare in virtù del Concordato con la Santa Sede del 18.18—poichè con l'articolo 5 § 2 di tal concordato si dichiara espressamente che la facoltà di fare acquisti s'intenda « da oggi inmanzi » senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazione che sono state finora in vigore, e dalla esecuzione delle medesime anche in futuro, per i casi non ancora verificate

» attesochè, reso il fondo allodiale fin dal 1771 la signora Santacroce, benchè l' abbia venduto sotto lo impero delle attuali leggi , ha esercitato un diritto acquisito che non è sottoposto ad alcuna legge

posteriore

» attesochè essa dovea solo far assumere al comperatore la obbligazione di pagare annualmente il canone, e così ha eseguito

» attesochè emerge da tutto ciò che il tribunale lungi di aver nella specie violato la legge, si è anzi ben uniformato alla medesima...».

Corte suprema di giustizia di Napoli 18 agosto 1838 causa Magnolo — Pezzella — e Santacroce.

### Motificazione-Domicilio elettivo-Vsciere-Ricorso-Sumullamento-Corte suprema

(v. n. 607.)

Si era notificato il ricorso per annullamento nel domicilio elettivo che si leggea nel precetto — E si era difeso colui al quale il ricorso era stato notificato.

Dubitavasi del se fosse il ricorso irricettibile—La suprema Corte ha risoluto che no 'l fosse, ed ha motivato così

»...che l'Amministrazione ricorrente avendo avuto lite con un estero il quale ha presenziato il giudizio, si è lusingata che potesse legalmente fargli arrivar la intimazione del ricorso: ma non essendole riuscito rinvenirlo di persona nella locanda, si vivolse al domicilio elettivo, mentre nella intimazione del precetto si era dato per dimorante in Bari

» che, a prescindere dalla quistione di sapere se sia pe' ricorsi in suprema Corte adattabile la regola di rito stabilita nello art. 674, per la specie si è sufficiente l'osservare che il signor Turanovick ha avuto tanta scienza del ricorso, per quanto si è difeso sul tenore di esso—Essendogli adunque pervenuta la intimazione, non ha diritto alla irricettibilità, ragion presa dagli articoli 154, 155 l. d. p. c. »—(Corte suprema di giustizia di Napoli 2

di ottobre 1838 causa Dazí indiretti, e Turanovik-Macale)

### N.º 661

Fedecommessi antichi-Beni liberi-Creditori
del gravato-Creditori afficienti il fedecommesso-Separazione di patrimonj-Inscrizione non necessariaGraduatoria-Collocazione

(v. n. 454, 459, 477, 549, 551)

La eredità gravata si sottrae di per se medesima sgli effetti della adizione—e si conserva isolata ed indipendente come un patrimonio del fedecommettente— I creditori del medesimo che prendeno titolo dalla di lui disposizione, non possono ricever pregiudizio dal concorso de creditori de possessori intermedt, gravati gradatamente di conservare e di restituire — La distinzione medesima è indipendente dal fatto dell'ultimo possessore, come da quello de creditori stessi afficienti — Contesti elementi emergono dalla l. 1 § 6 dig. de separat. —e ben può conchiudersi che sia vano su tal proposito il ricercare degl' inventarì, e delle inservizioni ».

Così esprimeasi la Gorte suprema di giustizia di Napoli al sostegno del teorema seguente a che la distinzione de'beni fedecommessi da'beni liberi, si appalesa da se medestma; ed è ben diversa da quel beneficio che si concedeva nelle vecchie leggi a' creditori del defunto contra i creditori dello erede-che dioesi beneficio di separazione si—Corte suprema di giustizia di Napoli—causa Carpinone e de Riso 3 di settembre 1833).

#### N.º 662.

### Strada pubblica-Vedute dirette-Finestra-Lumi-Divieto-Servitu

(v. n. 65, 150, 168, 480, 500.)

Può servir di comento allo art. 678 cod. civ. (599 l. c.) l'arresto della Corte suprema di giustizia che andiamo a reassumere.

Sono ivi trattate e risolute fra l'altro le seguen-

ti tre quistioni

1.º se una strada pubblica (di larghezza minore di dodici palmi) intercedendo fra due edifizi l'un dirimpetto all'altro, possa il proprietario dell'uno aprir vedude dirette verso l'edifizio dell'altro, motivando che se non vi è la distanza di dodici palmi vi è però la strada pubblica fra mezzo

2.° se, aperte recentemente vedute dall' un de' due proprietari, possa contemporaneamente questi

impedire all'altro di aprirne anch' egli

3.° se, esistite da tempo immemorabile le aperture di finestre a prospetto, possa il proprietario che gli sta dirimpetto intutilizzare quelle finestre, 296 febbricando dirimpetto a distanza minore di palmi dodici

Ecco sulla prima delle tre quistioni il ragionamento della Corte suprema

ento dena Corte suprema

» veduto l'art. 599 delle ll. cc.

La Corte suprema osserva quanto segue

1.º la legge vieta in termini generali di poter aprire vedute dirette sul fondo del vicino, se non vi sia almeno la distanza di dodici palmi

questo divieto è assoluto, nè la legge distingue se lo spazio intermedio tra' due fondi sia di domi-

nio privato, o strada pubblica.

2.º non si dubita che sia vietato di aprir vedute dirette verso il fondo vicino da colui che possegga in piena proprietà lo spazio intermedio tra i due fondi di rincontro

sarebbe assurdo se fosse vietato soltanto a colui ch'è il proprietario dello spazio intermedio, di aprir vedute a prospetto, e non fosse poi vietato di aprirle per colui che non abbia la proprietà dello stesso spazio intermedio

in tale caso sarebbero permesse le finestre a chi avrebbe un diritto minore, e no'l sarebbe a chi

avrebbe un diritto maggiore di proprietà.

3.º lo stesso assurdo, sarebbe pel proprietario impediente, poichè non avendo costui un diritto sullo spazio intermedio, potrebbe impedire le finestre di rincontro, e no'l potrebbe poi quando sul sulo intermedio avrebbe il diritto di usarne come suolo pubblico

, 4. se la legge permettesse le vedute a qualunque vicinanza, allorche v'interceda la strada pubblica, il proprietario che vorrebbe aprire le finestre contra la volontà del vicino, non dovrebbe fare altro che abbandonare al pubblico lo spazio intermedio, e quindi ne avverrebbe che in tal modo, col solo suo fatto, verrebbe ad acquistare in danno del proprietario limitrofo un diritto che non avea

5.º se per la sola circostanza di frammischiarsi una via pubblica potessero aprirsi le finestre a prospetto, si potrebbero in tal caso costruire anche de' balconi o altri sporti, poichè la legge pone l'uno, e gli altri nella stessa facoltà—Or formandosi un balcone su di una strada di pochi palmi, si avvicinerebbe talmente al fondo di rincontro, che verrebbero ad unirsi le due proprietà, e ad acquistarsi l'accesso, libero ed immediato sul fondo dell'altro

6.º mal si oppone che se si vietasse l'apertura delle finestre, verrebbe a deformarsi l'aspetto de-

gli edifizî urbani.

A prescindere che sarebbe ciò della veduta del legislatore, e non de magistrati, si potrebbe anzi osservare che sia dello interesse pubblico d'impedire per quanto si possa, che gli edifizi sulle strade strette venissero innalzati, poichè in modo eminente ne soffirirebbe con tali innalzamenti la salubrità dell'aria, e l'amenità delle strade.

Su queste considerazioni la Corte suprema ha stimato di rigettarsi il mezzo del ricorso relativo a quella parte della decisione, con cui la G. C. civile con saggezza ha ritenuto di essere dalla legge proibita l'apertura delle finestre a prospetto, a distanza minore di dodici palmi, quantunque vi si

frammezzasse la strada pubblica ».

Il ragionamento sulla seconda quistione è così « osserva che de Biase fin dal suo primo libello dedusse, che se Varo era stato il primo ad innalzare le fabbriche, e ad aprire le finestre di prospetto a distanza minore di dodici palmi, non dovea a lui negarsi quello che lo stesso Varo si era permesso di eseguire, e che o tutti e due dovean chiudere le rispettive finestre, o che dovea ad ambodue permettersene l'apertura

che Varo non negò di aver da poco tempo aperto le finestre di rincontro, ma si limitò a replicare soltanto di aver con ciò fatto uso del proprio diritto senz'alcun contrasto

che la G. C. civile non si è occupata di tali deduzioni, nè ha esaminato in modo alcuno se avendo Varo aperto di fresco le finestre a distanza minore di dodici palmi, se questo suo fatto contenesse un tacito consenso al possessore di rincontro di aprire anch' egli vedute simili a quelle aperte da lui

che la G. C. si è-limitata a decidere soltanto la quistione di diritto, senza non solo motivare, masenza neppure esaminare gli effetti che possono risultare dal fatto di Varo

che nello aver la G. C. tralasciato di esaminare queste deduzioni di de Biase, non solo ha violato l'art. 233 ll. di procedura civile, ma ha benanche violato l'art. 544 nel n. 3 delle stesse leggi» Il ragionamento infine sulla terza quistione, è co-

me segue

» 1. la legge vieta di aprir vedute alla distanza minore di dodici palmi dal fondo del vicino

per una reciprocanza di ragione, allorchè la servitù di vedute si trova già costituita, non deve il possessore del fondo serviente alterare lo stesso spazio di palmi dodici

2. se fosse il contrario, verrebbe costui a distruggere intieramente col suo fatto la servitù già-

costituita

3. debbono distinguersi le aperture che si fanno per solo diritto facoltativo, da quelle che si trovano costrutte per diritto di servitù—Le prime soltanto possono essere sempre chiuse dal vicino con inalzare le sue fabbriche—ma non le seconde che, costituendo una servitù attiva, non può il possessore del fondo serviente distruggere, distruggendo a suo piacere la servitù del fondo dominante

4.º ravvicinando l'art. 599 delle ll. cc. alle antiche consuetudini napoletane, dalle quali ne è stata presa la disposizione, chiaramente se ne rileva il

senso.

Il codice francese non prescriveva che soli sei piedi di distanza che equivalgono a palmi 7 112 le consuetudini stabilivano dodici palmi.

Il nuovo codice ha adottato le disposizioni delle consuetudini, e non quelle del codice francese.

Per rilevare quindi la intenzione del legislatore, fa d'uopo consultare le consuetudini che in materia di servitù si estendevano anche con l'uso per tutto il regno.

Nella consuetudine seconda de servitutibus, e nella seconda de aperturis non faciendis era vie-

tato espressamente d'innalzare fabbriche a distanza minore di dodici palmi, allorchè il possessore contiguo avea delle finestre a prospetto.

La G. C. civile, avendo uniformemente deciso, ha dato una giusta intelligenza all'articolo 500 delle

II. cc.

Osserva che Varo non promosse, alcun' azione contra de Biase nel giudizio di nunciazione di nuova opera per impedirgli di edificare lateralmente alla distanza di palmi due e mezzo di tali lumi

che de Biase nello instituire la sua azione nel tribunale civile, non dedusse altro se non di annallarsi la inibizione ordinata dal giudice circondariale, e di permettersi a lui ciò che in linea di nunciazione di nuova opera l'era stato vietato

che niuna contestazione fu promossa nel tribunale civile sull'innalzamento laterale alla distanzia

legale di palmi 2 1/2

che anco per tale circostanza non può censurarsi la G. C. civile per non aver interloquito su quello che non era oggetto ancora di alcuna contestazione legale»—Corte suprema di giustizia di Napoli 5 di settembre 1835 causa Varo e Biase.)

N.º 663.

### Interessi moratorj-Olggiudicazione pria delle legge del 1828

(v. n. 498, 545, 592).

Rapportammo i principî pe' quali gl'interessi dovuti dagli aggiudicatarî fino al di della chiusura dell'ordine non ingrandiscono la massa, bensì vengou distribuiti fra' creditori utilmente collocati.

Soggiungi—arresto della Corte suprema di giustizia di Napoli del di 11 di febbralo 1830 nella causa Anuto, Riccio, Cafiero, riprodotto el applicato in caso simile nello arresto del 3 di settembre 1833 causa Carpinone, ove la Corte suprema ha ritenuto così

» che la limitazione delle due annate e della corrente, nel concorso tra creditori, è sanzionata per gl'interessi anteriori al giudizio, e ciò nello scopo di evitar le frodi

» e. che dopo l'aggiudicazione diffinitiva svanisco ogni sospetto — Il creditore ritorna nella integrità de'suoi diritti, e per più imponente ragione il prezzo diviene proprietà de' creditori capienti

s invano s'invoca la legge del 29 di decembre 1828 — la intelligenza degli articoli 182, 190, 202 di quella legge, punto non deroga a'principi testè rammentati s.

Giova ponderare che ciò dicea la Corte suprema di giustizia nel caso di aggiudicazioni pressistite alla epoca dell' attuale legge sulla espropriazione forzata — Nello arresto che narriamo è questo periodo

« ...inoltre le aggiudicazioni delle quali si tratta avvennero nel 1823 e 1824; cosicchè prima di detta ultima legge fu incommutabilmente acquistato il diritto da que creditori che sarebbero stati vittoriosi nel giudizio di graduazione — sarebbe veramente ingiusto se lo intervallo consumato dal dissimpegno ordinario della nota, e quello che straordinariamente si consuma per l'uso de gravami, gra-

vitasse a danno di que' creditori, i diritti de' quali sarebbero consolidati dal giudicato ».—Arresto del 3 di settembre 1833, causa Carpinone.

### N.º 664.

Aggiudicazione-Spropriazione-Decennio Inscrizione-Ipoteca-Ereditore-Rinnovazione

#### ' (v. n. 613)

Le aggiudicazioni diffinitive erano avvenute negli anni 1823 e 1824 — non era ancora apparso l'art. 202 della legge 20 di dicembre 1828 sulla espropriazione, nel quale è letteralmente sancito come il creditore vada esente dal rinnovare la inscrizione ipotecaria quando il decennio dalla inscrizione compiasi dopochè l'aggiudicazione si è pronunziata.

Poiche la graduatoria faceasi dopo la legge del 1828, veniva a disamina il se quell'art. 202 fosse introduttivo di un nuovo principio, o se per le leggi preesistenti il principio medesimo fosse preesistito.

La Corte suprema ha detto così

» l'aggiudicazione diffinitiva trasporta la proprietà degl'immobili dal debitore negli aggiudicatarì al senso degli art. 1428 l. c. » in conseguenza di tale principio non potrebbe a carico del debitore indicarsi la specie e la simazione de beni gravati dalla ipoteca, ciò che è disposto nell'art. 2042 l. c. per aversi gli effetti della inscrizione

» meno potrebbe ciò eseguirsi contro l'aggiudicatario, nel di cui rapporto i creditori inscritti non hanno alcun titolo creditorio capace ad esser con-

servato con la inscrizione.

» Osserva che non utilmente s'invoca l'art. 20a della legge 29 di decembre 1828—che cotesta legge aon potrebbe aver riprodotto un dovere già spento per le leggi precisitenti—che essa bene al-bia colpito la procedura nel momento della sua pubblicazione, ma non abbia il valore di ripristinare i procedimenti già decorsi—che col proemio della stessa legge vedesi opportunamente motivato di essere stata mente del legislatore il portare miglioramento in questa interessante parte della civile procedura—e che infine nello art. 214 si veggono abrogate le disposizioni soltanto comprese nelle leggi di procedura c'hile dall'art. 755 all'art. 861, e per nulla il legislatore ha immaginato di riformar le massime delle leggi civili.

... » Osserva che l'art. 202 invocato, offre nel suo senso letterale la cessazione assoluta della obbligazione di rinnovare — che però dalla disposizione negativa espressa per lo tempo posteriore mal si conchiuderebbe in contrario senso ad una disposizione affermativa implicita per lo tempo anteriore—che tanto è men da presumere una disposizione legislativa congetturalmente fatta, quando nel suo

rigore menerelibe a decadenza di diritto; ciò che sarebbe altresì in collisione con l'articolo. 152 della legge medesima che riconosce la decadenza sol quando siesi nella stessa legge espressamente comminata — e più ancora perchè involverebbe abrogazioni di un diritto preesistente, e di una giurisprudenza con fermezza stabilita.

» Osserva in ultimo luogo che la testè mentovata intelligenza dell'art. 202 è coadjuvata dall'art. 29, ove le inscrizioni per le mogli, per li minori, e per gl'interdetti, son messe a cura de'regi Proccuratori, de'parenti, degli affini, e degli amici per esser prese utilmente fino al giorno dell'aggiudicazione diffinitiva - che del pari è coadjuvata dall'art. 72 nel quale all'aggiudicatario che ha depositato il prezzo è dato di ottenere dal giudice commessario la corrispondente ordinanza per la cancellazione delle inscrizioni che gravitano sull'immobile aggiudicatoli, e ciò senz' attendere l'esito del giudizio di collocazione-e che sarebbe veramente inconciliabile il diritto dell'aggiudicatario ad otte-. nere la cancellazione col dovere de'creditori inscritti a rinnovare le loro inscrizioni nell'ulteriore corso del giudizio di collocazione »-Corte suprema di giustizia di Napoli 3. settembre 1833. causa de Riso, Montalto, ed altri.

#### N.º 665.

### Olmullamento-Ricorso-Indigenza-Pruova Comuni Tiversi-Womiciho Certificato-Weposito

( v. n. 369, 525 )

Erasi prodotto ricorso senza deposito con due certificati d'indigenza rilasciati dal Sindaco di quel Comune ove il ticorrente da quattro anni dimorava—Da ambodue risultava che, perquisiti i registri, niuna possidenza si fosse rinvenuta in testa del ricorrente—che costui nativo di S. Severino si trovasse da più anni domiciliato ia quel Gomune, non esercitando arte alcuna, e dal mese. . . . (son le parole del certificato) non esercita alcuna industria visibile.

I resistenti deduceano la irricettibilità del ricorso tra perchè il certificato non era stato rilasciato dal Sindaco di quel Comune, di cui il ricorrente era nativo, tra perchè il Sindaco del Comune ove dimorava dovea certificare la indigenza, e non indicare solo la mancanza della rendita imponibile del ricorrente, il quale come forestiere aulla potea là possedere.

D'altronde era dimostrato che il ricorrente possedesse nel Comune di S. Severino un imponibile di ducati 144.

Vaselli vol. 4.4

Fu dubitato se il ricorso così prodotto fosse ricettibile.

La Corte suprema su tale quistione ha ritenuto cos »... osserva che il ricorso di che trattasi è stato prodotto senza deposito ... ed i documenti di tale indigenza rilevano dal Sindaco di Torre del Greco ove il Giannone trovavasi da anni quattro, spazio men sufficiente a stabilire colà il di lui domicilio

» che altronde da documenti medesimi risulta il domicilio in origine di Sanseverino, ove il Giartnone ha un carico fondiario di ducati 144, come la parte resistente ha giustificato con documento— è che in fine lo stesso Sindaco di Torre del Greco non altrimenti accerta la indigenza che dalla esclusiva dell' esercizio di alcun' arte, cui si aggiunge; » e dal mese di maggio ultimo non esercita alcuna industria visibile »

an industria visibile »

ond'è che i documenti, non essendo valevoli alla giustificazione che la legge richiede, il ricorso non può essere ricevuto ».

Corte suprema di giustizia di Napoli 20 di set-

tembre 1838 causa Giannone e Gioja.

### N. 666.

## Schwere Sottoscrivere Dichiarazione-Otto-

### (v. n. 467)

Non è soggetto a censura quel giudicato che dichiari valida una donazione accompagnata dalla estrinsecata dichiarazione del donatore di non sapere scrivere, tuttochè e prima e dopo di tale atto avessegli sottoscritto altri instrumenti, e professato in altrititoli avesse la ignoranza stessa di scrivere — Lo defini la Corte suprema di giustizia di Napoli, e fra le considerazioni ivi rapportate giova ritenere il seguente ragionamento

»...la legge non richiede altra pruova nella mancanza della sottoscrizione che la dichiarazione della parte avanti il notalo, ed a'testimoni, come nella

specie fu praticato

".... ogni altra indaginenon trovandosi dalla legge richiesta, non poteva perciò dichiararsi invalido l'atto in parola; anzi è proibita in massima ogni altra pruova contro ciò che trovasi dichiarato in un atto autentico

» che d'altronde la pruova scritturale, neppur giustificava di avere il donatore l'abitudine di scrivere, poichè dallo esame minutissimo fatto da' giudici del merito risulta che Donenico Schettino nel cammino avanzato dalla sua vim, imparò la conformazione di alcune lettere componenti il suo nome, e cognome; ma che non sempre si prestava a farne uso, essendovi degli, atti ugualmente solenni, ne'quali puranche fece la stessa dichiarazione di non sapere scrivere

» di vantaggio i giudici del merito dopo di aver ragionato prolissamente nel diritto, non mancarono di esaminare tutte le circostanze di fatto, dalle quali risultava la evidenza della volontà del donante verso il donatario unico nipote da figlio che avea.

» E perciò a conchiudersi che la G. C. non violò alcuna disposizione di legge ritenendo secondo questa volontà, la forza della dichiarazione fatta da Domenico Schettino nella donazione del 1813, e quando nel fatto esaminò le circostanze, onde stabilire la fermezza della volontà di donare, fece uso delle norme di regione per acquistare quel giusto convincimento, che sfugge sempre la censura di questa Corte suprema » — Corte suprema di giustizia di Napoli causa Pesce, e Schettino 11 di agosto 1838.

# Fedecominessi—Secondogenisi—Arvelli—Capitale—Condominio—Rango—Dreferenza— Graduatoria

#### (r. n. 256, 334, 454, 459, 477)

Sullo spirito della legge eversiva de' fedecommessi: del 15 di marzo 1807 un arresto della Corte su-

prema di Napoli offre gravi osservazioni

" il Legislatore volle compensare il diritto degli ulteriori chiamati non compresi nello art. 3, e chiamati non compresi nello art. 3, e chiamati non compresi nello art. 3, e chiamati nello art. 6, per lo quale i possessori del visioni dello art. 6, per lo quale i possessori del vitalizio sul fedecommesso, volendo ridurlo in capitale, verrebbero a riceverlo o in danalo, o in fondi)

Dubitavasi di quale natura fosse il diritto ad ottener quel capitale del visilazio — fu risoluto che fosse diritto dominicale, un vero condominio—ed in quanto al rango fu risoluto che s'intendesse attribuito quello della epoca in cui il fedecommesso fil institutio.

» La legge eversiva de fedecommessi produsse il solo effetto di render libere e commerciabili quelle proprietà, che innanzi gravate, non erano nella libera disposizione del possessore — Ciò include la idea che il titolo a possedere prende principio dalla institazione del maggiorato — Se non che prima il possesso era temporaneo trasmissibile con la proprietà al chiamato successivo—per la nuova legge è rivestito della sua ampiezza, e della sua pienez-za — La medesima cosa avviene pe secondogeniti godenti il vitalizio; poiche se essa lo percepisam prima durante soltanto la vita loro, dopo la pubblicazione della legge divennero gli assoluti padroni e dispositori o del capitale, o degli immobili corrispondenta allo importo delle quindici annate ».

"» Sorge per legittima illazione che la legge del 1807 non accordò a 'secondogeniti alcun dinitto, ma piuttosto tolse il gravame, e ridusse in proprietà quella quantità vitalizia che essi stavano percependo durante la vita loro — in conseguenza con sana ragione è permesso a secondogeniti risalire alla epoca in cui il maggiorato fu instituito ».

Corte suprema di giustizia di Napoli 3 di settembre 1833 graduatoria Pignatelli.

#### N.º 668.

# Annuo legato-Annuo-debito-Credito-Vitalizio-Stipulazione in annos singulos

Fra le stipulazioni di annua somma, ed i legati di annua somma intercedeva differenza notevole in quanto a ciò che, promessa in una stipulazione la somma annua, si acquistava nel giorno della promessa il diritto, e ciascuna delle annate ripetessi come fissatane l'anteriorità ed il rango fra creditori, nel giorno in cui la stipulazione fu segnata - Non

così pe'legati di annua somma: ciascuna delle annate non risaliva al rango del di in cui il testamento prese forza, ma « tanti intendeausi muori legati, per quante nuove annate maturerebbero »—
"Ulpiano scrivea « cum in annos singulos lega-

tur, non unum légatum esse, sed plura consta ».

(L. 10 quando dies. legat. ced.)

E Pomponio « stipulatio huiusmodi in annos singulos una est et incerta, et perpetua—non quemadmodum simile legatum, morte legaturii finiretur » — (l. 16 § 1. de verb. obl.)

Pothier ne adducca per ragione « his qui legat solum legatarii personum cui bene facere vult intuetur — contra qui stipulatur, sibi heredique suo stipulari intelligitur » — (Pothier ad lib. 45 tit. 1. pand. just. § 115 tom. 4 pag. 2042)

E comentando la legge di Ulpiano più chiaramente Pothier osserva « quae ratio differentiae? »-Risponde a hanc assignat Cujacius ad l. 16 ff. de verb. oblig., quod cum legata contemplatione personae legaturii relinquantur, legatum annuum intelligitur esse in annos quibus vivet legatarius relictum; et ea mens fuit testatoris ut singulis annis excuteretur an legutarius viveret; adeoque tot sunt legata quot sunt anni quibus vivet legatarius - Contra in stipulatione annua promissor divisis pensionibus sibi potius consulit quam stipulatori: cessat igitur in stipulatione annua ratio propter quam diximus in legato annuo tot intelligi legata, quot sunt anni quibus legatarias vivet; nec ulla est ratio cur non videri debeat una ac perpetua stipulatio»-(v. Pothier pand. just. tom. 3 pag. 159 nota n. 1.)

Invero nella legge 4 sotto il titolo de annuis legatis et fideicommissis, leggeasi così « si in singulos annos alicui legatum sit, Sabinus cujus sententia vera est, plura legata esse ait—et primi anni purum, sequentium conditionale —videri enim hano inesse conditionem, si viveret video mortuo eo ad. heredem legatum non transire »— E Pothier questa legge comentando osserva « legaturio ante quam dies legati cesserit mortuo, legatum non transmittiur ad heredem, ut vidimus supra tit. de legatis n. 281. — Cum igitur legatum annuum contineat plura legata quorum dies intio cujusque anni cedat; sequitur, legatario mortuo, legatum sequentium deinceps annorum ad heredem legatarii transmitti non posse »— (Poth. loc. cit. in not. n.º 2.)

Ed un esempio notevole potremmo trarre dalla legge 26 cod. de usuris, ove l'Imperator Giustiniano presuppone questo caso-Una stipulazione di sorte produttiva d'interessi in singulos annos fu lasciata silenziosa per più di trenta e di quarant'anni -Poscia il creditore va in cerca della sorte e del lungo arretrato -Gli si obîetta la prescrizione della sorte, perchè i trenta e quarant'anni gli vietano(jure romano) di esigerla-Rifugge allora il creditore allo espediente di chiedere gl'interessi almeno quegli ultimi fra essi. che maturarono dopo, che non potrebbero dirsi più antichi di trenta, e di quarant' anni-In ciò dire il creditore sostiene che il debito annuo sia da considerarsi come fosse diviso in altrettanti debiti, di cui ciascuno abbia una essenza indipendente dall'altro, nascendo in ciascun anno ciascun debito di quegl' interessi che egli chiede.

L'Imperatore risolve così « eos qui principali actione per exceptionem triginta vel quadraginta un norum, sive personali sive hypothecaria ceciderunt jubemus, non posse super usuris vel fructibus praeteriti temporis aliquam movere quaestionem, dicendo ex iisdem temporibus eas velle sibi persolvi, quaetona al triginta vel quadraginta praeteritos annos referuntur, asserendo singulis annis earum actiones nasci—Principali enim actione non subsistente satis supervacuum est super usuris vel fructibus adhuc judicem cognoscere »— (1. 26 cod. 4, 32)

Nel diritto nuovo queste teoriche possono divenir interessanti ove si rilletta alla legge del 15 di marzo 1807 abolitiva delle sostituzioni fedecommessarie, che del diritto de' secondogeniti all'annuo livello trattando, converti in un capitale quell'annua somma che era legata vitaliziamento—Ma nell'applicazione di ciò, e principalmente nella sede di graduatoria può avvenire che s'invochi la teorica anattiea «tanti sono i legati, quanti sono gli arni di vita del livellista» attraversando così la preferenza alle intiere quindici annate, che sono il capitale delivelli.

La suprema Corte mirando all'art. 3 della legge del 15 di marzo 1807 elevava la quistione così « Il' condominio può riguardare lo intiero ammontare

delle quindici annate del vitalizio? ».

Considerava così .... La legge eversiva de fedecommessi contiene un divieto di riguardarsi più il vitalizio annuo di cui secondo il linguaggio legale tanti sono i legati quante sono le annate.—Il vitalizio è ridotto in proprietà, ed al primogenito e data la facoltà di adempierne il dovere, o in denaro o in fondi—È illegale perciò ragionare nella posizione attuale di vitalizi; e se questi decorrano anno per anno, o sieno donati in una volta, avendogli la legge testualmente estinti e permutati in proprietà »— Corte suprema di giustizia 3 di settembre 1833—Graduatoria di Monteleone.

#### N. 669..

### Inscrizione autica-Etiolo omesso-Graduatoria Collocazione

Nella inscrizione ipotecaria vuolsi la menzione del titolo, in virtù di cui la ipoteca va ad inscri-

versi - (art. 2148 c. c. 2042 l. c. )

Pure nello art. 94 della legge del 3 di gennaño i 1809 secondo comma, si prevede il caso di non-avere il richiedente inscrizione una notizia adequata de suoi titoli creditori, di tal che egli non possa indicarne la data, il notalo conservatore, la menzione in somma adequata—e si addita come il richiedente possa ciò dichiarare al conservatore.

Nel 1809 avvenne che nello inscriversi un credito mancò la indicazione del titolo—Dubitavasi in Corte suprema del se per ciò quella inscrizione do-

vesse dirsi nulla ed inefficace.

La Corte suprema osservava «...che può ritenersi essere stata in qualunque modo legalmente presa la inscrizione, quando ciò fu fatto in tempo utile, nel 1809—che in fatti dovea in quel tempo essere la inscrizione conservatoria del grado in faccia a' cre-

ditori antichi, i quali tutti aveano ipoteche su'heni presenti e futuri - Sotto questo rapporto bastava qualunque semplice indicazione per conservare il diritto, mentre fra creditori antegiori allo attuale regime ipotecurio non poteva esser luogo a disputa intorno alle forme delle inscrizioni, non potendo alcuno di essi cadere in inganno per la inscrizione dell' altro. . . . . . . . . . la inscrizione a petizione della regal Cassa di Ammortizzazione fu presa sopra uno stato del Direttore di essa, relativo ad antiche scritture, ciò che si ravvisa conforme al secondo comma dello art. 94 legge del 3 di gennaîo 1809, ove fu permesso ad ogni persona di prendere inscrizione senza titoli e sulle nude dichiarazioni, ed anche sulla semplice denominazione della persona di un debitore defunto, data copia a conservatori di formare sulle dichiarazioni delle persone richiedenti, le doppie tavole necessarie per le inscrizioni »-Corte suprema di giustizia di Napoli, 3 di settembre 1833 Cassa di ammortizzazione e Pignatelli.

#### N. 670.

Ipoteca legale-Dote-Inscrizione-Subingresso non inscritto-Creditore Dismesso con la dote

(v. n. 650) .

Se la ipoteca legale possa sperimentarsi indipendentemente da inscrizione, ciò non può formar oggetto di dubbio — Ma laddove il danaio di quella dote andò in dismissione di debiti più antichi, goderà la donna gli effetti del subingresso, anche senza essere inscritta?

La Corte suprema ha detto così

» può farsi astrazione dallo eccedente privilegio accordato una volta alla tacita ipoteca dotale per la conosciuta legge assiduis dello Imperatore Giustiniano - certa cosa è di prender capo la ipoteca, sia pur chiamata tacita sia legale, dallo antico diritto civile, e precisamente dalla disposizione della legge unica cod. de rei uxor. act. - nell' antica ricevuta giurisprudenza non si è dubitato giammai che fosse dato anche alla ipoteca tacita di suberttrare nelle ipoteche convenzionali più remote de'-creditori dismessi col dunaio dotale - a bene intenderla il subingresso non è il risultamento della ipoteca posteriore, ma del solo trasporto del diritto che si verifica per virtù di legge, od in vigore della cessione del creditore anteriore » - Corte suprema di giustizia di Napoli 3 di settembre 1833 causa Duchessa Caracciolo.

### N.º 671.

Spese giudiziali-Stampa-Copia notificata-Cariffa di grana cinque a carta

Gli ari. 33 e 50 della tariffa giudiziaria attribuiscono per copia di ciascuna carta da intimarsi grana cinque, senza far distinzione del se la copia sia stampata, o se manuscritta — nella tariffa incdesima non è alcun articolo che possa riferirsi a rimborso di spese di stampa.

Dubitavasi del se il rimborso dovesse farsi tenendo ragione della economia derivante dallo essersi notificati gli atti in istampa, anzichè manuscritti, e la ragione di dubitare veniva da che in fatto era gigantesca la mole del rimborso, e nuoceva a' creditori posteriori resi incapienti - d'altra banda in diritto, gestori di negozi e mandatari de' creditori qualificavansi coloro che pretendeano il rimborso secondo la tariffa, e ad essi obîettavasi che il mandatario, o il gestor di negozi, non può ripetere se non ciò che effettivamente abbia speso.

La suprema Corte risolvea che quel principio di diritto « non possa applicarsi alla specie, in cui lungi dal richiamarsi ad esame quid impensum, deve indispensabilmente esigersi e rimborsarsi la spesa che è definita dalla legge, sia che il mandatario abbia speso di più, sia che abbia speso di menociò non avrebbe avuto luogo se i signori P...si avessero permesso di domandare il rimborso delle altre ingenti spese non riconosciute, e non tassate precisamente dalla legge-Allora avrebbero dovuto essi esibire la pruova della quantità spesa in realtà, della quale, sia con l'azione mandati, sia con quella di utile negotium gessi, doveano essere rimborsati -La specie è diversa : si chiede il pagamento di quella somma che è portata nella legge, e che dispensa l'attore da ogni qualsivoglia pruova ».

Nella graduatoria di Pignatelli 3 settembre 1833. Corte suprema di giustizia di Napoli.

# Ovvocati-Compensi-Privilegio super re desensa

#### ( v. n. 44, 184, 402 582, 616, )

» È ben ricevuta la giurisprudenza di essere il privilegio degli avvocati compreso tra le spese giudiziali per le quali testualmente dispone l'art. 1970 n. 1. delle vigenti leggi civili »

" Tale privilegio è poi esteso anche a valere sopra gl' immobili, come per l'art. 1973 »,

" Il legislatore lo ha fornito di preferenza anche ad altri privilegiati favoriti dall'art. 1972 ".

Queste massime sono scolpite nello arresto della Corte suprema per la graduatoria Monteleone — E poiohè la discettavasi del se questo privilegio fosse universale, la Corte suprema soggiungeva

» che l'essersi negato il privilegio universale, non involve violazione degli articoli 1970 1974, 1991

n. 4. leggi civili

« che la ripartizione dipenda dal criterio de giudici del merito nel fissare la importanza della rata del credito per quanto corrisponde super re defensa ».

Corte sup. di giust. di Napoli 3 settembre 1833.

Graduatoria Monteleone.

# Quandocumque-Censo bullare-Donnino-Graduatoria

#### (v. n. 499)

» È un concetto non tollerabile che il contratto di vendita di annua rendita nel senso della nota Bolla importi traslazione di dominio degl' immobili ipotecari, per aprirsi l'adito a giustificarsi la negligenza avvenuta nella tardiva inscrizione »— Corte suprema di giustizia di Napoli 3 di sett. 1833 causa Orfanatrofio Militare e Pignatelli.

### N. 674.

# Cransazione-Diritto-Quantitá-Rinunzia Quitanza

Una distinzione va fatta tra 'l caso in cui la transazione sia interceduta nella dubbiezza del diritto di uno fra 'paciscenti, e 'l caso in cui, non dubitandosi del diritto, si contendea di quantità.

Nel primo caso è la transazione che statuisce un diritto nuovo nel luogo di quel diritto che era controvertito — Nel secondo caso non disputandosi della esistenza del diritto, questo rimane salvo e fermo, e per lo esercizio s' invocano i titoli da' quali il diritto risulta, poichè quei titoli non hanno ricevuto alterazione, allorchè si è transatto.

Son queste le massime applicate dalla Corte su-

prema di giustizia , ne' termini seguenti

» Il Duca di Monteleone Diego il vecchio, che dalle nozze contratte con Margherita Pignatelli di di Gerchiara Duchessa di Belisguardo, avea procreato tre figliuoli, Fabrizio Mattia primogenito, e Giuseppe, e Vincenzo secondogeniti con la disposizione testamentaria del 1750, instituito erede il primogenito, dispose di un vitalizio di annui ducati 2500, di una soggiogazione in Palernio, e dell'abitazione in Napoli, ed in Portici, a favore di ciascuno de' duc secondogeniti - Cosiffatta, particolare instituzione ebbe per oggetto il compenso di ogni diritto de' due cadetti su' beni della cospicua famiglia; con ispecialità di quelli dipendenti dal maggiorato instituito dal Duca di Monteleone Ettore printo, nel 1531 - Or sebbene nella età minore de' secondogeniti cosiffatto assegnamento vitalizio si fosse, previo l'assenso vice regio, fissato in annui ducati 3000, non è men vero che giunti essi alla ctà maggiore, impugnatolo col mezzo giudiziario, una transazione fu stipulata a o di settembre del 1773, mercè la quale il rispettivo assegnamento rimase fissato e stabilito in annui ducati 3200-Da tali fatti discende la distinzione riconosciuta ed assodata nella giurisprudenza romana, e sanzionata dalle leggi in vigore - Se la transazione sia interceduta nella dubbiezza del diritto dell', uno de' paciscenti. allora essa prende capo dalla epoca della Stipulazione: se all'opposto, non disputandosi, nè richia-

mandosi alcuna controversia sulla esistenza e competenza del diritto dipendente da atti autentici, e solenni, si quistioni esclusivamente della quantità del diritto; allora, definita per transazione la quantità del diritto stesso, questo rimane salvo e fermo; di tal che per lo esercizio con sana ragione s' invocano i titoli da' quali il diritto risulta, che con la transazione ristretta alla sola quantità non è rimasto nè distrutto, nè alterato - Nella specie il primogenito non contrastava a'secondogeniti il diritto riposto nelle disposizioni de maggiori, e con ispecialità in quella di Ettore primo che li rendeva partecipi insieme con le donne della metà del frutto de' beni soggetti al maggiorato - la controversia sibbene raggiravasi intorno alla quantità che il testamento paterno avea determinato in una somma, lo strumento del 1751 avea definito in un'altra, e la transazione del 1773 la ridusse ad annui ducati 3200 - In conseguenza la transazione riguardo unicamente la quantità che il primogenito si obbligo di pagare a secondogeniti in conseguenza del di loro diritto preesistente - Invano si opporrebbe che nella transazione del 1773 i secondogeniti contenti della quantità stipulata abbiano rinunziato ad ogni loro diritto quietandone ampiamente il primogenito - Imperocchè la rinunzia e la quitanza ebbero per iscopo la somma stipulata, al di la della quale null'altro si poteva pretendere; non mai il diritto originario cui la quantità corrispondeva per consentimento de' contraenti »-Corte suprema di giustizia di Napoli causa Pignatelli, Monte di Giunti; er Strongoli 3 di settembre 1833.

## Spropriazione per pubblica utilità-Compenso-Opera pubblica-Danni-Privato-Indennità-Perizia-Valutazione

(v. n. 41, 316)

L'art. 470 l. c. sanziona il grave principio di doversi il dominio privato sulle cose intender subordinato sempre a' diritti della famiglia collettiva, a' diritti eminenti pe' quali il bene pubblico esige che il privato rilasci la cosa sua , quando questa diviene al pubblico uso necessaria — sol che la giusta e preventiva indennità sia data a colui ch' è spropriato per pubblico vantaggio.

Può servire di comento a questo articolo il Regale

rescritto di cui rapportiamo il tenore.

» Napoli 2 di settembre 1826 »—Ad oggetto che pagamenti che si eseguono pe compensi di fondi occupati, o danneggiati per novelle costruzioni di strade, si assiculino gl'interessi di coloro che possono vantare diritti, tanto sopra i fondi de quali si pagamenti dirigonsi, il Re (N.S.) nell'ordinario Gonsiglio di Stato de 26 agosto ultimo uniformemente al parere rassegnatogli, si è servito di approvare il seguente regolamento

14, a misura che verranno approvati i pagamenti per compensi di fondi occupati o danneggiati per costruzioni di nuove strade, verrà inserito nel giornale del Regno delle due Sicilie a cura del Direttore generale di ponti e strade un elenco de proprietari a quali pagasi il compenso con la indicazione della sorama del compenso. de fondi a quali il compenso si riferisce, e de Comuni ne quali i fondi son siti, affinche possano averne piena conoscenza i creditori ipotecari, e tutti coloro che a qualunque altro titolo vantano diritti su' fondi stessi — Note con uguali indicazioni verranno a cura degli Intendenti delle provincie affisse ne Comuni, ove son siti i fondi de' quali si paga il compenso.

2. » Nel corso di un mese a contare dalla data de giornale, i creditori, e tutti coloro che vanterunno diritti su fondi, dovranno comparire innana agli Intendenti delle provincie ove son siti i fondi de quali si paga il compenso, per impedire i pa-

gamenti.

3. a Gl'Intendenti faranno le funzioni di conciliatori e non riuscendo loro di mettere le parti in accordo, verseranno le somme nella cassa di ammortizzazione per rimanervi in deposito, sino alle relative decisioni de'tribunali.

4. "Trascorso il mese, e non essendo alcuno comparso ad impedire i pagamenti de compensi, la Regal tesoreria generale, e le casse delle opere pubbliche provinciali non rimarranno ad altro tenute, ed il dunaro sarà pagato a' proprietari de' fondi.

» Nel Regal nome le comunico tali Sovrane sue risoluzioni per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento»—(Collezione Winspeare n. 82)

Questo Rescritto presuppone che sia stato già approvato il pagamento per lo compenso, val dire presuppone giù fattu la liquidazione di esso — Masulle quistioni che possano insorgere fra l'amministrazione pubblica ed il privato nella liquidazione, quale sarà la norma a tenersi?

In Francia son canoni i seguenti

en il valore delle indennità si fissa avuto riguardo, agli aflitti attuali, a contratti anteriori di vendita, alla epoca recente, mirando, sia allo immobile spropriato, sia a'limitrofi della stessa natura, alle matrici fondiarie, a qualunque altro documento anatogo — ove da questi elementi non possa sorger quanto basti, vengono di officio nominati due o tre periti (art. 16 e 17 l. 8 di marzo 1810 rapportata da de Gerando tom. 4 pag. 357) — La perizia si fainteso il percettore, ed il controloro di fondiaria, intesa la parte interessata, e l'autorità municipale

2. si ha ragione della epoca più o meno lontana in cui l'amministrazione anderà al possesso dello

immobile spropriato per pubblica utilità

3, se la spropriazione è parziale, e non di tutto lo immobile, di tal che rimanga inutile per lo spropriato la porzione superstite; egli per argomento dell'art. 1636 cod. civ. può pretendere che l'amministrazione prenda l'intero immobile, e dia di tutto l'immobile la indennità (art. 50 l. 7 di luglio 1833 repportata da de Getando, e ved. Magnitot 1570)

4. laddove la spropriazione tocchi una parta dello immobile privato, lasciandogli un'altra parte più o meno considerevole, gli si da un compenso, mirando alla diminuzione di valore che risente la parte superstite dello immobile

5. laddove quella opera pubblica per la quale

si fa la spropriazione offra a'fondi vicini una utilità per la quale generalmente il loro valore si accresce, l'amministrazione pubblica non può tenere di questo aumento ragione per diminuire al privato la indennità — Per eccezione, se immediata e speciale utilità riceve la porzione superstite nella mano dello spropriato, l'amministrazione pubblica paò di questo incremento di valori aver ragione, sotraendolo dalla indennità.

Presso noi amministrativamente i periti vengono scelti—de bono et equo si fa la valutazione in caso di disparità l'Intendente nomina un terzo perito, e si sta al giudizio di quest'ultimo.

Una Ministeriale ad occasione della nuova strada di ferro rammemorava le instruzioni del 17 di aprile

1812 e quelle applicando si esprimeva così

» Signore—II 2 di aprile prossimo passato ella stinazione del terreni che dovrà occupare nel costruire la strada di ferro da Napoli a Nocera — da presvengo pertanto che con l'agt. 2 delle instruzioni approvate nel 17 di aprile 1812 pe l'avori de ponti e strade viene prescritto che l'apprezzo de fondi privati da occuparsi per lavori pubblici dovra estrade viene prescritto, uno cioè per parte del proprietario, il secondo da destinarsi dall'Intendente della provincia, ed il terzo sarà l'ingegnere intessorhe dirige la opera

Ella poi secondo le modificazioni annesse al Regal decreto del 3 di febbrato ultimo essendo tenuto a pagare preventivamente il prezzo de fondi che occuperà, potrà versare nella cassa di anumortizzazione il prezzo stabilito da periti, acciò sia pagato di poi a chi spetta per diritto-In tutto il rimanente si uniformerà a quanto altro viene praticato nelle occupazioni de' fondi de' privati per lavori di pubblica utilità » — (affari interni 3 ripartimento 4 carico n. 6402.—Ministeriale indirizzata al signor

Bayard de la Vingtrie).

Nacque il dubbio per lo caso in cui l'apprezzo regolatore di compenso per immobile spropriato a cagione di pubblica utilità, si fosse fatto credendo padrone assoluto il possessore, mentre lo immobile era enfiteutico - Volea definirsi il se e quanto al padron diretto, su quel danato che l'amministrazione pubblica paga allo enfiteuta, competesse e noi davamo avviso così

. La natura del contratto enfiteutico tal' è intermediaria tra lu vendita e lu locazione-(1.1. cod. de jur. ensiteut...)-Il padrone utile è supersiciario-durante la enfiteusi il padrone diretto conserva un diritto reale, ed un altro diritto di aspet-

Intiva.

Il diritto reale del padron diretto consiste nella riscossione del canone di certa quantità, comunque lo immobile renda più, o renda meno - È un diritto ad aver quantità quello, che in figura di dominio diretto, esercita allorchè va ad esigere il

È un diritto di aspettativa del padron diretto la devoluzione, il ritorno dello immobile nel dominio pieno del concedente - Fino a che la enfiteusi è permanente, questo diritto è sopito, è silenzioso - appena il caso della devoluzione si avvera, questo diritto spiega tutta la energia del suo potere,

ed opera il ritorno pro ut ex tunc.

Dunque in tesi generale, diminuita la sostanza per causa necessaria lucrativa, il prezzo, per quanto ne sta in vece della sostanza antica enfluetica diminuita, è un peculio su cui il adron diretto non la che un diritto di aspettativa — diritto per lo quale nella epoca della devoluzione, come riprende f antica sostanza enfiteutica sua, e non la trova pro ut ex tunc, essendo diminuita, così in rivalsa deve introitare il prezzo che tenne le veci della porzione sottratta.

Dunque in tesi generale la somma che tien le veci della porzione sottratta, non può oggi pretendersi appartenere esclusivamente al padron diretto, se tanto sia che l'enfiteuta, malgrado perda una porzione, persista nel conservare la sua qualità di enfiteuta, e non chieda una diminizione

dal canone - (v. art. 1688 Il. cc.)

Il padron diretto non soffre allora alcun danno derivante dalla spropriazione per pubblica utilità perchè l'enfiteuta gli continua a corrispondere l'antico cauone qual' era pria della sottrazione — la perdita de' frutti che egli percepiva dalla porzione sottratta, apre l'adito a lui onde esserne nivalutato, e comè egli continua a pagare il canone, malgrado la diminuzione di rendita, così è giusto che egli faccia suo il frutto della somma che tien le veci dell'antica sostanza enfitentica sottratta — è allora quella somma che gli da un frutto, come la sostanza sottratta glielo darebbe.

Ma sarebbe allora il caso di considerare lo en-

fiteuta come un usufruttuario, ed il padron diretto come un proprietario assoluto della somma?

No — perche l'enfiteuta ha qualche diritto di più diun usufruttuario —egli è vero padrone utile dello immobile — il tesoro rinvenuto nel fondo enfiteuteo appartiene in parte allo enfiteuta, ed in porte al padron diretto (1886 ll. cc.) mentre l'usufruttuario non ha diritto sul tesoro che potesse essere scoperto durante l'usufrutto (523 ll. cc.)

No — perchè il padron diretto ha qualche diritto di meno del proprietario — egli si è spogliato del dominio utile, mentre la legge serba intiero il dominio al proprietario tranne il godintento del frutti che all' usufruttuario concede — Ed il padron diretto non avendo che un diritto di aspettativa, non può intercettare allo enfiteuta l'esercizio del diritto reale presente — Il padron diretto attende che si verifichi la condizione risolutoria per ritornare ne primitivi diritti, e fraditanto il padrone utile esercita le conseguenze di quel diritto acquisito che è suo permanente, sinchè egli non dia causa alla risoluzione del contratto ».

Tale nostro avviso davamo per lo caso in cui si trattase di fondo privato che non avesse avuto per antica padrona diretta la Chiesa, o l'avente causa dalla Chiesa per titoli preesistenti alle leggi sull'ammortizzazione relative alle enfiteusi ecclesiastiche.

Imperciocche distinguevamo come per eccezione il caso in cui si trattasse di un padrone diretto avente causa dal Demanio succedito a luogo pio soppresso, edi in questo caso dicevamo così

» . . . . per le leggi sull'ammortizzazione allorquando l'immobile, era enfiteutico chiesastico . divenne allodiale del padrone utile (dispaccio del 17 di agosto 1771) -e quelle leggi lo resero trasmessibile . agli eredi anche estranei, cangiandone la natura in un allodio, col besa dell'annuo canone - Il Concordato del 1818 (art. 15) ha rispettato la esecuzione di quelle leggi per le condizioni non ancora verificate - dunque insino a che la devoluzione non avvenga negli stretti termini del dispaccio del 1771 per triennale ritardo nel pagamento, per abuso, per deteriorazione tale che alteri notabilmente la natura dello. immobile, invano si qualifiche rebbe vero padron diretto nel senso della enfiteusi privata l'avente causa dal Demanio, ed invano si qualificherebbe il privato semplice padrone utile, mentre egli è un vero possessore di allodio , che è cosa tutt' altra e dall' usufruttuario, c dallo enfitcuta ».

Conchiudevamo il nostro avviso opinando che, quando l'apprezzo presentasse di essersi valutato l'immobile nel suo stato attuale per tanto quanto al suo intrinseco valore ne corrisponde—di essersi valutato così come se l'enfiteuta avesse voluto veniderlo, considerato come pieno ed assoluto padrone di esso, in tale caso sulla sonuau indurizzata per compenso allo enfiteuta dovesse intendersi avere un diritto il padrone diretto, se di enfiteusi ecclesiastica non si trattasse—Ed a determinarue la quantità dicevamo che dovesse tutta la somma destinata per compenso immagianari costituita di due porizioni distinte relative a due elementi—l'uno compensativo della vecchia sostanza data in enliteusi

un tempo, l'altra compensativa dello aggregato, degli emponemi che non erano fra la vecchia sostanza.

Ritenevamo in quanto alla prima porzione che non dovesse intendersi un danato libero dello enfitetuta, sibbene si dovesse dare a lui per conservurlo con un impiego di cui il solo frutto si avesse dala lo enfiteuta, serbandone però intiera la proprieta al padrone diretto in caso di devoluzione — o altramente sottopor si dovesse ad una cauzione eventuale, perchè nel caso di devoluzione, ritornasse al padrone diretto quella somma invece della porzione di vecchia sostanza la quale, stante la spropriazione per pubblica utilità, non sarebbe possibile di devolversi mai più.

Ritenevamo in quanto alla seconda porzione che questa fosse tutta propria del padrone utile come di lui son gli emponemi—benvero il laudemio nella cinquantesina parte del prezzo potesse al padron

diretto appartenere.

Abbiam detto che questo avviso ha per estremo il caso in eui l'entiteuta prenda la intiera somma liquidata per compenso e degli emponemi e della vecchia sostanza enfiteutica, e non chieda nè rescindere la enfiteusi, nè affievolire la quantità del canone — Quid per lo caso in cni chieda l'enfirenta diminuire l'aunua somma?

La risposta è in regal Rescritto recentissimo, di cui è interessante premettere le circostanze espres-

se in un avviso della Consulta così

» Napoli 29 dicembre 1838 — Nella occasione di essersi occupati diversi tratti di poste censite dal Tavoliere di Puglia in Provincia di Capitanata ad oggetto di costruzione di pubblica strada, surse a compenso all'uopo assegnato, fra la cassa del Tavoliere, ed i censuari, e se oltre alla porzione che prendevano questi, avessero avuto diritto ad una minorazione di canone

» Nel rincontro essendosi interrogata dal Ministro delle Finanze la Commissione consultiva del Presidenti presso la G. C. de Conti, costei con un doppio avviso in uno istesso affare, avendo nel secondo date dilucidazioni al primo, manifestò che agli enfiteuti toccasse del compenso quella sola parte che era relativa ai prodotti di coltura, ed a miglioramenti da essi fatti al fondo che eran rimasti dameggiati, con i corrispondenti interessi, e che il rimanente si dovesse alla Cassa del Tavoliere per lo diretto dominio, dalla qual somma detrattane poi la rata corrispondente agli interessi, era a concedersi agli enfiteuti una minorazione di canone alla ragione del 5 per 100.

» Tal parere venue oppugnato dal 4.º ripartimento del Ministero delle Finanze, osservando che il diretto dominio dell'amministrazione del Tavoliere non consisteva nella percezione del canone come sembrava avesse veduto la Commissione de! Presidenti, ma benanche nella riscossione del luademio, nella prelazione allo acquisto del dominio utile, e nel beneficio di pagarne le migliorie in caso di devoluzione, in ragion del meno tra le speso ed il migliorato; a quale effetto manifestavasi doversi accrescere la rata del capitale spettante al-

l'amministrazione del Tavoliere a fronte della par-

tita de' miglioramenti dovuti a' censuari.

» Il Ministro delle Finanze per altro, trovando una maggior garentia morale nel doppio avviso uniforme della Commissione de Presidenti, lo approvò, e lo segui per norma nell'applicazione di diversi casi particolari.

» Nella costruzione della strada che da Canosa conduceva a Corato, essendosi danneggiato un orto di proprietà del Tavoliere che si teneva a censo da un tal Giovanni Cannone per esserne state occupate catene due ed un quinto di suolo, abbattuto un muro con un portone, riempiti due pozzi per uso d'inaffiare, è recisi, 18 alberi da frutto. fu stabilito per tali danni il compensamento totale di ducati 135, 75 senza però che nella perizia si fosse fatta alcuna distinzione della rata spettante al Tavoliere da quella a corrispondersi al censuario - Intanto la cassa del Tavoliere introito la intiera somma; ed esegui a proprio conto la rifazione del muro, e del portone, erogandovi la spesa. di ducati 46,22 - Su'reclami per altro inoltrati dal censuario Cannone per avere il saldo del compenso corrispondente agli altri danni, fu delegato a stabilirlo con la massima economia l'Intendente di Capitanata, il quale avendolo fissato per ducati 40, fu Sovranamente approvato.

» Dopo ciò l'enfiteuta sudetto avvanzò altra domanda per la minorazione, del camone, corrispondente alla porzione del suolo di quell'orto che era stato occupato dalla strada.

» Rimessa tal domanda all' Intendente, questo,

avendo fatto rilevare che nel rincontro il compenso di ducati 40 dato al Cannone non era neppure proporzionato al danno del riempimento de pozzi ed abbattimento degli alberi, nel quale non vi era stato alcun rifacimento per conto dell'amministrazione, e che la sua domanda attuale riguardava il minor prodotto del suolo per rapporto alla estensione, la quale non era stata ancora presa in considerazione, e ciando ancora in appoggio altri esempli, fece conoscere essere giusto accordarsi una minorazione di canone, che egli liquidò in ducati 3 e grana q2.

» Interrogato a tal uopo l' Agente del contenzioso, fu di contrario parere; avendo fatto rimarcare che in forza dello art. 1688 delle ll. Ce. non
possa l'enfiteuta pretendere una minorazione di canone, neppure quando il fondo fosse in gran partedistrutto; purchè però nella restante porzione ritraesse una rendita uguale al canone, per cui non
essendosi dedotto nella circostanza che la rendita
era minore del canone, non poteva competergli minorazione di esso — che la massima contraria si opponeva alla legge ed agli interessi del fisco, tantopiù perchè erasi già dato un compenso al censuario.

» Rassegnatosi il detto affare a S.M., con regal Resseritto del 7 passato mese si è degnata rimetterlo per esame e parere a questa Consulta, inviandole oltre l'incartamento particolare dello interessato Cannone gli altri per affari consimili risoluti antecedentemente—

La Commissione, visto quanto emerge dallo

incartamento del Caunone, e dagli altri spediti a

questa Consulta

» considerando che la massima proposta dalla commissione de Presidenti presso la G. C. de conti circa il compenso nella occasione di occupazione de' fondi censiti dal Tavoliere, da darsi a'censuari, tanto in ragione de danni arrecati alle migliorie, e prodotti di coltura, quanto della minorazione del canone sul capitale che viene a prendere il Tavoliere in ragione del 5 per cento, è per quanto semplice, altrettanto giusta; poichè essendo le migliorie ed i prodotti di coltura di proprietà dello enfiteita, è a lui dovuto direttamente il prezzo di essi - ed in oltre la restante porzione in capitale all'amministrazione del Tavoliere essendo unicamente relativa alla proprietà del suolo occupato, è ben corrispondente che ne sia diffalcato l'enfiteuta dello interesse, poichè altrimenti avrebbe quella un vantaggio col danno di questa.

» considerando che inopportunamente si opponeano sul proposito le osservazioni del ripartimento del Ministero delle finanze, giacche tutti i vantaggi che venivano da esso a riguardarsi nel dominio diretto, oltre la percezione del canone, sono sempre valutate nella ragione alta cui si dà prezzo, per cui nella ragione adottata per fondi del Tavoliere, devesi intendere che tuttociò vi sia com-

» considerando che nella proposta specie di Cannoue non si è regolarmente ancora invocato dallo Agente del contenzioso l'art. 1688 delle ll. ce:, poiche quello riguarda unicamente i danni che vengono arrecuti ad un fondo enfitentico per casi fortutti, e non già da una occupazione per cagion di pubblica utilità, per la quale si dà un compenso, essendo questo indispensabile, che oltre alla giusta ripartizione reciproca si dia per la rata dell'amministrazione all'enfitenta il corrispondente defalco del canone in ragion dello interesse, nè può il compenso già dato allo enfitenta riguardarsi, come complessivo della rendita mancata del suolo, non potendo giammai la parte rappresentare il tutto.

» È stata quindi alla unanimità di avviso

» che possa S. M. degnarsi ordinare che venga accordata al Cannone la ridazione del canone in annui ducati 3, 52 uniformemente alla liquidazione fattane dallo Intendente ».

In seguito di tale avviso della Consulta essendosi S. M. degnata a' 16 di gennaio 1839, sua Eccelleirza il Ministro delle Regali finanze all' Intendente di Capitanata indirizzava il seguente Regal rescritto.

» Signor Intendente—La commessione de Presidenti della G. C. de conti da me consultata sulla riduzione del canone in annui duc. 3. 52 da lei proposta con rapporto 7 luglio per le catene due, ed un quinto occupate a danno di Giovanni Canone censuario di un orto in Andria, trovò regolare che oltre del preszo bonificatogli de guasti sofferti, debba compensarglisi lu quota del dominio utile occupato dalla struda che da Canosa guida ad Andria.

» Sottoposto tale avviso alla Sovrana approvazione, è rimasto sovranamente autorizzato, ed io nel Real nome le ne do parte, affinche disponga la dettu annua riduzione, potendo la somma bonificabile per lo tempo decorso controporsi al dare di detto censuario, sia per arretrato, sia per lo corrente » finanze 22 genuato 1839 4. ripartim. 1. carico.)

#### N.º 676.

Privilegio-Femmine agnate-Livelli-Inscrizione-Paraggio-Azione personale in rem scripta

#### (v. n. 453)

Il privilegio delle femmine agnate e de' maschi secondogeniti aventi livello vitalizio su'heni una volta fedecommessi, si esperimenta anche senza aver d'uopo inscrizione ipotecaria, ed in un rango medesimo, quante volte unico sia il titolo del privilegio, ossia l'atto portatue il fedecommesso su'heni del quale, e la donna per la dote e i secondogeniti pe' livelli, concorrano —Vien questa massima da arresto della Corte suprema di giustizia di Napoli del 22 di novembre 1834, reso nelle causa acquaviva Mari —Ivi sta una grave distinzione fra' crediti degli estranei ed i crediti di famiglia in questo periodo

» per, la qualità di una dote afficiente dal 1742 è egli d'uopo che si distinguano i crediti degli estranci con afficienza, da privilegii de creditori di famiglia — Per gli estrunei quando si tratta di crediti legalmente afficienti il patrimonio soggetto, non può più prevalere nisi deducto aere alieno — ma per gl'individui di famiglia non vi è afficienza di preferenza, poichè per ciascun di loro unico è il titolo del privilegio — conseguentemente per loro la graduazione dev'essere equifibrata nel modo ntedesimo ».

In più recente arresto (27 genualo 1839, causa Sunseverino) trattavasi della monaca rinunziante, e del secondogenito livellista — obbiettavasi che in un' altra graduatoria il credito della professa per arretrati vitalizì era stato escluso per difetto d'inscrizione — Sono interessanti le massime ritenute in quello arresto dalla Corte suprema, anche sotto l'aspetto di novazione che volea attribuirsi alla rinunzia della monaca — la Corte suprema osservò

» che nel giudizio precedente di graduazione il credito della dama professa D. Carmela Sanseverino pel suoi arretrati vitalizi fu escluso dal tribunale per difetto d'inscrizione — mancato indi l'appello, la sentenza divenne giudicato — che quindi in questo secondo giudizio di ordine si è fatta contro, di lei valere la ragione del giudicato.

» che discusso subordinatamente il privilegio, quello è stato rispinto all'appoggio della novazione attribuita alla convenzione del 1822

» che però la impugnata decisione incontra la sua censura in amendue i rapporti—Non esser dato di trasferire la ragione del giudicato da uno ad un altro giudizio di graduazione, è ormai ricevuto per costante giurisprudenza nell'applicazione dello ar-

ticolo 1305 delle leggi civili

» che nella specie concorre una circostanza aggravante, quella cioè del reclamo (della proprietà assoluta del fondo Trignetto provocato dal germano cavaliere D. Giambattista Sanseverino che tenne sospesi i destini tutti di quel podere nel tempo della prima graduazione

» e che di poi, rimosso l'ostacolo, e rispettato il dominio del fondo nel debitore, questo non era seclusivo del privilegio dovuto alla dama professa per ragion di condominio: la convenzione del 1822 doveva in tutte le sue parti rimanere eseguita per estinguere tale privilegio — essa non era in sostanza che un atto di largizione di quella dama con riserva di un godimento vitalizio che seguiva sempre, e colpiva in tutti i punti i diritti trasferiti come l'ombra, segue il corpo, e come il prezzo de beni vendua li segue presso qualunque possessore: il concetto della novazione alla specie non è applicabile.

». Osserva che tutte le cose testè notate a più forte ragione giustificano le quercle dell'altro germano del debitore cavaliere D. Giambattista Sau-

severino

» che la di lui acquiescenza al primo giudicato è coverta trionfantemente da quel reclamo del fondo Trignetto che fu provocata nel proprio interessa.

» che invano si richiama la diversità del titolo che diede luogo a quell'incidente della proprietà reclamata, il diritto materno, il patto anticretico, la vendita di diritti ec.—cotesta diversità di causa esa anche sola contribuiva ad escludere l'autorità della cosa giudicata nel senso testuale dello articolo 1305 delle leggi civili

» che la liquidazione de diritti di legittima, e di vita-milizia ne patrimoni de genitori per se stessa

non involve novazione

» che la liquidazione medesima del vitalizio sulla paterna sostanza non fu aocompagnata da alcuna rinunzia

» che quindi erroneamente, e fuori de'loro confini sono state applicate le teoriche della novazione

" e che infine vanamente si è frugato sul preteso fatto proprio, sia per aver reclamato il vitalizio con azione di credito, sia per 'averlo inscritto carattere ipotecario — Invero non poteva allo stato altrimenti inscriversi, ed altrimenti richiedersi — era indetta l'azione personale in rem scripta, la quale non escludeva il ritorno in qualunque caso d'inadempimento.

» Osserva infine che il primo mezzo del ricorso della siguora marchesa di Rafano non viene di proposito nella presente equistione: mal sarebbe piazzato il concetto della violazione dello art. 6 legge del 15 di marzo 1807, ove i diritti vitalizi del cavalier D. Giambattista, e della dama professa D. Carmela Sanseverino sono stati riguardati per crediti non dominicali nel seno favorevole alla detta si-

gnora marchesa

» quel reclamo inoltrato contra la parte della decisione che favorisce D. Ruggiero Sanseverino, potendo ancora prender posto ne rapporti del cavaliere D. Giambattista, e di D. Carmela, lungi di poter essere qui vagliato dalla suprema Corte, potrà, se v ha luogo, venire in esame nella più piena discussione che sarà fatta nel giudizio di rinvio »— (Corte suprema di giustizia di Napoli causa Sanseverino, Recupito, e Campolongo 17 di genn. 1839).

## N. 677.

### Eabacohi-Contrabbando-Moulte-Proprietario-Colono del fondo

(v. n. 404)

Nell'applicazione del Decreto del 24 di marzo 1824, e della legge del 20 dicembre 1826 sul contenzioso de dazì indiretti, può sorgere la quistione del se data una piantagione di tabacchi in contrabbando, ne sia risponsabile il proprietario del fondo, o il coltivatore di esso per la piantagione che costituisce la materia punibile di contrabbando.

La Corte suprema di giustizia disse così

" essersi pienamente giustificato dal Parroco Guida che il podere, ove Saverio Alessio Minei avea piantato il tabacco, apparteneva alla parrocchia di S. Niccolò di Belvedere in Acri— e che, quandoanche volesse il parroco ritenersi come proprietario del sudetto fondo, niuna legge attribuiva al locatóre l'obbligo di rispondere di ciò che il fittuario operi in contravvenzione della legge nel fondo locatogli. . . . — rigetta»—Corte suprema di giustizia di Napoli 24 di novembre 1838 — causa Duzi Indiretti , e Guida.

## N. 678.

# Giudice impedito-Sospensione non data-Votante-Magistrati

Un giudice era impedito, avendo preso precedentemente cognizione della causa in prima istanza, ed egli ne giudicava in grado di appello—Ricorrova in Corte suprema il succumbente, e violato dicea l'art. 103 l'org., e l'art. 470 l. d. p. c. per lo quale il giudice può esser ricusato, se precedentemente avea preso cognizione della causa, o come giudice, o come arbitro.

La Corte suprema osservò

» che non avendo alcuna delle parti proposto ricusa contra alcuno de' giudici di appello, è da credersi che il giudice. . . . . che avea giudicato in prima istanza, non se ne sia più ricordato quando ha dovuto decidere in grado di appello — Le parti contendenti consentirono col loro silenzio cfie il detto giudice prendesse parte nella votazione— Non potendo i ricorrenti trarre ragione di annullamento dal loro fatto, non regge la violazione da essi 'dedotta degli art. 103 l. org., e 470 l. d. p. c. »—Corte suprema di giustizia di Napoli 7 di agosto 1898 causa Chidelli, e Biondi.

# Indigenza-Ricorso-Corte suprema-Unnullamento-Ricorso invicettibile-Certificato 3' indigenza

(v. n. 665)

Il certificato d' indigenza debb' essere di epoca recente, e di quell'autorità amministrativa nella cui giurisdizione territoriale sta il ricorrente — Questa verità può desumersi da un arresto della Corte su-

prema in cui leggesi così

"» osserva che il primo de due ricorsi fu accompagnato da certificato di non possidenza del 17 di aprile 1834, mentre si facca uso del gravame nel 19 di ottobre 1837—che l'altro fu accompagnato da certificato d'indigenza di epoca più remota, cioè del 25 di germaio 1833 con approvazione dell'Intendente del giorno 11 di febbrato 1833—che astrazione fatta dal sospetto che annunziano tali certificati, di esser cioè ad altro scopo destinati, decide della loro illegalità il domicilio del ricorso, mentre il certificato d'indigenza vedesi formato dal sindaco di Trani. . . — dichiara irricettibile il ricorso » — Corte suprema di giustizia di Napoli 24 di novembre 1838 causa. Squadrilli e Codignac.

Dote-Capitoli-Scrittura privata-Validità
Ricognizione-Esecuzione volontariaToullità di ordine pubblico non sanabile-Donazione-Toullità sanabile per volontaria esecuzione

Sulla vera intelligenza dello articolo 1394 cod. civ. (tutte le convenzioni matrimoniali saranno formate prima del matrimonio, con atto innanzi notuio) è interessante rapportar nozioni poco fa discusse in Corte suprema — esse tengono alla materia degli atti di volontaria esecuzione, di ricognizione e conferma, ed alla distinzione fra nullità sanabili, e nullità non sanabili.

Era del 1812 la promessa di dote pagabile in varie scadenze —Vedeas' in parte adempiuta la promessa—Ma, essendo morto un de'due dotanti, vennero gli eredi di lui a dire che nulla fosse la scrittura nuciale, perche non in atto autentico.

Il tribunale di Reggio disse valido l'atto, fondando sulla volontaria esceuzione già data ad esso. La gran Corte civile delle Calabriea' 27 di febbrato 1820 lo disse vallo, ragionando così le due

» quistioni — 1. se la costituzione di dote fatta in un contratto di matrimonio con sottoscrizione privata, sia o pur no nulla — 2. se la esceuzione data alla stessa in parte sia abile a convalidarla

pel rimanente.

» Sylla: .—se attesa la importanza del matrimonio il legislatore lo ha corredato di molte prerogative, ha dovuto anche volere che fosse compruovato in una maniera solenne e sicura

» che ha perciò richiesto il titolo autentico, e che tale precauzione, avendo soprattutto lo scopo di allontanar le frodi pregiudizievoli a' terzì, dee praticarsi, a pena di nullità.

Sulla 2.—d'altronde la esecuzione o ratifica non è valevole, se non quando sia fatta dopo la cpoca

in cui la obbligazione può confermarsi

» che per lo contrario, non potendosi la dote costituire dopo il coniugio, qualunque ratifica posteriore al medesimo dee riputarsi estemporanea ed imutile

» che infine la dotazione di cui si tratta, essendosi fatta nullo jure cogente, dee ritenersi per vera donazione, e conseguentemente non potea ratificarsi se non con atto espresso e formale ».

Ricorso—E la suprema Corte fissò così le due

- » quistioni 1. la promessa dotale contenuta in una privata scrittura può riputarsi nulla anche rispetto a' dotanti e loro eredi? — 2. può in ogni caso esser convalidata dalla volontaria esecuzione, ancorchè sia stata fatta sotto lo impero dello abolito codice civile?
- » Stulla 1.—richiedendo per le convenzioni nuziali un' atto sutentico, il legislatore non altro la avuto in nira, se non d'impedire che potessero sopprimersi in pregiudizio delle mogli, o pure alterarsi, e cam-

biars in danno di terzi-(art. 1391 c. c. ab., riprodotto nello art. 1349 l. c.)

» osserva di non essere esatto il dire che simile precauzione era comandata dal bene, e dall'ordine pubblico — bisogoa in fatti distinguere il matrimonio propriamente detto, o sia l'atto di prinone
delle persone, ad sobolem procreundum, da quello
che ne contiene le clausule — Il primo ha sicuramente per oggetto il vantaggio della società: ma
il sécondo, servendo soltanto a regolare gli affari ed i
patti pecuniari, non può non concernere l'interesse
particolare delle parti contraenti—quindi è che dipende dal loro arbitrio il tralasciarlo, senza che ciò
influisca sull'atto

» osserva che se la sua esistenza; ed il suo concorso non si sono creduti necessari, e se così diviene sempre più chiaro che non può riguardare
il ben essere sociale, sembra troppo rigoroso il
pretendere, che ove si sia redatto in forma privata,
e la moglie e gli estranei non ne risentano discapito, debba riputarsi nullo anche rispetto a' suoi autori— La giustizia, la buona fede, e la morale non
permettuo che si apra a costoro la via di eludere i proprì impegni, creando una nullità che nè
la lettera, nè lo spirito della legge stabilisce in loro
favore

» osserva finalmente, che se mai rimaner potesse qualche dubbio sulle esposte cose, esso svanisce nel rincontro attuale per quel che or ora si dirà. Poscia la Corte suprema sulla 2. quistione disse

»... osserva di non contrastarsi che i signori Candida pagarono nel 1818 la metà della dote promessa alla loro figliuola col privato foglio del 6 maggio 1812, e che vennero così spontaneamente ad

eseguirlo

»osserva che quando anche fosse stato in origine difettoso, ed inefficace, questa volontaria esecuzione ne ha sanato ogni difetto, e lo ha reso efficacissimo, avvegnacchè chi adempie gli assunti obblighi dopo di averne conosciuta la imperfezione, ed i vizi, fa ben vedere che, rinunziando alla facoltà di dolersene, intende confirmarli, averli per inviolabili, e rispettarli- in mancanza di atti di con-· ferma, o ratifica, (era scritto nello articolo 1838 del codice abolito, e si è ripetuto nello articolo 1292 delle leggi civili) basta che la obbligazione » venga eseguita volontariamente dopo la epoca in » cui poteva essere validamente confirmata, o ratifi-» cata.... -, la esceuzione volontaria produce la » rinunzia a' mezzi che potevano opporsi contra » l'atto ».

» Osserva di non ostare che le nullità assolute non possono sănarsi—ciò è vero allorche son fondate sulla osservanza di costumi, o altro motivo di pubblico interesse, ma non mai quando son relative a' diritti de privati—Or si è avvertito che quella di cui trattasi appartiene a quest'ultima classe—E tale verità riceve forza dallo art. 1342 delle leggi civili, poiche trovandosi quivi nominatamente enunciati i cai, che nella materia in cui versiamo, possono in-

teressare l'ordine pubblico, sarebbe arbitrario l'ag-

giungerne altri che non vi sono inclusi

» osserva che vanamente ancor si obbletta che il codice stesso non imponeva al padre, o all'avo il dovere di dar la dote alle loro figlie, o nipoti, che allora essa si uguagliava ad una donazione, e che perciò la viziosa sua forma non poteva esser corretta, se non rinnovandosi nel modo legale (art. 204, e 1330 del codice abolito art. 194, 1293 l. c.) » osserva che cotesta obiezione non ha sussistenza -È primamente notevole che i signori Candida dichiararono di dotare, non di donare - nè può loro prestarsi una intenzione contraria a quella che hanno manifestata-Oltre a ciò non concorrono nella dotazione i caratteri costitutivi della pura donazione - Infatti questa esige che il donante si spogli delle cose donate, nullo jure cogente, o sia per mera liberalità, e senza speranza di mai più riaverle, mentre se gli ascendenti non erano costretti a fare quella da precetti civili, lo erano però da naturali-Essa porta insita la idea di riprendere le robe dotali, qualora la dotata premorisse al marito senza prole-Non eravi dunque fra l'una, e l'altra perfetta uguaglianza-ed impropriamente vorrebbero confondersi

o osserva altresì, che se pur si supponesse ugualissima, niun profitto potrebbe dagli obbiettanti ritrarsene, giacchè la esceuzione volontaria estende I suoi effetti anche alle donazioni.—Per convincersene basta combinare il trascritto articolo 1292 col seguente —se da essi apparisce, che dopo aver chiaramente distinta tale esecuzione dagli atti confermativi, o sia la espressa dalla tacita ratifica, il legislatore ha soggiunto che « il donante non può riparare con al» cun atto, confermativo i vizi di una donazione
» ria 'vivi, nulla per le forme » sembra evidente
che abbia qui parlato della conferma scritta, ed
espressa, non gia di quella di fatto, e presunta
il credere che sotto la frase atto confermativo abbia voluto comprendere anche la volontaria esecuzione, non sarebbe diverso dallo imputargli di avere
stabilito fra l'una, e l'altro una positiva distinzione, e di averla contemporaneamente annientata

» osserva che una assurdità di simile natura non può concepirsi senza oltraggio dell'alta sua saviezza — Bisogna quindi conchiudere, che lasciando intata la tacita ratifica, ha soltanto vietato gli atti confermativi espressi, perocchè essi porterebbero i difetti del titolo originario; atteso che non sono rivestiti delle solennità, prescritte per le donazioni » osserva in fine che sotto qualunque apporto la

controvertia carta matrimoniale dee ritenersi per valida, e ferna, vieppiù perchè ripugna alla equita, ed alla morale, che dopo lo spontaneo adempimento delle promesse, possa il promittente sconoscerle e combatterle—annulla »—Corte suprema di giustizia di Napoli 19 gennato 1839 causa sivitabile, e Caradida.

## Decisione-Pregindizio-Gravame-Appello-Ricorso-Interesse

Il gravame per legge può, e dee prodursi per quanto la sentenza impugnata pregiudichi nella pagte dispositiva colui che produca il gravame poichè nella mancanza del pregiudizio o del danno, cessa ogni interesse, e quindi il diritto al gravame—

Sta questo grave principio nello arresto del giorno 11 di settembre 1838—Corte suprema di giustizia di Napoli causa Capitolo di Acerno, e de Vecchis.

## N.º 682.

## Pegnoramento-Demunjia-Olfitto-Debitore spropriato-Olggnidicatario-Noullitá-Espropriazione

L'affitto ebbe luogo dopo la denunzia del pegnoramento — l'aggiudicatario promosse azione per annullarlo — La gran Corte civile di Napoli considerando che l'aggiudicatario rappresenti i diritti de' creditori, accolse l'azione — È notevole che ne' capitoli di vendita e negli affissi leggeasi mentovato il contratto di quella locazione come fatta per sei anni con un'annata anticipata, di che facea prtrova una partita di banco — Notevole è inoltre che i creditori, nel corso di quello allitto, eransi resi sequestranti presso il colono, ed il nagistrato avea dichiarato buoni e validi que' sequestri—ricorreasi contro alla decisione perchè si dicea che le dichiarazioni del conduttore terzo sequestratario, fondaté sul titolo dello allitto, fossero state a creditori note—che essi nel domandare la conferma e convalida avesero riconosciuto il titolo locativo, e dopo tale atto di ricognizione, come essi non avrebber potuto più impuguare l'aflitto, così del pari l'aggiudicatario considerato avente causa da' creditori, impugnarlo non potesse.

La Corte suprema di giustizia a riguardo della quistione pregiudiziale, se ricognizione e conferma si racchiudesse nel fatto di que' sequestri, ha rite-

nuto che

" l'atto conservatorio non indusse ricognizione del contrutto di fitto......le sentenze di conferuna di sequestro conservatorio non possono valutarsi come giudicato di ricognizione della locazione, essendo i creditori autorizzati a dir di nullità, di rescissione, o di riduzione del contratto...".

Ma la Corte suprema a riguardo della quistione principale, se fosse o no appartenuta all' aggiudica-

tario l'azione di nullità, ha ritenuto che

» la legge probisce al debitore di conchiudere nuovi affitti dopo la denunzia, se non con l'autorizzazione del giudice, i creditori essendo in contrario nel diritto di diene di nullità — come det parì essi, e l'aggiudicatario possono chiedere lo scioglimento del contratto che non abbia data certa, — e se certa data lu , selo i creditori, per virtà dello articolo 17 l. sulla espropriazione poesono chiedera le scioglimento , o riduzione di durata, non che impugnarlo per dolo o frede—Risulta da tali disposizioni di legge che l'aggiudicatario osservan do il titolo di locazione con data certa, pon avea, nè ha diritta di dirne di millità — solo i creditori ne aveano il diritto spiegato in detta legge, e non ne hanno mai chiesta la escozione.

» Se dunque tale diritto 'accordato a' creditori del debitore espropriato, non fu sperimentato da' medesimi..., ne risulta che contra tali chiare disposizioni di legge, si è servita la gran Corte civile di amullare il contratto di locazione in contesa che come portunte data certa, diritto non dava all' aggiudicatario di dirne di nullità — per cui è a dirist che malamente la gran Corte ha applicato in favor dell'aggiudicatario quel diritto che la legge dà a' soli creditori, i quali non ne hanno mai chiesto applicazione in loro favore...»

Quindi ha annullato—Corte suprema di giustizia di Napoli 15 di gennato 1839 — causa Cuccaro e de Mercato. Olggiudicazione prima della muova legge-Spropriazione-Creditore espropriante aggiudicatario-Incapiente-Capitoli di vendita-Patto di prender parte de' fondi-Scelta de'creditori capienti

(v. n. 528, 535, 655, 664)

Il codice di procedura del 1800 prescriveva nello art. 608, che in mancanza di oblatori dovesse il creditore espropriante aggiudicarsi i fondi pel prezzo da lui offerto ne capitoli di vendita, e pagare in contante i creditori collocati, e shorsare il su-

pero al debitore.

Pubblicate nel 1819 le nuove leggi di procedura, fu abolita la offerta arbitraria, imponendosi l'obbligo allo espropriante di offerire un valor corrispondente allo imponibile netto multiplicato quindici volte pe fondi rustici, e dieci volte per gli urbani (art. 773 n. 4.)—ovvero domandarne lo apprezzo (detto articolo n. 5.)—Fu soggiunto « lo stesso diritto avranno i credutori che sieno comparsi, e capienti ».

Si previde del pari il caso della mancanza di oblatori, ed a differenza del codice di procedura, che obbligava l'espropriante a ritenere i fondi, ed a pagare il prezzo offerto, fu abilitato l'espropriante con l'articolo 800 a dichiarare ne capitoli di vendita « che in mancanza di oblatori egli intendeva aggindicarsene, soltanto una porzione corrispondente al suo egedito, qualora in seguito del giudizio di ordine trovasse capimento sul valore del fondo»—Sarà libero allora (soggiunge l'articolo 800) a creditori graduati « il richiedere del pari l'aggiudicazione per le concorrenti quantità del loro credito».

Sulla intelligenza di tale articolo nacque dubbio del se potesse il creditore espropriante ritenere i fondi aggiudicatisi, unicamente nel caso di esser egli cu-piente nel giudizio di ordine, ovvero anche quando restasse incapiente —La ragione di dubitare nascea dalla frase usata dalla legge, parlando dello espropriante . . . « qualora in seguito del giudizio di ordine ritrovi capimento sul valore del fondo »

e l'affermativa fu ritenuta in due arresti della

Corte suprema che andiamo a reassumere.

t. Il creditore espropriante avea ne' capitoli di vendita messo il patto così, che trovandosi creditori a lui poziori, non potessero costoro obbligarlo a far deposito del prezzo — Proclamata l'aggiudicazione diffinitiva senza oblatori, si apri il giudizio di ordine — egli rimase incapiente — si offeri pronto a pagare il prezzo de' fondi, e ritenerli come aggiudicatario — I creditori si negarono, e lo convennero pel rilascio di essi — il tribunale civile di Trani rigetto la domada — la gran Corte civile l'accolse in grado di appello.

La Corte suprema annullò la decisione con que-

sto ragionamento

» considerando che ne capitoli di vendita fu
Vasetti vol. 4.º 23

scritto, che trovandosi creditori anteriormente privilegiati, non avessero potuto obbligare il ricorrente a sborsare il prezzo dell'aggiudicazione-fu guesto un patto a favore dello espropriante, nè importava ch' egli non avesse potato pagare, ma che altri non avessero potuto obbligarlo al deposito-Quindi poteva benissimo lo stesso rinunciare al beneficio che sia avea riserbato

» considerando, che avendo la gran Corte opinato in contrario, ha violato i capitoli di vendita, l'articolo 800 procedura civile, la legge 2 cod. si in causa judicati pignus captum sit, e molto più la legge 6 cod. de leg., ov'è chiaramente scritto quod favore quorumdam constitutum quibusdam casibus, ad laesionem corum nolumus inventum videri »-(Corte suprema di giustizia di Napoli 16 di cembre 1832, causa Turiello, e Martinelli)

La gran Corte civile di Napoli che decise in grado di rinvio, ritenne egualmente « il patto contenuto ne capitoli di vendita non importava che Turiello non avesse potuto depositare il prezzo del fondo, se così avesse voluto, ma bensì che altri creditori non avessero potuto obbligar lui al deposito, siccome prima il tribunal civile di Trani, ed indi la Corte suprema hanno ragionato » - (28 di agosto . 1828 causa Turiello, e Martinelli.)

2.º In altra occasione la stessa Corte suprema elevò la quistione così

» un creditore spropriante che per qualche immobile a' termini dello articolo 800 proc. civ. abbia fatto offerta di cederlo a' creditori graduati, non essendovi altri oblatori, può egli essere privato della facoltà di soddisfare il prezzo?

Ed opportunamente la Corte suprema adottò il

seguente ragionamento

o considerando di essero bon diversa la qualità di aggiudicatario da quella di creditore ipotecario questi altro diritto non ha, che di ricuperare il suo credito con ipoteca guarentito; quando che l'altro con l'aggiudicazione ne acquista la proprietà, e dipende da suoi voleri quando voglia, e possa riceverla senza altrui detrimento.

» considerando che col principio cennato, la procedura del 1819, non per derogazione, ma per facilitazione del creditore espropriante, nello articolo 800 attribuì al medesimo in un modo facoltativo il diritto di esporre ne' capitoli di vendita di poter cedere a' creditori graduati l'immobile pegnoratoquindi ognuno vi rinviene una sola facoltà, e non già l'obbligo di cederlo - Ciò è egli ben chiaro che la legge in detto articolo ha non senza ragione usato il termine di sopra indicato di essere nella fucoltà de creditori graduati accettarne per loro l'aggiudicazione, e quindi data una facoltà prima attribuita al creditore espropriante, in vista dell' aggiudicazione senz' altri oblatori, di far valere nel giudizio di ordine la sua dichiarazione - La conseguenza si è che per la qualità di aggiudicatario, o possa ritenere il fondo, e soddisfarne il prezzo, o cederlo agli altri creditori graduati - Ben vero . però quando egli si determina per la esecuzione della sua dichiarazione ne capitoli di vendita, dipende dagli altri creditori ipotecari se vogliono accettarla: poichè se v'ineriscono, resta incommutabilmente in questo modo stabilito - Ma quando

i medesimi vi si negano, e ne rimanga l'espropriante escluso nella graduazione, in siffatto incidente si dà la occasione di eseguire la scelta-infatti se egli voglia recederne non pagundo il prez-20 , potra farlo ; da poichè il contratto è per se formato con condizione risolutiva: però dovrà perdere le spese della espropriazione, per essere egli cagione del recesso-il debitore continuerà nel possesso del fondo, e gli altri creditori ipotecari potranno avvalersi delle ragioni che a loro possono appartenersi - Queste illazioni che sorgono con le norme del diritto, e col virtuale intendimento dello articolo 800 proc. civ., escludono al certo essere la scelta incommutabilmente stabilita nel quaderno di vendita; poichè lo stesso non indica la dichiarazione de' creditori ipotecari, se non nel giudizio di ordine, e non pria - Veduto quindi l'articolo nel modo facoltativo per lo creditore espropriante pel pagamento del prezzo, o per la cessione del fondo. e nel modo facoltativo pe' creditori di accettarne la dichiarazione, la legge in siffatte vedute non presenta sconci, ed assurdi : resta conciliata con la facoltà, e con l'obbligo di cedere il fondo -non vi è il contratto giudiziale pria dell' accettazione de' creditori graduati-costoro nella negativa continueranno ne loro diritti, ed ha luogo la condizione risolutiva, da ricadere nelle conseguenze a chi le cagiona.

"In vista di un intendimento così chiaro, ben altro però si rileva nella decisione in esame, essendosi limitata l'azione della scelta al momento de capitoli di vendita, ed essendosi supposto da questo

momento stabilito il contratto giudiziale - Ma che: non è forsi vero di esservi de' contratti puri, e semplici, non che condizionali? - Non è forsi vero che l'articolo 800 non altrimenti indica? e non è vero che le interpetrazioni si dissimpegnano con le altre vedute del divitto, e della giustizia, e non già col labirinto dello scetticismo? - Quindi la interpetrazione contraria di essere un aggiudicatario escluso senza volontà dallo sborsare il prezzo, resisterebbe evidentemente alle norme indicate, e di non poter essere trasandata senza una concernente censura

« considerando che in coerenza de' principi cennati, la Corte suprema in un altro suo arresto ne avvalorò la vera interpetrazione con la legge 2. cod. si in caus. judic. pignus capt. sit, di non essere cioè permesso di scuotere le norme del diritto, se non in ntilità, e non in danno dettate - quindi . quale ragione di recedersi dalle medesime?

« considerando in ultimo che laddove nella causa si volesse riconoscere il contrario, ci sarebbe la sconcio che l'aggiudicatario dovesse cedere per una parte il fondo aggiudicato, cessando così di eserlo, ed altronde per la sentenza di febbraio 1824 ne dovesse al pari sborsare il prezzo - e vi po-

trebbero essere quindi assurdi maggiori?

« In virtù quindi delle ragioni esposte la decisione in esame presenta la violazione dell' art. 800 procedura civile, la evidenza di perfetta censura » - (causa Gagliardi, e Trisono 11 di luglio 1832).

Purtuttavolta è interessante approfondire i principi scolpiti in arresto recente della Corte suprema a camere riunite, col quale annullandosi decisione della 3. camera della gran corte civile di Napoli del di 19 di dicembre 1834, sulla intelligenza dello articolo 800 procedura civile, la suprema Corte, fra le altre considerazioni, ritenne le seguenti

» che se vi è parte pelle nostre leggi di procedura in cui vengono escluse tutte le dubbiezze, è quella in discorso-Basta leggerla per conoscere che il creditore espropriante che si determina al giudizio, a solo oggetto di soddisfarsi del suo avere, e non volere rispondere del prezzo di aggiudicazione a fronte de creditori, da quali potrà esser vinto nel giudizio di graduazione, ottiene il suo intento facendone l'analoga dichiarazione nel quaderno di vendita-Con ugual chiarezza ancora s' intende che, nel caso in cui tale dichiarazione sia fatta dal creditore espropriante, possono ugualmente i creditori graduati domandarne l'aggiudicazione per la concorrente quantità de'rispettivi crediti-Se queste e non altre sono le disposizioni della legge, e se nella specie il signor Contursi nella sua offerta di prezzo fece la sua dichiarazione in conformità della articolo 800, ed ottenne la sua dichiarazione con i patti, e condizioni espresse nella sua offerta, non s'intende perchè a Sarri, creditrice collocata, in preferenza di Contursi, si poteva negare il diritto di essere essa l'aggiudicataria del fondo-Invano si oppone che l'articolo siasi scritto in favore dello espropriante, e che perciò non debba rivolgersi a danno dello stesso - Vanissima cosa è che il favore dello espropriante siasi principalmente riguardato, e che la legge abbia inteso principal-

mente di allontanare da lui il pencolo di essere aggiudicatario necessario, pagando il prezzo agli ultri creditori nel caso d'incapienza del suo credito - Se questo è vero , è anche più vero d'altronde che, mentre la legge, ha inteso favorire l'espropriante, non gli ha dato poi la facoltà di ritratture le sue dichiarazioni in danno degli altri creditori, la condizione de quali non può essere deteriore alla sua - Il favore della legge sta nel diritto di dichiargre : ma quando la dichiarazione è fatta, la legge non ha detto sicuramente che possa ritrattarsi, nè poteva dirlo senza deteriorare la condizione degli altri creditori, il divitto del quali, come si è rilevato, è uguale - Nè può essere diversamente atteso il principio che l'espropriante è il mandatario legale di tutti gli altri creditori che insieme con lui han diritto sul patrimonio del comune debitore. Queste chiare e precise norme del diritto sono state dalla gran Corte violate, quando ha inteso l'articolo in un senso diametralmente opposto alla sua lettera, al sud spirito, ed al costante modo di pratica serbato in tutte le procedure de giudizi di espropria consumati sotto l'impero di quella legge -La gran Corte per intendere l'articolo in un modo diverso, ha ereduto di rileware tanti assurdi che a suo senso si verificherebbero, se la opinione sua non si facesse valere - A prescindere che, a fronte delle sieure disposizioni del digitto, non è permesso di ergersi in cattedra rilevando assurdi, quei che la gran Corte ha messo in veduta sono tutti immaginari, niuno reale - sarebbe perdita di tempo l'analizzarli tutti, e basta

intenderne uno per farne il concetto degli altri — Si è detto che la intera vendita giudiziaria rimaneva rescissa in grave danno del debitore — Questa rescissione ha dello inconcepibile, mentre non si tratta di altro che di vedere se il creditore collocato debba avere l'immobile spropriato, o il prezzo »— (Corte suprema di giustizia 10 di febbrato 1837, causa Contursi, e Sarri)

La causa tornò in gran Corte per secondo rinvio, ed è interessante rapportare fra l'altro quel che la

G. C. sul proposito osservò

» che per la lettera, e lo spirito dello articolo 800 delle leggi, abolite di procedura civile l'aggiudicazione a favore del creditore istante, e degli altri creditori è meramente condizionale, poichè di-

pende dalla graduazione

« che non rileva di non essere la signora Sarri concorsa nel giudizio di espropriazione, giacchè se essa è stata nel giudizio di collocazione preferita al creditore istante, ha il diritto di profistare di tutte le conseguenze della sua ammissione, come se fosse stata presente nel giudizio di spropriazione

che niun creditore può astringere il creditore capiente a prendersi il pagamento del credito in danaro, e rinunciare al diritto sul fondo, poichè acquistato una volta tale diritto, non può essere di-

strutto dalla offerta di pagamento

\* che mal si sostiene doversi: il Contursi ritenere come un terzo possessore convenuto con l'azione ipotecaria, poiche in mancanza della utile ammissione nel giudizio di graduazione, non ha egli mai acquistato il dominio che dipendeva dalla condizione della collocazione; nè il possesso da lui preso può sublimarsi a diritto di dominio pria della prescrizione

che mal si allega non potersi dalla Sarri trarre vantaggio dallo articolo 800 leggi di procedura civile, perchè abolito nella epoca della di lei domanda; giacchè l'aggiudicazione fu compiuta sotto lo impero di quelle leggi, e la condizione della collocazione, verificatasi sotto lo impero della legge attuale, deve per legge retrotruersi alla epoca dell'aggiudicazione che accordava il diritto condizionale

» e ch'è immaginario assurdo che vuol rilevarsi per la inefficacia dell' aggiudicazione nel caso che i creditori capienti non la volessero, giacche domandando essi la graduazione che riguarda l'immobile, e non il prezzo, non possono recedere dagli effetti della graduazione — Cho inoltre si verificherebbe anche quando il creditore istante rinunziasse al grado ottenuto » — (1. camera della G. C. civ. di Napoli ia grado di secondo rinvio il di 25 giugno 1837). Decime-Feudalità presunta-Prestasioni-Rediti in generi-Commutazione in danari-Giudice Regio-Competenza-Regolamento di giudici-Scelta di foro

Era già preveduto nella legge eversiva della feudalità il caso di esister fra diritti, e fra le prostazioni territoriali in derrate alcuna che pregiudicasse, all'agricoltura — ed era promessa una disposizione legislativa che le rendesse redimibili a favore de' contribuesti con la surrogazione di canoni in danaro. — (art. +2 l. 2 agosto 1806 hull.

pag. 250).

Fu diuque emanato il Decreto del 20 giugno 1808
— e nello art. r di quello, fu permesso di convertire in canoni pecuniari sul coacervo decennale, o per mezzo di estimazione giusta e legale, tutte le perpetue prestazioni, tutt'i perpetui rediti già feudali, che per diritto di suolo, di servitù, o per qualunque altro titolo si esigevano su territori appadronati de particolari, ed in proporzione della estensione del terreno, o della senina, sotto nome di severtura, di mezza covertura, e sotto qualunque altro nome, sia in proporzione del frutto conte le quinte, le settime, le decime, le dodicessime, le ventesime del raccolto, sia a titolo di

altre prestazioni maggiori, o minori dovute agli ex-baroni, i diritti di pascolo, e di fida — inoltre di definito che siffatti canoni pecuniari conserverebbero il carattere di censi riservativi, ma redimibili a petizione de contribuenti, ed alla ragione del 5, per cento, senza detrazione di fondiaria, intendendosi in questa ragione compensato anche il diritto di laudemio, se questo fosse convenuto, al due per cento — Laddove pei, il laudemio fosse ad altra ragione convenuto, furon date speciali norme onde aggiungersi qualche altra somma al capitale dell'annua rendita ne casi di affrancazione — (Decr. del 20 di giugno 1808, bull. pag. 423)

E nel 17 di gennaio 1810 fu rischiarata ed ampliata con appositi dettami la facoltà di commutare in danari, già scolpita in quel Decreto—Fu spiegato che gli estagli perpetui, i canoni, le prestazioni enfiteutiche, le prestazioni di ogni colonia perpetuia, e generalmente qualunque rendita perpetua feudale, andasse compresa nella commutabilità.

Sta un geave principio nel decreto del 17 gen. 1810

— Ivi si fissa la regola a sono presunte ex-feduati
tutte le rendite esatte dagii ex-baroni, o dagii aventi causa da essi per fondi siti tra'i confini degli antichi feudii »—Si fissa la eccezione cioè — il
decreto de' 20 giugno. 1808, allora solo non esser
applicabile, quando si tratti di « rendite e prestazioni fondiurie dipendenti da cancessioni di fondi
privati, ed alloduli fatte con pubbliche scritture »—
e.si conchiude così — « tranne questa sola pruova,
qui altro argomento è dichiarato incapace a di
mostrure la qualità burgensatica delle rendite che

si pretendessero esenti della regola stabilita col

presente Decreto ».

Altro non meno interessante principio è scolpito nel Decreto — Per modo di regola, ivi è detto
che la devoluzione per coltura non futta— la devoluzione per attrasso delle prestazioni dovute—la
devoluzione per parte de' concessionari senza legittimi successori, restano abolite, salvo il diritto
su' frutti e sul prezzo del fondo per riscuoter le
rendite, e le prestazioni solite — A questa rego la
si fa unica eccezione pe' canoni e per le prestazioni enfiteutiche, giacchè dovrà starsi per siffatte
rendite a' patti—Ma viene spiegato espressamente—
« si avranno per enfiteutiche quelle sole rendite e
prestazioni che nascono da pubbliche scritture, esclusa ogni altra pruova di equipollenza ».

Premessi questi principi, il Decreto in altrettanti titoli segna le persone alle quali è data la facoltà di commutare — il modo con cui la commutazione va fatta — il modo di ricomperar le rendite — il modo da tutelare il diritto de creditori, principalmente se abbiano ipoteca sulla rendita che va a ricomperarsi—(art. 6, 9, 17, e 25 seg. Decr. 17 di gennaio 1810).

Nel determinare il modo delle commutazioni in danari, il Decreto stabilisco che, laddove il creditore ricusi la offerta fattagli dal debitore, si proceda per mezzo di periti, o al coacervo deceunale ove ne esistano i dati, o alla estimazione della rendita, e che la sentenza del giudice di pace esecutoriante la perizia, fosse capace di solo appello devolutivo, non sospensivo—(art. 15,e 16 Decreto citato).

L'applicazione de due Decreti 20 giugno 1808, c 17 di gennaio 1810, aprì l'adito ad una quistione giurisdizionale, allorchè sopraggiunta la legge organica del 29 di maggio 1817 si ebbe ragion da dire che cessate fossero le delegazioni, e che perciò un giudice Regio non potesse dirsi competente ove la contestazione fosse di valore indeterminato, o di valore eccedente la somma di due, 300.

Nel famigerato arresto per Caramanico, e i Deputati del Comune di Casarano, del 26 agosto 1819, si ha che imanzi al Giudice Regio di quel circondario in dicembre 1818 erasi chiesto a nome de deputati del comune la commutazione in dunaro del dodicesimo de' frutti che Caramanico qual'ex barone esigeva — Essersi dal principe opposta la incompetenza del giudice per ragione di domicilio valutando l'azione come meramente personale, e sostenendo che al tribunale civile di Napoli, per la legge organica del 1817, la controversia appartenesse, perchè l'oggetto della contestazione oltrepassava i due. 300.

Il giudice regio a 5 di marzo 1819 si dichiarò competente, e nel merito definì le chiesta com-

mutazione.

Il principe ad la Corte suprema in linea di regolamento di giudici, ed ottenne il permesso di far citare in linea di regolamento con deliberazione del 12 di giugno 1810.

Il P. M. nelle sue conclusioni qualificò l'azione mista, quindi le sue requisitorie sostennero che dovesse procedere il giudice territoriale.

La Corte suprema disse così

attesochè col regal Decreto del 17 di gennaio 1810 non fu data alcuna delegazione a' giudici di pace di dover procedere nelle cause di commutazione di generi dovuti agli ex-feudatari per ragione di decima o dodicesima parte di frutti in danaro contante : anzi all' opposto con la legge organica de' 29 di maggio 1817 fu disposto di cessare ogni delegazione, e fu denegata ogni giurisdizione a' giudici di pace e di circondario per le cause che eccedessero la somma di ducati 300

nattesoche l'azione della Comune di Casarano, e di Casaranello per la commutazione suddetta, essendo un'azione personale, dovea essere conosciuta dal giudice del domicilio del reo convenuto, ed essendo il principe di Caramanico notoriamente domiciliato in Napoli, dovea perciò procedere il tribunale civile di Napoli in esclusione di qualunque giudice di circondario per ragione della materia del litigio che sorpassava di molto gli annui ducati 1400, come dalla offerta fatta dalla stessa Comune di Casarano, e rifitutata dal principe

» attesoche col primo articolo del cennato Decreto del 17 di gennaio 1810 fu, stabilito che, le prestazioni in generi si dovessero convertire in danaro sul coacervo della rendia netta di un decennio—ed in mancanza di dati sicuri da ottener
questo coacervo, si prescrisse doversi fare la riduzione per mezzo di un estimo giusto, e legale.

"» attesoche trattandosi di un diritto che si ha dall' ex-feudatario della duodecima sulli frutti raccolti dalli fondi ex-feudali, e propriamiente per taluni di essi su quelli raccolti, o nell'aia, o su i palmenti, e non già di canèni, o diritti dominicali su i fondi, 'ma di semplici prestazioni dichiarate censi riservativi, commutabili però in danaro, e redimibili perpetuàmente, non può avere alcun diritto il giudice di Parabita succedinto per sospezione a quello locale di Casamao, di dichiararsi competente, e itello stesso tempo dichiarar seguita la commutazione de generi nella somma annuale offerta dalla Comune, senza coacerro decennale, e senza un legale estinio, come la legge prescriveva

» attesochè d'altra banda la lontananza degli ex feudi di Casarano, e di Casaranello dalla capitale apporterebbe alle parti serio intrigo, e dispendio, ove si avesse a devenire per mezzo-di pertit ad un legale estimo delle derrate, da commutarsi in danaro, ed a ciò più acconciamente può ovviarsi, allorchè, escluso sempre il giudice di circondario di Casarano o di Parabita, si rimettesse il procedimento al tribunale civile della Provincia ch'è poco lontano, e sarebbe anche il tribunale collegiato del luogo rei silue, giacchè non possono i giudici di circondario averne la inspezione.

» attesochè nelli giudizi per regolamento di giudici non è ristretta questa Corte suprema a pronunciare fra il giudice locale, e quello del domiciho delle parti, ma ben può prescindere dall'uno, e dall'altro, e destinare quel giudice, o quel tribunale che stimi più adattato a dare le provvidenze di giustizia in grado di prima istanza, salvo sempre lo sperimento del secondo grado di giurisdizione in caso di appello alla Gran Corte civile, cui spetta secondo le circostanze.

» per queste considerazioni, procedendo in linea di regolamento di giudici, decide che debba procedere il tribunale civile di Lecce - Corte suprema di giustizia di Napoli causa Caramanico e Comune di Casarano 26 di agosto 1819.

Da altro arresto reso nel 3 di maggio 1821 si ha che il marchese di S. Eramo convenuto innanzi al giudice di Pace di Mottola nel 26 di novembre 1813 (val dire pria della legge organica del 1817) risentì nel 20 marzo 1816 sentenza per la commutazione - Appellò per la incompetenza -Il tribunale pronunziando dopo la legge organica del 1817, nel giorno 27 di settembre 1820 ammise l'appello, dichiarò incompetente il giudice di Mottola, e rinviò la causa al giudice del domicilio del

marchese convenuto.

In Corte suprema l'attore sosteneva che l'azione per riduzione a canone di una rendita che prima era decima in generi fosse reale, o mista, non già personale - che in conseguenza per l'art. 59 cod. di proc. abol., non derivando l'azione da alcun contratto che potesse qualificarla personale, dovesse ritenersi che la scelta del giudice appartenesse allo attore - che trattandosi di atti anteriori alla legge del 1817 il tribunale violato avesse il principio di non darsi alla legge forza retroattiva.

Il P. M. si rimise alla giustizia della Corte suprema, osservando però che egli inclinava a cre-

der mista l'azione in esame.

La Corte suprema disse così considerando the le contestazioni riguardanti le affrancazioni di prestazione di canoni infissi su' beni fondi non contengono un'azione reale contra il padrone diretto, da che non è quistione se il canone sia dovuto, ovvero no, o se il fondo sia quello sul quale si pretende la prestazione del canone — ma si disputa solo se possa essere il padrone diretto astretto a ricevere dannio in luogo delle prestazioni convenute in generi a termini del Decreto del 17 di gennafo 1810

« considerando che cotesta azione proposta dal debitore del canone per costanti teoriche di diritto non può dirsi reale, ma sibbene personale — è quindi della cognizione del giudice dalla cui giurisdizione deve dipendere il reo convenuto, da che dee l'attore seguire il loro del reo per astringerlo a rispettare e ad eseguire o le disposizioni della legge o i patti convenuti e stipulati, secondo che insogna il giureconsulto Ulpiano nella legge 25 princip. dig. de obl. et act. — a in rem actio est ; per quam rem nostram quae ab alto possidetur petimis — in personam actio est qua cum eo agimus qui obligatus est nobis ad fuciendum aliquid, vel dandum

« considerando che non vi è quistione di essere in Napoli stabilito il domicilio del marchese di S. Eramo D. Carlo Caracciolo, e non già nella provincia ove sono siti i terreni

« considerando che, sebbene non sia a dubitarsi che le novelle-leggi non abbiano forza retroattiva, pur non di-meno nel caso in quistione cotesta teorica non può allegarsi; giacchè essendosi data la sentenza dal giudice di circondario contra il marchese die S. Eramo, ed essendosi da costui

Vaselli vol. 4.

appellato al tribunale civile, la sentenza stesso si rimase di niun vigore, e quindi, sopravvenuta legge che tolse a giudici de circondari le attribuzioni che pria aveano, non immeritamente il tribunale di Lecce col carattere di giudice di appello deferì alle recezioni prodotte dal Marchese, dichiarando incompetente il giudice di Mottola; la quale dichiarazione si ravvisa tanto più giusta, ove si rifletta che l'azione dedotta da Scalcione contra il marchese di S. Eramo per le cose già dette è fuori dubbio personale, e quindi dovea l'attore a' termini della legge citare e convenire il reo innanzi al giudice del di costui domicilio

« e considerando infine che con arresto di questa Corte suprema del 26 di agosto 1819, nella lite in fra il Principe di Caramanico ed il Comune di Casarano nella quale venne egualmente in esame la presente quistione, fu l'azione diffinita mera personale n—rigetta— (arresto della Corte suprema di giustizia del giorno 3 di maggio 1821—causa Scalcione, e Marchese di S. Erumo).

caune, e marchese di S. Erumo j.

In un'altra grave causa (a nostra difesa) avvenne la quistione medesima sotto le seguenti circostanze:

Nel 1809 una decisione della commissione feudale resa tra il Marchese di Matino, ed il Comme ne di Matino avea definito potestativo di tutt' i possessori delle terre decimabili negli ex-feudi di Matino, e Sant' Emiliano il convertire la decime de generi conservate in canone fisso affrancabile.

Nel 1813 il Comune si avvalse di questa facoltà, e chiese la commutazione, domandando all'uopo che una perizia avesse assicurato l'ammontare dell'annua prestazione — L'affare fu portato alla cognizione del giudice di pace di quel circondario, e questi a' 14 di giugno 1813 accolse la domanda, e nomino i periti.

Vi fu appello da tale sentenza per parte del marchese — alcuni proprietari aderenti di lui chiesero intervento in causa, e proccurarono d'impèdire la commutazione; ma il tribunale rigettò l'appello, ed ordinò di eseguirsi la sentenza del giudice di pace.

Il marchese ne ricorse per Cassazione, ma il

suo ricorso fu parimenti rigettato.

Quindi, sulle tracce della sentenza del giudice di pace, la perizia venne eseguita, tenendosi presenti i rilievi così del marchese, come del Comune; e si trovò compiuta a 26 di ottobre 1816.

Fu adito nuovamente a' 5 di agosto 1817 il giudice Regio per la omologazione del rapporto del pertiti — Il marchese si limitò ad eccepire la di lui incompetenza, e si riserbò le ragioni sul merito, senza svilupparle — Il Regio giudice omologò il rapporto de periti, dopo di essersi dichiarato competente.

In appello al tribunale il marchese riprodusse la eccezione d'incompetenza del Regio giudico, ed impugnò nuovamente la perizia—e'l tribunale, senza occuparsi del merito, foudandosi sopra lo arresto della Corte suprema emesso nella causa tra il Principe di Caramanico, ed il Comune di Casarano a' 26 di agosto 1819, prounziò la incompetenza del Regio giudice, ed annullò ciò

di che era appello, rinviando le parti a provve-

dersi innanzi al giudice competente.

Indi una nuova domanda propose il marchese nello stesso tribunale, onde far valutare ex integro i generi decimabili.— Il Comune si ricusò, poichè pendeva ricorso per annullamento avverso la precedente sentenza — ma il tribunale a' 20 di settembre 1821, interpetrando la sentenza medesima impugnata nel senso che avesse posto nel nulla tutto il prucedimento, nominò i periti ex integro — Il gravame per annullamento circa questa sentenza fu riunito all'altro già pendente nella suprema Corte — e la suprema Corte disse così

» che schbene il tribunale civile nello avere con la prima sua sentenza, giudicando in appello dalla sentenza del regio giudice de' 5 agosto 1817, e seguendo le orme tracciate ed i principi fissati nello arresto di questa suprema Corte del 20 di agosto 1819, abbia con fondamento dichiarato la incompetenza del Regio Giudice, e stabilito quella del tribunale civile competente, non di meno siesi malamente avvisato di mettere nel nulla anche la perizia già fatta, ed indi ordinare con la seconda sentenza una nuova perizia per la valutazione degli oggetti decimabili in disputa.

» dovea all opposto tener presente che, se le leggi nuove che fissano l'ordine delle giurisdizioni, o la procedura, s'impossessano del procedimento de giudizì nel momento in cui cominciano ad aver forza di legge, ciò si verifica n llo stato in cui i giudizi si trovano, nè possono trasportarsi sugli atti giudiziari precedentemente, e ri-

tualmente fatti.

n ed aduttando questi principì alla controversia, dovea osservare che, per effetto del giudicato dipendente dalla sentenza dell'allora giudice di pece de'. 14 di giugno 1813, la perizia erasi già eseguita . allorchè venne pubblicata la legge del 29 maggio 1817 sull'ordine giudiziario, nè poteva dalla stessa essere colpita, senza fare retroagire la legge istessa, e quindi giudicare non più come giudice di appello. ma nello stato in cui il giudizio si ritrovava sulla perizia già fatta, e sul dedotto dal marchese di Matino relativamente al fondo della stessa nel di lui atto di appello.

» in consquenza per essersi con la sentenza de'26 giugno 1820 offeso in questa parte l'articolo 2.º dell'abolito codice civile, allora provvisoriamente in vigore, e conservato nell'articolo 2.º delle attuali leggi civili, dee non solo la detta sentenza in questa parte essere annullata, ma benanche la seconda sentenza che dipende dalla prima, ed è alla stessa subordinata, la termini dello articolo 506

delle leggi di procedura civile.

"» per sissatte considerazioni la Corte suprema annulla quella parte della sentenza de 36 di giugno 1820 con cui ha messo nel nulla anche la perizia di già fatta innanzi la promulgazione della legge organica de 29 maggio 1817 — et- in conseguenza annulla anche l'altra sentenza del di 20 ottobre 1820, con cui ha ordinato ex integro una nuova perizia » — Corte suprema di giustizia di Napoli 30 di marzo 1824 causa tra"l Comune di Matino, e'il marchese Matino.

Fondiatia-Sequestri-Percettore-Contribuzione
entardata-Giurisdizione-Giudice Regio Contenzioso amministrativo-Competenza-Consigli d'Intendenza

(v. n. 101, 123, 146, 164.)

Il Decreto del 3 di luglio 1809 sanziona il metodo certo ed uniforme di esazione per lo contributo fondiario — Il t.º-titolo si occupa degli agenti delle coazioni — il 3.º delle coazioni contra i contribuenti — il 3.º delle coazioni de ricevitori distretuali contra gli esattori — il 4.º delle coazioni de ricevitori generali contra i ricevitori particolari — il 5.º della tariffa delle spese di coazione — il 6.º della vigilanza degli agenti della percezione.

Delle coazioni a contribuenti occupandosi l'articolo 12 del decreto, vien ivi ordinato che tre giorni dopo la chiusura del processo verbale di sequestro si proceda ad istanza dello esattore alla vendita degli oggetti pegnorati, ma viene sogginnto « dietro decreto del giudice di pace, o suo sostituto ».

Pubblicata la legge organica giudiziaria del 1817, e-poco dopo pubblicate le leggi sulla procedura civile che trattano delle attribuzioni de giudici Regi circondariali, fu dubitato del se potesse un Regio giudice dirsi autorizzato a pronunziare in materia di sequestri nascenti da ritardato pagamento di contribuzione fondiaria senza limitazione. alcuna di somma, o se le controversie di tale natura dovessero contenersi fra' limiti giurisdizionali fissati dalla legge organical dell'ordine giudiziario.

In un Rescritto di settembre: 1821 si hanno le seguenti espressioni

« .... il Proceuratore Generale presso la G. C. de conti richieste di un parere sulla soluzione di tale dubbio, opinò per la competenza illimitatu, sul fondamento del prescritto dai decreti del 3 di luglio, 1800, e del ro di dicembre 1813 ilim

« un tale parere facea sentire la necessità di provocare dal Re N. S. una spiegazione che servisse di norma generale ; ed in ciò il signor Direttore della regal Segreteria di Stato di Grazia-e: Giustizia si trovò meco di accordo il il il osillo se

« chiesto all'oggetto l'avviso della Commessione consultiva temporanea, questa credette, più consentaneo al voto della legge il sentimento che ata tribuisce al giudice di circondario nelle anzidette materie una giurisdizione indefinita, si perche trattasi di giurisdizione anomala; derivante da speciale attribuzione accordata da legge particolare, si perchè la legge da a giudici di circondario una giurisdizione senza limiti ove trattasi di pagamenti di estugli e di pigioni: - Avendo io rassegnato a S. M. (D.G.) if parere della commessione nel Consiglio di Stato del di 26 del corrente , la prelodata M. S. si è degnata di ordinare che i giudici di circondario pe' sequestri 'a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette procedano senza limitazione di somma qualunque.

« Nel Real Nome la prevengo di questa Sovrana disposizione per sua inti lligenza e regola — Napoli

29 di settembre 1821 » — (Fininze)

"Si dubito se questo Rescritto attribuisse a giudici Regi indistintamente le contese che posson insorgere fra un percetture ed i contribuenti, o se il contenzioso amministrativo per modo di regola giudicar dovesse nelle, controversie per estatione delle contribuzioni.—Rapportisumo all'uopo una decisione del coussiglio d'Intendenza di Napoli nella causa tra D. Gaetto. Bancaro, e'il percettore di Marano nella specie seguente.

Nel dì 11 di marzo 1836 per ordine del percettore furono spedite coazioni, indi fu fatto pignoramento di mobili al carico di Luigi Peluso colono di Bartolomeo Sarnataro per fondiaria

dovuta.

Nel 14 tanto Baccaro quanto Peluso produssero opposizione, citando il percettore a comparire nel consiglio della Intendenza per sentire annullare il pignoramento.

I motivi della opposizione, e delle dedotte nul-

lità furono

r.º di essersi il percettore diretto a chi non era debitore del preteso contributo fondiario

2.º non esser debitore. Baccaro, il quale non possiede altra proprietà se non quella a lui intestata. e ;er la quale è nol corrente di pagamenti della contribuzione

3.º nè esser debitore Peluso, dapoichè non è

che un fittuario di Baccaro, non di Sarnataro conchiudendo che, se il percettore era creditore di Sarnataro agisse contro i beni di costui, e sopra i di costui fondi « ma non può pignorare oggetti appartenenti a fittuari di fondi altrui »

Il percettore notificò le difese agli opponenti, ed allegò la incompetenza del potere contenzioso aministrativo à motivo che il regul Rescritto del 23 di settembre 1821, e la Ministeriale consecutiva dichiarurono di competenza del potere giudizilario tutte le quistioni interno a percezioni di contributo fondiario e per qualunque somma.

Subordinatamente poi nel merito disse di non essere censurabile la sua condotta, poichè il fondo su cui gravita la fondiaria a lui dovuta è quello stesso sul quale egli fece fare il pegnoramento al culturo.

che detto fondo era de fratelli Sarnataro — che su di esso gravita il contributo in questione — che questo ando Baccara lo acquisto dagli eredi Sarnataro — che quindi il Percettore per lo contributo fondiario non deve andare indagando a chi sia intestato il fundo che vi è soggetto, ma chi si trovi nel possesso di esso

che inoltre Baccaro nello averlo acquistato dagli eredi di Sarantaro, assunse ancora con patto apposito di soddisfare tutta la fondiuria che gruvitava sul fondo — che in seguito ebbe lite con un tale Tucino, acquirente di altra porzione del fondo, e co fratelli Sarnataro, circa il pagamento del contributo fondiario, ed il potere giudiziario ordinò che avesse dovuto pagarlo Baccaro che in fiue esso Percettore a maggior cautela, cinque giorni prima di spedire la intinazione, scrisse un uffizio al Sindaco del comune, ove esisteist fondo, per sapere chi ne fosse il possessore, ed ebbe officiale a sicurazione che il possessore fosse Baccaro, oude a lui fece il pignoramento, e per lua l'colono — e che quindi importi poco se Baccaro non abbia fatto il passaggio di fondiaria, e se la intestazione sia tuttaora sotto il mome di Sarnaro, intestazione per ultro che Baccaro chiese, e poi non insistette per fare eseguire.

Replicarono gli opponenti Barcaro e Peluso sostenendo la competenza del consiglio d'Intendenza — nel mecito svilupparono le loro prime opposizioni, e soggiunsero che le equistioni giudiziarie passate tra Baccaro ed altri-particolari nou potevano dar divitto al percettore, il quale non può agire se non contra colui cui è intestato il fondo, e che il Sindaco non può certificare se non quello che consta da registri della sua cancelleria.

Così la causa fu portata alla udienza

ed il Consiglio d'Intendenza elevò le seguenti quistioni

«,1.º la competenza a pronunciare, nella controversia di cui è parola, appartiene al potere del contenzioso amministrativo come sostetigono Baccaro e Peluso, ovvero al potere giudiziario come cecepisce e sostiene il percettore? -

« 2.º nella prima ipotesi, cosa si deve decidere

« 3.° che delle spese?

« Sulla questione di competenza-«Consideran-

do che tutte le controversie intorno alla ripartizione, ed alla esazione delle contribuzioni dello Stato, e de comuni , sono di competenza de giudici del contenzioso amministrativo (art. 12 l. 21 di marzo 1817) - che non osta a cosiffatta teorica stabilita nella legge di questo contenzioso che in materia di competenza e giurisdizione è dichiaralta fondamentale, il Real Rescritto opposto dal Percettore, del 29 di settembre 1821; poichè quello risolve il dubbio sulla giurisdizione de' giudici de' circondari in materia di sequestro nascente da riturdato pagamento che non si aveva per certa nelle controversie di somme in fra i ducati 300, e dichiarò di competer loro; mentre nel caso di cui sictratta, non è questione di ritardato pagamento del contributo fondiario, ma bensì del se, gravitando su di un fondo intestato ad uno, possa il percettore pretenderlo dalla persona diversa, basta che lo possegga-E questa controversia ricade certamente nella competenza del contenzioso ammistrativo.

a Per tali motivi, e visto ancora l'articolo 158 della legge sul rito del contezioso amministrativo, rigettando la declinatoria per incompetenza, prodotta per parte del percettore signor de Simone come dagli atti, il consiglio dichara la sua competenza e venendo a conoscere, e giudicare nel merito considera che il Tesoro pubblico per la riscossione delle contribuzioni dirette gode il privigio in esclusione di qualunque altro creditore per farsi pagare sopra le ricolte, finiti, pigioni, e rendite di beni soggetti, e di agire ed eseguire contra

tutt'i fittuari, inquilini, economi, ed altri depositari o debitori di danari provvenienti da frutti del fondo soggetto (art. 1786 1987 I. c.) senza obbligo di andare facendo indagini del proprietario, o intestatario del fondo

« che il percettore de Simone pignorò oggetti del fittuario del fondo Luigi Peluso, ossia di quel fondo addetto al suo privilegio; quindi fece quello che aveva diritto di fare.

« A questo si aggiunge che il percettore, ad estiberanza di cautela , dapoiche voleva evitare gli equivoci , interrogò in uffizio il Sindaco del luogo di riscontrarlo chi era nel possesso del fondo di cui è parola, e nel 2 di niarzo fu riscontrato che il fondo intestato a Bartolomeo e fratelli Sarintaro è passato, e tuttavia si possiede da D. Gaetano Baccaro, composto del territorio e casamento sito in Polvica aflittato a Luigi Peluso, nelle cui mani si fece il pernormento di mobili.

« Vi è di più ehe D. Gaetano Baccaro fece la dimanda al Direttore delle contribuzioni dirette per intestarsi il fondo acquistato da fratelli Sarnataro con istromento del 29 di novembre 1814 pel notar Errichiello, ed anzi da questo istromento costa perchè Baccaro si accollò anche per fatto di soddisfare il peso fondiario che vi gravitava.

« Sulla quistione delle spese del giudizio. Considerando che per l'articolo 206 della legge sul riudel contenzioso amministrativo, la parte succumbente deve essere condannata alle spese, ma potranno le medesime compensarsi in tutto ed in parte nel caso che ciascheduno de l'itiganti suc-

cumbesse rispettivamente sopra qualche articolo « considerando che nel caso in quistione il percettore succumbe nella controversia della incompetenza per essersi rigettata la sua eccezione, e gli opponenti succumbono nel merito delle loro opposizioni.

« Per tali considerazioni questo stesso Consiglio pronunziando nel merito rigetta le apposizioni produtte da D. Guetano Buccaro e D. Luigi Peluso avverso le coazioni del percettore de Simone come dagli atti » — Consiglio della Intendenza di Napoli 19 di aprile 1836.

### N. 686.

Fondiaria-Sequestri-Reclamo di proprietà-Competenza-Sindaco-Giurisdizione-Eribunali

#### ( v. n. 685. )

Nel decreto 16 di decembre 1813, parlandosi de' sequestri di mobili pel pagamento di contribuzioni, si previde il caso di reclamata proprietà — Ivi si parlò di citazione al percettore affine di comparire innanzi all'autorità competente, citazione che si sfarebbe nelle 24 ore dopo il sequestro, e ad un termine non maggiore di 24 qre per aver luogo in presenza del Sindaco del Comune ove si trovinto i mobili controversi — (att. 4 a 6, 46

dicembre 1813) — Quale sara il senso del periodo « autorità competente » vorrà forsi la intendersi che il Sindaco divenga giudice dell' azione civile di reclamata proprietà di mobili, sol perchè il reclamo è incidente nella procedura di esecuzione spinta per causa di contribuzioni dovute? — Esporremo un avviso del Consiglio d'Intendenza di Napoli reso ne termini seguenti

" Nel decreto 16 di dicembre 1313 relativo a' privilegì per la riscossione delle contribuzioni, a' prevdel il caso di un reclamo di proprietà che attraversi al percettore di fondiaria la vendita di mobiglia pegnorata in occasione di aver egli agito contra un contribuente morsos ed ostinato.

« L'artic, 4.º del Decreto dispone che la domanda portante reclamo di proprietà « non potrà far sospendere la vendita degli oggetti sequestrati, se non che in quanto conterrà una citazione al percettore di comparire innanzi all'autorità competente ».

"« L'articolo 5." esprime che « la citazione sotto pena di nullità dovrà esser fatta nelle 24 ore dopo eseguito il sequestro, e ad un termine non più lungo di 24 ore, per aver luogo in presenza del Sindaco del Comune, ove si trovino mobili controversi » — Quì il Legislatore esprime come i Sindaco dia parere dal quale se alcuna delle parti si creda lesa può far citare l'avversario al Consiglio d'Intendenza fra 24 ore ad otto giorni, e come « il Consiglio pronunzierà definitivamente in linea amministrativa ».

• « L'articolo 6.º è scritto così - « se malgrado la

decisione del Consiglio d'Intendenza, una delle parti volesse ricorrere al Tribunale, sarà libera di furlo: ma venendo condannata dal Tribunale, soggiacerà ad una multa uguale al quinto della somma di contribuzione per cui si era fatto il sequestro ».

« Lran passate le 24 ore da che in danno di un contribuente moroso avea fatto il percettore di fondiaria pegnorare taluni mobili - Apparve reclamo di proprietà con citazione a comparire innanzi al giudice regio, non innanzi al Sindaco - Nacque il dubbio se per necessità avrebbe dovuto il reclamante agire nel senso dell' articolo 5.º. o se poteva innanzi al giudice regio la quistione esaminarsi.

« Il preposto al controllo delle contribuzioni, signe: Capuano, opinò che nullo fosse a dirsi il procedimento innanzi alle autorità del potere giudiziario, dapoichè il reclamante non si provvide fra le 24 ore innanzi al Sindaco sul reclamo di proprietà - E provocò dal signor Intendente la elevazione di conflitto, se occorresse, per impedire de all'autorità del potere giudiziario si andasse in tali casi, omettendo la via amministrativa.

- « Fu su di ciò che il signor Intendente chiese avviso del Consiglio.

« Ed il Consiglio (a nostro rapporto) eleva la seguente.

" Quistione - Può o no adirsi il potere giudiziario senza far precedere la citazione innanzi al Sindaco, quando si tratti di reclamo di proprietà incidente nel pegnoramento fatto ad istanza di un

percettore di fondiaria contra un moroso contri-

« Cofisiderando che altro è il voler soffermure i pussi di un percettore, facendone amministrativamente conoscer dalle autorità amministrative, altro è il voler definire in merito un azione civile per sapere se i mobili sian del reclamante la proprietà di essi o in vece sian del pegnorato debitore moroso contribuente—Nel primo caso a colui che tenga in suo favore tanto chiara evidenza da convincere il Sindaco per climinar le molestie di un percettore, per troncare sul fatto ogni corso di procedimento su tali mobili, il Legislatore ha segnato la via esser quella della citazione inanzi al Sindaco (articolo 4, e 5 Decreto 16 di dicembre 1813) — via la quale in 24 ore puo far cessare ogni molestia.

"a S' egli ciò ometta, la legge gli dà una pena, quando definisce che non surunuo saffermati i pussi del percettore — Ma questa pena non potrebbe senza un espresso dettame del legislatore aggravarsi di tanto che inunutasse il dominio delle cose — Canone inconcusso è che, quando un diritto viene dalla legge (che tal' è il diritto di reclamar la propria cosa erroneamente pegnorata come creduta del debiore ) questo diritto non si perda se non, per fatti positivi dell' uomo, o per disposizione testuale della legge, ma di legge espressa, non ambigua o sottointesa—Altronde è canono del pari che le azioni civili, fra cui è il reclamo di proprietà, vadano per regola, e salve l'eccezioni espresse dal legislatore alle autorità del potere giudiziario.

» Considerando che nello articolo 6 del decreto istesso provvidamente son date forti pene a colui che succumba innanzi al potere giudiziario nel caso di cui trattasi — ha dunque la legge voluto non che si omettesse il giudizio dell' autorità giudiziaria, ma che si badasse a non adirla in senso o dilatorio o vessutorio — dilatorio da parte del contribuente, laddov' egli si proccurasse un resclamo di proprietà per via di simulazioni — vessutorio ove da parte di un percettore si volesse confonder a bella posta il mobile del contribuente moroso con quello de' terzi

» per siffatte considerazioni il Consiglio

» è di avviso che, anche omesso innanzi al Sindaco il reclamo per sospendere, competa il reclamo innanzi alle autorità giudiziarie per ricuperare il terzo que'mobili che sono suoi, pruovando che mal furono creduti da un percettore appartenere a moroso contribuente—(Consiglio d'Intendenza di Napoli 4 di agosto 1838).

In altro caso il Consiglio medesimo ebbe a pronunziare in linea di gravame dal parere del Sin-

daco nella specie seguente

Ad istanza del percettore di fondiaria si procedè ad un pignoramento di mobili, e furon messi due gendarmi alla custodia di essi — Un terzo disse che i mobili eran suoi — e disse che per un pignoramento anteviore si trovavan consegnati a attro depositario custode, di che produsse documento — Quindi citò il percettore a comparire innanzi al Sindaco di Napoli per deliberaris sul suo reclamo prodotto, e ciò a norma del decreto. del 16 di decembre 1813 — Il Sindaco emise il suo parere in iscritto a norma dello articolo 5.º del citato decreto, dichiarando nullo l'atto, e la esecuzione futta dal percettore.

Notificato questo avviso del Sindaco al percettore, egli ne propose reclamo al Consiglio d'Intendenza per le ragioni che promise di addurre e fraditanto spinse l'appuntamento per la ven-

dita degli oggetti pegnorati.

Da ciò avvenne che il reclamante la proprietà ricorse al Consiglio per far decidere a breve termine la controversia.

Il Consiglio della Intendenza di Napoli

« considerando che il credito del percettore è portato per fondiaria in ducati novantasei, e grana venti a carico di Nicola Santucci, e per esso de signori Chiapparelli Raffiaele, e Francesco, per una proprieta sita nella sezione Porto, mentre D. Raffaele Omegna reclama i mobili che esistevano nell'appartamento di sua abitazione di proprietà di D. Giuseppe Mauro a lui appigionato, e sito nel vico sei n.º 11

« che il pignoramento che dicesi fatto a danno di Santucci e Chiapparelli non è specificato dove fu eseguito, val dire nè il quartiere, nè la casa, nè

il numero, nè l'appartamento

« che il percettore non niega di non essere creditore all'atto di Omegna, ma di Santuci, e Chiapparelli, e che Omegna ha dimostrato con partita di Banco, che l'appartamento ove furono eseguiti i mobili è a lui affittato, e non ad altri "che il percettore non ha esibito alcun documento valido per smentire questo fatto — che anzi neppure il niega — ma sosticue soltanto che vi abitavano i suoi debitori, essi, come aggiudicatari della casa, per cui il contributo fondiario gli si dovea — e neppure ciò ha in modo alcuno documentato: ne quando documentato lo avesse, cesserebbe la difficoltà che i mobili eseguiti, e la casa ove la esecuzione si fece, appartengono al si-guor Omegna

« che il signor percettore nulla dedusse; anzi non si presentò innanzi al signor Sindaco di Napoli; nè si è presentato innanzi a questo Consiglio, il quale non può accoglige nemmeno la eccezione d'incompetenza opposta contra l'istesso signor Sindaco sul motivo addotto che l'Eletto è il Sindaco del quartiere; poichè uno è il Sindaco di Napoli, e gli Eletti non sono che Eletti daco di Napoli, e gli Eletti non sono che Eletti

« che molto meno può tenersi conto di ciò che in detta memoria il percettore ha dedotto, allegando la nullità della citazione a lui fatta, perche al di la delle 24 ore, dono seguito il sequestro, giusta l'articolo 5.º del citato decreto; poichè comunque fosse vero che il sequestro seguì nel 21 di giugno, e la citazione col reclamo della proprietà seguì nel 23 dello istesso mese; pure il reclamante non potè fare altrimenti, a motivo che la giornata 21 di giugno cadde di sabato; onde tra le 24 ore avrebbe dovuto notificare al percettore la giornata di domenica: cosa che gli era proibita anche per fatto, poiche il giorno di domenica la officina del

percettore non sta aperta, nè altrove avrebbe potuto il reclamante farlo notificare legalmente

» considerando in fine che per gli articoli 6.º e seguenti del citato decreto, anche malgrado la decisione del Consiglio d'Intendenza, le parti possono ricorrere in tribunale, e non ostante qualunque procedura amministrativa, il contribuente non rimane esentato, nè esimito da tutte le azioni, e persecuzioni del percettore: «e che chi succumbe in un giudizio, deve essere condannato alle spese.

» per tali ragioni il consiglio pronunziando definitivamente in linea amministrativa, ordina che si esegua il purere del Sindaco di Napoli—a qual effetto si tolgano i gendarmi, e si restituiscano i mobili eseguiti, al precedente consegnatario—salve al percettore tutte le ragioni che gli possono competere tanto di reclamare, se lo stima, avverso questa pronunziazione giusta l'art. 6 del Decreto del 16 di dicembre 1813, che di perseguitare il contribuente, ed agire contra i suoi beni a norma tanto del citato decreto che di tutti gli altri regolamenti in vigore

\* it percettore condannato alle spese—( Consiglio d' Intendenza di Napoli 10 di luglio 1834). Sus retinendi-Ecrzo possessore-Moighoramento-Ozione ipotecaria-Fondo evitto-Rilascio-Proferenza-Indennita-Privilegio

Il diritto di riteuere l'immobile migliorato fino a che la indennità non venga soddistata al terzo possessore, contro al quale i creditori del primo alienante spingono le loro azioni, questo jusretinendi era conosciuto nell'antica legge, ed era
tale che, ancor quando il terzo possessore avesse
rilasciato l'immobile senza chieder la indemnità
delle sue migliorazioni, avrebbe potuto condictione
indebiti posteriormente ripetere ciò ch'era dovuto
a lui per la giusta indemnità.

Il pegno dato dallo antico proprietario al creditore suo, certamente così intendessi dato, che le accessioni fossero comprese nel peguo, sia che fossero accessioni naturali, sia che fossero il prodotto della diligenza e della spesa del migliorante, se

questi fosse il debitore.

Esempl — dața în pegno la proprietă, poscia il debitore acquisto l'usufrutto — E compreso l'usufrutto nella causa del pegno?—Si—(l. 18 § 1. de pign. act.) — E l'alluvione? — Si del pari — (cit. l. 18. § 1. de pign. act., et l. 16. de pig. et hyp.)

Data in pegno la casa, è distrutta per incendio — Il debitore la riedifica — Sarà la nuova casa riedificata sotto la causa del pegno? — Si—(1. 21. de pign. act., l. 35 de pign. et hyp.)

Ma, quando fosse stato non il debitore, sibbene un terzo possessore di buona fede, quegli che avesse riedificato la casa data in pegno poscia incendiata, allora la legge tutelava il diritto di colui che in buona fede migliorò - Facea valere il pegno, ma salvo al migliorante il rimborso di ciò che avesse egli speso per la ricostruzione ; imperclocchè egli non era il debitore che diede il pegno - egli era il terzo che in buona fede ricostruì la casa.— « Domus pignori data exusta est, camque aream emit Lucius Titius, et extruxit. - Quaesitum est de jure pignoris - Paulus respondit (son l'espressioni della l. 29 § 2. de pign. et hyp. ) pignoris persecutionem perseverare—(Si trova ciò uniforme al principio della l. 21. de pign. act., ov' è scritto a domo pignori data, et area eius tenebitur : est enim pars eius - et contra ius soli sequitur aedificium) Soggiunge il testo della l. 29 « et ideo jus soli superficiem secutum videri, idest cum iure pignoris . - Fissato senza una distinzione questo principio, sarebbe stato compromesso il diritto del terzo che avea migliorato - Si sarebbe conceduto a' creditori il diritto su cosa altrui, a dispetto dell'assioma a niuno si arricchisca in danno di altri » - Il giureconsulto perciò soggiunge e sed bona fide possessores non aliter cogendos credi-

toribus aedificium restituere, quam sumptus in extructione erogatos, quatenus praetiosior res facta est, reciperent " - (1. 29 § 2 de pign. et hyp.) -Non altramente che Marciano per lo caso di quel gravato di fedecommesso che riedificò la casa incendiata, rispose « Si pars domus quae in diem per fideicommissum relicta est, arserit ante diem fideicommissi cedentem, et cam heres sua impensa refecerit, deducendum esse impensam ex fideicommisso constat » — ( l. 40 de cond. ind. ) — Nè solo ciò, ma con diritto a ripetere condictione indebiti, se per errore non avesse fatto valer questo diritto pria di consegnar al chiamato la casa fedecommessa - « et si sine deductione domum tradiderit, posse incerti condici, quasi plus debito dederit .- (cit. l. 40 § 1. de cond. ind. - e v. per anal. le leggi rapportate da Pothier Pand. Just. de rei vind. lib. 6. tit. 1. art. 3. § 43,44). E notevole la legge 38 de rei vind. per le nor-

È notevole la legge 38 de rei vind. per le norme che dava al giudice ne' vari casi in cui si trovasse in pericolo il possessore migliorante evitto della cosa migliorata — « In fundo alieno quem imprudens emerus, uedificasti, ant conseruisti: deinde evincitur — Bonus Judex vurie ex personis, causisque constituet — Finge et dominum eadem facturum fusises : redata impensam ut fundum recipiat, usque eo duntavat quo praetiosior factus est et si plus pretio fundi accessit, solum quod impensum est — Finge pauperem qui, si reddere id cogatur, laribus sepulchris avitis, carendum habeat; sufficit tibi permitti tollere ex his rebus quae possis : dami ita, ne deterior sit fundus quam si

L'uso di giudicare dello abolito S. R. C. era a quod totus fundus retinetur loco pignoris: adjudicatio tamen fit pro eo solum quod valebat tempore obligationis - debere attendi valorem praesentis temporis, deducto pretio meliorationum per possessorem factarum »- (decis. 38 in De Franchis ).

In Francia la ordinanza di aprile 1667 accordava il diritto di ritenere sino a quando non si fosse realizzato il rimborsamento delle migliora-

zioni - (tit. 27 art. 9)

L'articolo 555. del codice civile (480 l. c.) vuole che si rimborsi al terzo il valore de' materiali e della mano d'opera impiegati nel fondo altrui , senza aver riguardo al maggiore o minore aumento di valore che il fondo ha potuto ricevere, laddove il proprietario voglia conservare le aggregazioni - nel caso del terzo possessore evitto che in buona fede abbia fatto nuove opere e migliorazioni, la legge dà al proprietario la scelta o di rimborsare il valore de' materiali, e della mano d'opera, o di pagar, per quanto sia stato aumentato, il valore del fondo.

L' art. 2175 cod. civ. ( 2069 l. c.) dà al terzo possessore convenuto in ipotecaria il diritto a conseguire il rimborsamento delle spese e migliorazioni fino alla concorrenza del maggior valore che risulta dal migliorator

Merlin di questa rivalutazione parlando, scrive così « . . . e l'istesso giudicato che condanna il possessore a rilasciare l'immobile, deve imporre allo attore l'olbligo di rimborsare prima il prezzo della migliorazione (Rep. univ. pruilège de créance

Sect. 4 § 5 n. 2. pag. 32. 4. edit. )

Nella famigerata causa Gigliardini contra Menta il tereo possessore presentava · la domanda per ritenere lo immobile colpito dalla ipotecaria sino a che il valore delle migliorazioni a lui non venisse soddisfatto - e la Corte di appello di Torino considerò che il terzo possessore non poteva esser riputato nella semplice divisa di creditore quando chiedeva compenso alle migliorie, ed all'aumento - che non è punto nel giudizio di graduatoria, sibbene in figura di separazione ch' egli possa far valere il suo diritto - e che i creditori non abbian a dolersene, poichè essi non ebbero dal debitore loro l'immobile qual' è oggi dopo le migliorie, sibbene qual era nella vecchia sostanza - dichiarò « esservi luogo alla separazione (a profitto del possessore) sul prezzo dell'aggiudicazione del foudo, in quanto importi la plusvalenza di esso per causa delle costruzioni e migliorazioni, da lui dedotte - all' nopo destinò per la liquidazione i periti . . . . ec. » — (Sirey 30 maggio 1810 part. 2. p. 338, 339).

Merlin osserva che se dovesse considerarsi in
 linea di semplice credito quel diritto di cui qui

trattasi, diverrebbe elusorio ogni qual volta i creditori ipotecari del venditore venissero ad assorbire il prezzo del fondo; poiche il credito nel terzo possessore in tale senso non si troverebbe

nè privilegiato nè ipotecario.

Non privilegiato, perchè l'art. 2103 n. 4 non può essere applicabile ad un terzo possessore che acquistò in buona fede per se, e per gli eredi suoi, e che miglioro lo immobile in tale fiducia credendo spendere in propria utilità, non come un architetto, un intraprenditore di oui l'art. 2103 n. 4 il legislatore si occupa, i quali sanno che l'immobile non è di essi, e che spendono la loro opera ed il loro danafo, conoscendo di far ciò nella cosa altrui - L'acquirente non conosce altri, nella qualità di proprietario del fondo, menochè se medesimo - con quale contraddittore farebbe egli i processi verbali, la consegna de lavori, le stime, le procedure, alle quali per l'art. 2103 n. 4. l'architetto, l'intraprenditore debbono conformarsi? - nel senso adunque di privilegio il terzo possessore invocherebbe un azione che non gli è mai appartenuta.

Nemmeno aver potrebbe il voluto credito i caratteri d'ipotecario — non legale, perchè non vi è legge che l'attribuisca — non convenzionale, poichè non avrebbe con chi passare un contratto sulla materia, essendo proprio suo l'immobile, o come proprio possedendolo, migliorandolo — non giudiziale in vigor della sentenza che condannando al rilascio condannasse l'attore a rimiborsar le spese di miglioria, piochè questa non prenderebbe altra • data che quella della inscrizione, e quindi si renderebbe chisoria nel concorso.

Quindi è connaturale alla giustizia rivestire di tutti altra forma la ripetizione del prezzo delle migliorie, lungi la idea o di privilegio, o d'ipotecació si avvera nel senso di azione per ritenere, jus retinendi, in figura di separazione, secondando il principio da Merlin additato così « l'interesse de' creditori è di conservare intatto il valore del loro pegno tale qual era nel momento in cui fu loro data la ipoteca — se la legge obbliga il terzo possessore al rilascio della miglioria come accessione verso il proprietario del suolo, questa alienazione forzata dev' esser fatta mediante giusta e precedente indeunità » — (v. Merlin repertoire privilège de creance sect. 4, § 5, n. 2 tom. 10, pag. 32, 33, 4, edition. id. sect. 2, § 2).

\*\*E necessario però che venga documentata l'asserita migliorazione se vuolsi che il magistrato pronunzi la liquidazione del valor di essa; imperciocche si ha della Corte di appello di Torino (31 di dicembre 1810 causa Bertolino ed Alberto Sirey XI. 183) una decisione nella quale è scritto così « invano l'appellante sostiene di non esser tenuto a rilasciare gl'immobili, se uno che mediante il rimborso delle migliorie — essendo costante che nel codice Napoleone non s'incontri alcuna disposizione su tal proposito — Il beneficio di ritenzione accordato dalle leggi antiche, non può aver luogo se non quando colui che pretenda aver fatto migliorazioni, abbia fornito qualche pravva della loro esistenza, lo che non è stato fatto dall'appellante;

ed infine il dedotto da lui ed articolato nelle conclusioni alla udienza al fine di sostengre le migliorazioni, non è punto ammissibile, non avendo fatto su di ciò la contestazione materia di esame nel primo grado di giurisdizione » — v. Merlin repertoire privilège de créance sect. 2. § 2 v. Pothier, ipoteche tom. 19, pag. 127. — id. tom. 20. pag. 557. ediz. di Milano — v. Fabro de rei vindic. defin. 15 — v. Santelli opuscolo sulle ipoteche — v. decisione della G. C. civ. di Napoli 22 di gennaio 1822 causa Orlando, Muto, e Soreca.

Nel 1813 la nostra Cassazione ebbe a decidere se al terzo possessore competesse il prelevur prima dellu vendita le migliorie fatte nello immobile — Imperciocche la Corte di appello invocando l'art. 2133. c. c. avea detto che le migliorie fossero accessorie, quindi colpite dalle ipoteche; ed avea perciò fatto salve al migliorante le ragioni sul prezzo, non impedita intanto la vendita.

Il. P. M. con dotta requisitoria disse così

» Il signor Durante impugna la decisione, della quale vi si è fatta parola, e dalle sue voci scorgete assai chiaramente che l'unica quistione ad esaminare sia: se un terzo possessore di buona fede avendo fatto molte aggiunzioni all'edificio comperato, il creditore ipotecario del venditore, da cui egli ha causa, possa in un giudizio di espropriazione forzata esercitare i suoi dritti tanto sull'antico podere a lui obbligato, che sulle novelle costruzioni e miglioramenti. — Due sono state sul proposito le teorie; una del tribunale civile; l'al-

tra della Corte di appello di Napoli. — Ha creduto il primo doversi con una perizia assicurare la qualità e l'valore delle ultime opere aggiunte, l'altra avendo per vero che l'art. 2133 del codice civile dia al creditore una ampliazione d'ipoteca su qualsivoglia miglioramento avvenuto nel fondo soggetto, ne ha indistintamente ordinata sulla di costui domanda la spropriazione.

« Egli è facile discernere di qual peso sia la massinia stabilita dalla Corte di appello di Napoli e quanto essa sia da calcolarsi non pure al ricontro della causa presente, ma di tante altre di sinil natura che avvengono tutto di nel foro—Convien perciò fermarsi un poco così sulle regole della legge che sul di loro senso ricevuto presso

quella Corte.

» Niuno deve arricchirsi col danno altrui-Ecco un precetto scolpito nella ragione e nel diritto romano - Pur non è costante nè il diritto romano, nè l'opinione degli scrittori relativamente alla applicazione di questo principio alle spese utili fatte dal possessore di mala fede nel fondo da lui posseduto - Poichè siccome ciascun possessore sia di buona e di mala fede fa sue le spese necessarie, così per le utili seguendo taluni la teorica della legge donum ( C. de rei vindicat. ) han creduto che dovendo sicuramente ripeterle il possessore di buona fede, ciò fosse vietato a quello di mala fede, al quale permettono solamente nel restituir la cosa di prendersi, quando è possibile, ciò che vi ha fatto-di nuovo-Al contrario, altri-fondandosi nella legge plane de heredit. petit. ammettono anche in persona di quest'ultimo il diritto di ripetere le spese utili — Checchè siasi di questa disercepanza, pare non potersi dubitar che nell'antica legislazione il possessore di buona fede
albia avuto la facolta di ritener il fondo migliorato sino a che venisse indennizzato delle spese da
lui fatte nel migliorarlo, e solamente è stato soggetto di quistione anche definita dalle leggi 58
Domus hereditarius exhustas — D. de leg, et
fideicom. 1. — L. in fundo D. de rei vindicat, e
dalla giuris rudenza, in che modo dovessero i
miglioramenti calcolarsi.

« Ciò posto, colui che vindica il fondo dalle mani del terzo possessore di buoha fede deve innanzi tratto rinfrancar costui delle spese necessarie ed utili ivi impiegate, il quale non essendone rimborsato avrà sempre a suo vantaggio l'eccezione doli muli. - Egli è vero che il creditore sia diverso dal proprietario che ricupera il fondo ingiustamente alienato. - In effetto è questo intento a vindicar la proprietà d'altri migliorata, quegli all'incontro altro non chiede che di venderla per esigere il suo credito. Ma che deriva da ciò? Forse il terzo possessore di buona fede deve soffrire che il venditore si approprii il prezzo delle riparazioni o nuove costruzioni utili aggiunte all'antico edificio che lo hanno sensibilmente migliorato?-Tutto ciò che vi rimane incorporato deve essere evidentemente compensato.-Quindi le spese sofferte a tal uopo compongono un credito privilegiato, ed egli vince nel concorso gli stessi creditori antecedenti - leg. 5. 6. e 7. D. qui pot. in pign. - Ed è per la medesima ragione che cotesto credito poziore deve esser liquidato, acciò costi del denaro che sul valore del fondo ricade in benefizio del possessore.

« Si chiari ed adequati principii del diritto Romano trovansi esattamente consegnati nel codice civile — L'art. 555 parlando delle opere fatte dal terzo possessore di buona fede, ordina che « se le piantagioni, costruzioni, «ed opere sono state fatte da un terzo e con i suol materiali il proprietario del fondo ha dritto a ritenerle, o di obbligar colui che le ha fatte a levarle.

« Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore; potrà egli essere inoltre condennato, ove siavi luogo al-risarcimento de danni e degli interessi per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse aver sofferto.

« Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, deve rimborsare il valore de materiali e del prezzo della mano d'opera, senza aver riguardo al maggiore o minore aumento di valore che il fondo ha potuto ricevere.

« Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferta evizione, e che attesa la sua buona fede non sia stato condannato alla restituzione de frutti, il proprietario non potrà domandare che siano levate dette opere piantagioni e costruzioni, ma potrà seegliere o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano di opera, ovvero di pagare per quanto è stato aumentato il valore del fondo.

Nell'art. 2175 si da la norma della quantità che pe implioramenti può il terzo possessore ripetere — i deterioramenti cagionati dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio de crelitori ipotecari e privilegiati, dan luogo contro di lui alla azione per la indennità; ma egli non può ripetere le spese ed i miglioramenti da lui fatti, se non per la quantità concorrente del maggior valore che risulta dal miglioramento.

» Nell' art. 2103 si fissa il privilegio del denaro impiegato ad acquista; la cosa. «d. a- rifarla, e. si suggerisce il modo onde verificare l'uso di tal danaro « quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto di un immobile, purchè sia comprovato antenticamente coll' atto dell' imprestito che la somma era destinata a tal impiego con la ricevuta del venditore che il pagamento del prezzo sia stato fatto cel danaro dato a prestanza.

s'Gli architetti, gli appattatori, i muratori ed altri operat'impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifizii, canali, o qualunque altra opera, purche però per mezzo di un perito nominato ex officio dal Tribunale di prima istanza nenti distretto sono situati gli edificii siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato de'lloghi relativamente a'lavori che il padrone dichiarera di voler fare e che le opere siano state entro sei mesi al più dal loro compinento: verificate da un perito egualmente mominato ex officio

" La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel dippiù che è valuto lo stabile nel tempo dell' alienazione per ef-

fetto de' lavori fatti nel medesimo.

» Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operai godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego sia compruovato autenticamente con l'atto dell'imprestito, e con la ricevuta degli operai, siccome si è detto dianzi per coloro che hanno prestato danaro per l'acquisto di uno stabile.

"Dispone eziandio il codice nello articolo 2133 che la ipoteca acquistata si estenda a tutti i miglioramenti sopravenuti nello inunobile ipotecato —
Questo articolo essenzialmente concerne gl'incrementi naturali, come l'alluvione, il feto degli animali, il frutto, e l'usufrutto che si consolida
alla proprietà, e che il giureconsulto Paolo uguaglia all'alluvione (l. 18 de pign. act.)—

» Egli è perciò in un rapporto intimo con la sezione 1. cap. 2. lib. 2. ove la materia delle ac-

cessioni è trattata, e definita.

» Si estende ancora a' miglioramenti indostriali che faccia il debitore nel podere ipotecate —Pomponio parlando di un foudo legato al quale il testatore avea fatto incrementi, gli assomiglia parimenti all'alluvione, e gli attribusce al legatarino (leg. 24 § 1 de legatis 1.) — La cagione è semplice, perchè si suppone che il proprietario accrescendo, o migliorando il foodo, si avvisi di farlo a profitto di colui il quale per sua volontà vi abbia alcun diritto acquissato, o lo acquisti — Ma in questi casi è bene fare attenzione all'auto-

re dell'accessione—Poichè per una necessaria conseguenza della legge, stessa, il debitore che ha il disegno di vantaggiare la condizione e la ipoteca del suo creditore, è hen diverso dal terzo possessore di buiona fede, il quale bada unicamente al. suo profitto, vantaggiando il fondo che crede suo.

" Non ho voluto signori , rammentarvi per altro queste idee che per farvi a colpo d'occhio conoscere l'enorme errore della decisione impugnata-Il tribunale civile, seguendo le tracce della legge, chiedas sapere quali fossero le rifazioni, miglioramenti e nuove fabbriche fatte dal signor Durante nella casa di campagna del Principe di Teora da lui comperata, sulla quale la signora Sanseverino Capasino avea un'ipoteca anteriore - La Corte di appello distrugge questa sentenza, riconosce erronea la mistira adottata da primi giudici , proclama che il creditore anteriore acquista un diritto su' miglioramenti fatti dal terzo possessore, confonde l'apprezzamento degl' immobili proibito nelle espropriazioni, con la liquidazione de' miglioramenti richiesta dalla legge, ed in tal modo rovescia ad un tratto, non già particolari disposizioni di diritto, ma l'intero sistema legale - Infine per aggiungere maggior peso al suo ragionamento, mette fra le considerazioni di aver il terzo possessore ( e ciò senza causa) riconosciuto per suo il debito verso la signora Capasino, offerendo di pagarlo con la rendita di un anno provveniente dalla casa, mentre che ella confessa nella stessa decisione che inforza di un giudicato antecedente questa offerta fu dichiarata nulla.

» Conchiudo perciò che siavi luogo a cassare cotesta decisione e rimettere la causa alla Corte di appello . . . . — Cianciulli ».

La suprema Corte di Cassazione deliberando nella camera del Consiglio, e facendo diritto alle conclusioni del P. M.

vista la decisione - visto il ricorso per cassazione

» considerando che quantunque l'azione ipotecaria di un creditore sia esercibile sul fondo passato nelle mani del terzo possessore, e sulle accessioni che siansi nel medesimo fatte, non è però meno vero che il terzo possessore debba essere indennizzato delle migliorie fatte in buona fede nel fondo. sino alla concorrenza del valor maggiore che ne è risultato, a' termini dell'art. 2175 del cod. civ.

» considerando che la Corte di appello con l'aver annullata la sentenza del tribunale di prima istanza con la quale erasi prescritto l'apprezzo delle migliorie, ha tolto il mezzo come venirsi in chiaro della quantità delle medesime; ed in conseguenza è venuta ad impedire la indennizzazione prescritta dalla legge; ed è perciò che ha violato il disposto dell'art. 555, e 2175 del cod. civ. - Per siffatte considerazioni-La Corte suprema cassa ed annulla .... » 14 di settembre 1813 - causa Durante Sanseverino, Capasing.

Il Tribunale civile della Senna nella causa Songy ebbe a discutere la quistione del se tra i creditori del venditore del suolo, ed i creditori del comperatore migliorante fosse luogo a contributo sul prezzo dello immobile, quando le nuove costruzioni erano state imposte come condizione della vendita, a cura e carico del comperatore — risolvè per la negativa

« considerando che a' termini dell' art. 2133 c. c. la ipoteca acquistata comprende tutte le migliorazioni sopravvenute allo immobile ipotecato — che
le costruzioni elevate su di un suolo nudo fanno
parte integrante di questo suolo — ne seguono il
destino — ne formano accessione — quindi la ipoteca, la quale comprende il suolo, deve necessariamente comprendere l'edifizio su di esso poscia elevato — che l' art. 2175 cod. civ. è unicamente
applicabile al caso del rilascio — non potrebbe esser invocato nella specie . . . . di una plusvalenza risultante dalle costruzioni elevate da Songy,
essendo la loro edificazione l' adempimento di un
patto già messo a carico di lui nel suo contratto
di acquisto » — La Corte Reale di Parigi adottò i
motivi de' primi giudici — ( 2 di luglio 1836).

La stessa Corte Reale di Parigi 3. camera nella udienza del 18 di gennalo 1837 ritenne che la ipoteca contrattata su di un suolo nudo comprendesse le costruzioni fatte dal comperatore del suolo, e ciò anche nello interesse de creditori, di maniera che, venduto l'immobile incompleto sotto condizione che il venditore compirebbe le fabbriche a sue spese, poscia reso inadempiente il venditore, se le

fabbriche siensi fatte dal comperatore dopo la messa in mora, e dopo l'autorizzazione giudiziaria, competa al comperatore il diritto di ritenere dal prezzo l'ammontare delle costruzioni da lui eseguite, abbenchè non si fosse uniformato alle regole dell'articolo 2103 c. c. 1972 l. c. (causa Dugelay, Jone, Pelletter).

Le considerazioni del tribunale civile erano state così « che se Jone si era veduto nella necessità di compiere egli stesso le costruzioni di cui si tratta, egli non erași attenuto alle formalità comandate dallo art. 2103 c. c. per conseguire privilegio quindi per lui non risultava se non un credito ordinario per lo quale egli medesimo avev' avuto cura di stipulare una ipoteca su vari immobili ap-

partenenti a Dugelay »...

Ma le considerazioni della Corte Reale di Parigi furono « che il prezzo dello albergo era fissato nel contratto a 112000 franchi, benvero comprendendo le opere, ed i lavori che rimaneano a farsi, e che Dugelay avea promesso di compiere - Se dunque Jone si è obbligato a pagare quel prezzo a' creditori inscritti di Dugelay , lo è sotto la condizione sempre ne' sinallagmatici contratti sottointesa che si trovasse la correlativa obbligazione adempiuta, si trovassero eseguiti i lavori che rimaneano a farsi - e Jone notificando a' creditori inscritti il contratto, ha avuto cura di enunciar le clausule costitutive di questa obbligazione

« che Dugelay non adempì la obbligazione - i lavori sono stati fatti, ma da Jone il quale, dopo aver messo in mora Dugelay, si è fatto autorizzare con ordinanza in refere ad eseguirgli a rischio, pericolo, e fortuna di chi ne avea l'obbligo

rivoca la sentenza appellata—autorizza Jone a ritenere sul suo prezzo la somma di franchi 26244, e gl interessi . ec: ——— (18 di gennuto 1837 Corte Rede di Parigi 3. camera).

L' un de soci s'incaricò di pagare con suo danafo particolare, ed oltre al valor delle azioni, tutte le spese che occorrerebbero per ingrandire . e migliorare la fabbrica, e lo stabilimento sociale - fabbricò-aggregò - ma lo stabilimento fu spropriato ad istanza de' creditori inscritti dell'altro socio - Egli non potè far di meglio che rendersi aggiudicatario per lo prezzo di 120350 franchi - Aperto il giudizio di ordine, invocò l'art." 2175 c. c. per dedurre le spese e le migliorazioni da lui fatte - I creditori per fissare la proporzione in cui figurerebbe tra quel prezzo dell'aggiudicazione il valore del migliorato, dissero che bisognava fissare il valore antico dello stabilimento nel suo stato primitivo, di talche, se eccedenza vi fosse dal prezzo dell'antica sostanza, sino a 120350 franchi, ciò solo costituirebbe la plusvalenza ed il privilegio a favore del-socio migliorante - Invocarono l' art. 2103 - dimostrarono con validi documenti che prima delle nuove opere quello stabilimento valeva 133000 franchi - quindi mancava il capimento per soddisfare le pretese migliorazioni.

Il migliorante rispondeva che egli non era un intrapenditore di opera nel senso dell'art.2103 c. c. — che bisognava estimare separatamente il valor delle costruzioni, e prelevarlo a di lui pro, sottiraendolo da 120350 franchi — I periti apprezzarono le migliorazioni in 63000 franchi — sottrassero questa somma da 120350 franchi, somma dell'aggiudicazione — fissarono il valore della vecchia sostanza prima delle costruzioni, a franchi 51350.

Il tribunale omologò il rapporto — accordò il prelevamento de' 69000 franchi; di tal che l'aggiudicatario non farcibbe distribuire a creditori in-

scritti che la somma di 51350 franchi.

Appello — rigetto.
Ricorso per violazione dell'articolo 2103 c. c.
1972 l. c. — imperciocchè si era accordato un
privilegio senza le forme volute dalla legge, e si
era svariato dal principio per lo quale la plusva-

lenza va fissata mirando al valore che l'immobile avea prima delle migliorazioni.

La Corte di Cassazione sulle uniformi couclu-

sioni del signor Hervé a considerando che la decisione ritiene in pundi fatto essere esistita una società tra Houyeau e Moreau-Maugars — che per dare la esistenza convenevole al magazzino di tabacchi e carbon fossile, che prima era in attività, è stato d'uopo aggregare al magazzino autico de' suoli e delle costruzioni importanti con loro accessioni, e ciò nello interesse sociale — che in tale stato di fatti la decisione ha considerato Moreau come terzo possessore, e non come architetto, o intraprenditore — che perciò non v'era luogo ad applicar l'articolo 2103 c. c., sibbene l'art. 21,75 — che quindi non

408
vi e stata violazione, ne falsa applicazione dell'articolo invocato — rigetta » — Cassazione di Parigi
28 di novembre 1838 causa Houyeau, Moreau
Maugurs.

#### N.º 688.

Otrchitetto—Intraprenditore—Touove fabbriche Ricostruzioni-Privilegio-Resduo di prezzo-Phusvalenza

## ( v. n. 687. )

Un architetto chiedeva lo sperimento del suo credito per ricostruzioni e fabbriche da lui dirette nello edifizio del debitor'espropriato - invocava il privilegio guarentito dall'art. 2103 n. 4. c.c. 1972 l.c. Veniva in concorso con lui il venditore privilegiato per residuo di prezzo - La Corte Reale di Parigi disse che il valor primitivo dello immobile dovesse esclusivamente risentire le impressioni del privilegio del venditore - che il privilegio dell'architetto stesse unicamente sulla plusvalenza derivante da' lavori da lui diretti - e che quando non si rinvenisse la capienza per cuoprire entrambi i crediti privilegiati, si facesse contributo, onde proporzionatamente. a' valori dello immobile qual era e delle migliorazioni, per quanto operato avessero di plusvalenza, ciascun de due privilegiati conseguisse la propria quota»—(decisione del 13 di maggio 1815 Corte di Parigi Sirey tom. 16. 2. 338.).

## Documenti-Comunicazione

Il termine di tre giorni enunciato nello art. 282 l. d. p. c. non è stabilito a pena di decadenza — La comunicazione chiesta non può negarsi per ciò solo che siesi domandata più di tre giorni dopo la produzione di essi — Per argomento degli art. 1105 1106 l. d. p. c., lo ritenne la Corte suprema di giustizia di Napoli—(causa Mauro e Maida 18 di agosto 1838)

## N.º 690. .

# Figli natural — Legittimazione per grazia — Successione intestata—Padre

'Se i figli naturali legittimati per grazia potessero ricevere dal padre per testamento più di quello che per legge possono avere nella successione intestata di lui, formò subbietto di grave disamina imperciocchè l'art. 256 delle leggi civili, mentre accorda à l'egittimati per grazia i diritti della legittimità, espressamente dichiara che ciò non rechi pregiudizio nè a figliuoli legittimi, nè agli altri congiunti per ciò che riguardi la successione — L'art. 674 l. c. accorda due terzi al figlio naturale sulla paterna successione di quel che egli preuderebbe se fosse stato legittimo, quando esistano congiunti supersitti, congiunti in grado successibile — e l'art. 682 equipara, in quanto al modo di succedere, i legittimati per decreto del Principe ed i figli naturali.

Cosiffatti principi la Corte suprema di giustizia

di Napoli analizzando, scrivea

e che per tali articoli di legge è dichiarata formalmente nella successione intestata la incapacità de figli legitimati per grazia al di là di quello che per gli stessi articoli è disposto; poichè la limitazione del diritto di successione è per sua intrinseca natura una dichiarazione d'incapacità per tutto quello che eccede la limitazione stabilita — Nè altra è stata la ragione della limitazione che la privazione di quello, che senza di essa si sarebbe ottenuto — Tale limitazione è una conseguenza diretta del priucipio stabilito nello art. 256 col quale si è sanzionato che la legitimazione di grazia recar non debba pregiudizio a' congiunti per la successione

n che, stabilita la incapacità per una determinata quota nella successione intestata, ne deriva spointanea la conseguetiza che la incapacità medesima debba aver luogo e per la successione testata, e per

le altre disposizioni dell'nomo

» che questo principio vedesi espressamente applicato nello art. 824 delle leggi civili per la capacità de' figli naturali a ricevere per testamento, o donazione

» che invano si obbietta tale principio non esstrai egualmente espresso pe figli legittimati per grazia; giacche, stabilita nella successione intestata la similiudine tra i figli naturali ed i legittimati per grazia, non eravi losogno di replicare la stessa disposizione in una materia quasi identica, quale

era quella della successione testata

» che la ragione della incapacità nella successione intestata è affatto la stessa che nella successione testata; poiché quanto alla persona che de ricevere non vi è differenza in ambedue le successioni — La limitazione nella successione intestata dipende da principi di morale pubblica e dal favore dovuto a matrimoni — Alla prole che non è nata da giuste nozze la legge nega, o diminuisce que diritti che accorda alla prole legittimà— Or se per questa ragione è limitato il diritto de legittimati per grazia nella successione intestata; non vi è ragione per escludere la stessa limitazione nella successione testata; poichè quando concorre la stessa ragione, la legge non può senza assurdo esser diversa.

che la incapacità derivando dalla persona del figlio legittimato per grazia invano si oppone che se in mancanza di eredi riservatari la eredità può lasciarsi ad un estraneo, per più forte ragione può

darsi al figlio legittimato per grazia

» che inoltre, se nell'art. 256 delle leg. civ' è formalmente dichiarato che la legitimazione di grazia non offendat di diritto de congiunti nella successione, questo principio è applicabile tanto alla successione testata; che alla intestata; poichè ambedue le specie di successione si comprendono nella espressione generica di successione, essendo risaputo che nel genere si comprenda la specie — Nè rileva che nella materia della successione testata la legge adopera altre espressioni, poichè guardando la sostanza

della cosa, la successione ha luogo tanto per opera della legge, quanto per la volontà dell'uomo

» che da ciò prescindendo, la legittimazione nella successione intestata pe figli legittimati per grazia è una specie di riserva fatta riguardo ad essi a favore de figli legittimi , e degli altri congiunti—Or il diritto di riserva, dipendente dalla legge, non può essere offeso dalla disposizione dell'uomo

» che per le cose innanzi osservate la incapacità essendo dichiarata nello spirito della legge, mal si oppone che si estenda da un caso all'altro

" che inutilmente si allega che negandosi al figlio legittimato per grazia la piena capacità di ricevere per testamento o donazione, la legittimazione niun diritto gli conferirebbe, poiobè siffatta legittimazione dà certamente al legittimato le distin-

zioni di famiglia, e di società

" e che per tutte le ragioni sopra indicate i giudici del merito sono incorsi nella violazione degli articoli 256, 674, 682, ed 824 delle leggi civili, dichiarando capace la signora... a ricevere per lo testamento paterno la intient eredità—annulla»—Corte suprema di giustizia di Napoli 30 di agosto 1838 causa M.... e M.

# Enfiteusi-Eitolo antico-Interpellazione-Domino diretto-Retroattività

( v. n. 113, 161, 175 )

È o nò di rigore il termine di due mesi stabilito dall'art. 1700 l. c., quando s'invochi per enficusi contratta sotto lo impero delle antiche leggi?— Il tribunal civile disse di sì, la Corte suprema si è

espressa ne seguenti termini

» che la disposizione dell'art. 1700 l. c. il quale ' vuole che lo inadempimento per qualunque successore dello enfiteuta di stipular fra due mesi dalla instanza del padron diretto il nuovo obbligo enfiteutico, al che non adempiendo, debb' aver luogo la devoluzione, non sia di tutto rigore, non dicendosi già che per lo inadempimento aver dovesse luogo ipso jure la devoluzione - Il suddetto termine di due mesi non è quindi che comminatorio-al che si aggiunge che nella soggetta specie non trattavasi di un contratto enfiteutico passato sotto lo impero delle leggi civili , ma di un contratto antico-E quindi, al tempo che contrassero gli autori del padron diretto e gli autori delle signore Napolitano, certamente non ebbero in pensiero che la devoluzione seguir dovesse ove fra due mesi il successore dello enfiteuta adempiuto non avesse alla stipulazione del novello obbligo-Ed il legislatore ha pereiò detto negli articoli 1682, e

414

1683 che i contraenti regolato avrebbero le condizioni di un tale contratto, e che in tale mancanza di speciale convenzione osservar si dovessero le regole ch'egli andava a stabilire, fra le quali è quella dello articolo 11700 — È chiaro perciò non potersi senza vizio di retroattività applicare ad un contratto antico la disposizione di esso articolo, quante volte la stessa fosse concepita in termini di tuto rigore annulla — (Corte suprema di gustizia di Napoli 28 di agosto 1838 causa Napolitano contra Capecelatro)

N.º 692.

# Imbecillità-Interdizione-Creditori-Olzione-Congiunti-Estranei-Pubblico

Moinistero

Il giudizio d'interdizione per imbecillità fu ritenuto da un tribunale come giudizio universale,
ehe interessando indistintamente i congiunti ed i
creditori di colui che vuolsi interdire, potess' essere continuata ad istanza del figlio di un creditore, il quale nel 1823 provocato avea la interdizione del debitore, ed avea portato imanzi la procedura fino allo interrogatorio inclusivamente — Il
figlio di colui dicea che, per ottener la condanna
di pagamento, avea egli interesse di far destinare
un amministratore provvisorio con cui legittimar

si potessero le procedure a quel credito relative — Il tribunale accoglieva tale domanda, e destinava l'amministratore provvisorio.

Il P. M. presso la suprema Corte di giustizia con ministeriale del 28 di marzo 1838 enhe a portare le sue vigili cure perchè tale sentenza fosse d'officio censurata — E noi farem tesoro della interessante requisitoria che è scolpita nello arresto di annullamento — I principì quivi racchiusi

sono i seguenti

» 1.º l'azione, il procedimento, e la continuazione di un giudizio d'interdizione sono dalla legge affidati unicamente a' congiunti, non ad estrunee persone - la sola eccezione per gli estranei è quella espressa nello art. 971 delle leggi di procedura a riguardo de' membri del Consiglio di famiglia - La legge è stata troppo circonspetta e severa nel limitare l'esercizio di questo diritto a determinate persone, ed un caso solo prevede come di eccezione, ed è scolpito appunto nello articolo 414 delle leggi civili - Ivi accorda, nella mancanza dei confugi, e de' parenti, un doppio diritto al Regio Proccuratore per dimandare la interdizione, in modo imperativo l'uno, facoltativo l'altro -Nel caso di furore il P. M. ha il dovere di provocar la interdizione, e ciò per vedute di un superiore interesse, pe' danni appunto che possono derivarne alla società - Nel caso poi d'imbecillità o di demenza può, e non deve il Regio Proccuratore, dimandare la interdizione; ma questo potere discretivo è circonscritto alla mancanza del confuge o parente conosciuto dello interdicendo-Tauto non avrebbe la legge ordinato, se avesse voluto illimitato l'esercizio del diritto alla provo-

cazione del giudizio d' interdizione.

» 2.º ed è giusta illazione alla specie che nella sola circostanza in cui il primo provocante la interdizione fosse stato un parente, la procedura avrebbe potuto continuarsi da altro congiumo, e ciò nel fine che il provvedimento della legge è dettato evidentemente nello interesse dello incapace—Ma tali non erano D. . . . ed i suoi figliuoli rimpetto all'interdicendo; quindi non avean costoro il diritto a proseguir l'azione

» discende pure da siffatti principì che l'azione d'interdizione non deve di necessità continuarsi
da colui che la instituì in origine, e che non possano gli estranei riputarsi abili ad intentar giudizio d'interdizione—Sotto questo doppio rapporto
riputiamo erronce le considerazioni di quel P. M.
come pure le considerazioni del tribunale, e con-

tra il voto della legge.

 4.º Da ciò conseguita, che anche quando le parti avessero avuto la qualità ed il carattere proprio alla giusta instituzione o proseguimento del giudizio, non poteva darsi ingresso alla dimanda di destinazione di amministratore provvisorio, se non intimato D. . . . . . denunziato come abitualmente imbecille - E qui notisi esser vero che la procedura d'interdizione comincia col rito solito degli espedienti volontari, ma nel prosieguo e precisamente dopo il parere dell'assemblea familiare, preude l'andamento de' giudizî ordinarî, giusta l'articolo 970 della procedura che vuole la netificazione all'interdicendo-E tanto più cresceva il bisozno di sentirlo, in quanto che eran decorsi nove ami dal 1828 al 1837 epoca in cui fu la prima volta iniziata e proseguita la procedura - Questo lungo intervallo dovea valutarsi, mentre era ignoto se tutta via stavano permanenti nella persona di D. . . . . le cause d'imbecillità, e di demenza - Per siffatte osservazioni, contenendo la cennata deliberazione infrazioni multiplici alla legge nel rapporto degli articoli 413 e seg. delle leggi civili, e degli articoli 970, e 971 della procedura, richiediamo che la Corte suprema l'annulli nello interesse della legge - Il di 10 aprile 1838 -Cav. Letizia Proccurator generale' ».

La Corte suprema, adottando in linea di considerazioni le osservazioni esposte dal P. M. nella sua

requisitoria

annullò nello interesse della legge la denunziata deliberazione » — Corte suprema di giustizia di Napoli 18 di agosto 1838.

. Vaselli vol. 4.

# Clunullamento-Sentenza-Decisione-Erronea considerazione-Considerazione

### disapprovata

( v. n. 127 )

L'articolo 124 l. organica del 17 di maggio 1817 dichiara che non siano soggette ad annullamento be sentenze, o le decisioni mal motivate, quand o la parte dispositiva non contravvenga espressamente alla legge — L'articolo soggiunge « in questo caso la Corte suprema di giustizia si limitera a disapprovare i niotivi ».

Applicava cosiffatto articolo la Corte suprema in una recente decisione con questa formola

« per questi motivi la Corte suprema, in conformità della requisitoria dell'avvocato generale cavalière Mangoni, disapprovando le considerazioni relative alla decadenza dal beneficio dell'inventario, nel merito rigetta . . . » — 14 di agosto 1838—Corte suprema di giustizia di Napoli causa Stella contra Stella.

## Comperatore-Debito-Eerzo possessore-Erascrizione-Ipoteca anteriore inscritta dopo l'alienazione

( v. n. 159 , 853, 648 , 650 , 687.)

Non è dubbio che il terzo possessore, omettendo la trascrizione del titolo di acquisto, rimanga soggetto alle ipoteche anteriori, comunque non inscritte pria che fosse l'alienazione avvenuta.

Osservava la suprema Corte di giustizia di Na-

poli così

« in quanto agli effetti della inscrizione, ed a' modi da render libera la proprietà, dopo di essersi stabilito nell'articolo 2076 l. c. che la semplice trascrizione de' titoli traslativi di proprietà non liberi lo immobile, perchè il venditore non trasferisce che la proprietà e le ragioni che avea sulle cose, ma con la impressione de'medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata, si passò nello articolo 2082 ad indicar come debba il nuovo padrone guarentirsi dagli effetti delle azioni sudettema con la pubblicazione del codice di procedura in Francia, posteriore a quella del codice civile, venne colà con lo articolo 834 come presso di noi, dato il medesimo diritto anche a' creditori non inscritti prima dell'alienazione, purchè si fossero inscritti tra quindici giorni dalla trascrizione fatta . dallo acquirente - e per legittima conseguenza si dedusse che in tal modo anche la ipoteca durava pe' creditori non inscritti prima dell'alienazione -Altrettanto venne in seguito stabilito con l'articolo 917 leggi di procedura civile, corrispondente al citato articolo 834 dello abolito codice di rito; ma come ciò risguardava il solo diritto di metter lo immobile allo incanto, si sono nelle leggi civili aggiunti i nuovi articoli 2077 e seguenti, col primo de' quali si ripete esser permesso a' creditori dello alienante, pria che si esegua la trascrizione del titolo traslativo di proprietà, e fra quindici giorni al più tardi dopo la medesima, d'inscrivere i loro titoli anteriori all'atto di alienazione-scorso qual termine ogni inscrizione è vietata-Quindi l'affermativa della promossa quistione, testualmente risoluta da' sudetti articoli, non può più formare oggetto di quel dubbio che erasi suscitato in Francia pria che pubblicato si fosse il codice di procedura-Ed in conseguenza, lungi che a tal riguardo si fosse con la impugnata decisione violato alcun testo di legge, si sono i giudici del merito conformati a'veri principi regolatori della materia » - Corte suprema di giustizia di Napoli

11 di agosto 1838 - causa Balzano contra Cum-

polongo.

Dote-Convenzioni matrimoniali-Preferenza-Beneficio cujus solnus-Mcoglie-Vedova pria del 1809-Inscrizione non necessaria-Ipoteca legale

(v. n. 156, 178, 317, 340, 345, 447, 453, 527, 604, 649, 670, 680)

I Romani definirono la dote « pecunia quae pro muliere, vel ab illa datur viro, ad ferenda onera matrimonii »-( l. 56 § 1 de jure dot.-v. l. 7, 1. 76 eod., et 1. 20 c. de jur. dot. ) - Essi adottarono dagli Ateniesi l'uso di costituir la dote alle donzelle-(Salmasio de modo usurar. pag. 138 ediz. Lugd. Batav. ex offic. Elzev. anno 1639) - La introdussero la prima volta nelle nozze per coemptionem (Ant. Augustin. in leg. XII tab.) - La sposa portava nella casa dello sposo tre danari come arra dello acquisto del marito - indi fu adottata anche nelle nozze le quali usu contraevansi; di tal che la dote s' intendesse data parte ad ferenda onera matrimonii, e parte affin di distinguere la moglie vera dalla concubina-(Plauto in trin. act. 3. sc. 2 vers. 63 ).

Un-tale sistema però non venne adottato presso tutte le nazioni, poichè fra molte, specialmente presso i Longobardi, il marito era tenuto di dotarla moglie sborsando una somma di danajo detta mephium, o meffium (II. Long. lib. 2 tit. 14 leg. 2) il di cui valore dipendea dal capriccio de contraenti—ma Luitprando lo ridusse a soli 400 solidi pe' nobili, a 300 per le altre classi, se la sposa fosse vergine ( eod. lib. 2 tit. 4 ) ed alla meta se vedova (eod. tit. 8) non ricevendo essa oltre a ciò dal padre, o dal fratello, che il solo furdeffio, cioè un piccolo corredo in die nuptiarum—(lib. 2 tit. 14 leg. 15 eod.).

Presso di noi finche fu in uso il diritto longobardico, cioè fino agli Aragonesi, non si parlo mai di dote ne' matrimoni — Ma, generalizzato l'uso del diritto romano, s' incominciò a costituir la dote

alle donzelle.

Da che reipublicue interest mulieres dotes salvas hubere, propter quas nubere possunt (l. 2 de jur. dot.) da che dotis causa semper et ubique pruecipua, nam publice interest dotes mulieribus conservari, cum dotatas esse ad sobolem procreandum mazime sit necessarium (l. 1 sol. mat.) fu accordata alle mogli per la dote l'azione uzoria, cioè la preferenza a' soli creditori chirografari del marito—Olim mulier agens personali actione rei uxoriae, omnes fere alus creditores mariti agentes exidiochiro, seu chirographo, untecedebat, quanwis vero anteriores—(Aulsio com. ad pand. sol. mat. tom. 1. p. 330 quest. 1.)

Questo privilegio era meramente personale « privilegium , quod inter actiones personales varitur, tribui plucuit (l. 74 de jur. dol.). . . Scire debes , (rescrissero gl' Imperadori Severo , ed Antonino) privilegium dotis , quo mulieres utuntur in

Transley Line

actione de dote, ad heredes non transire (l. unic.

cod. de priv. dot.).

Giustiniano concedè alla donna la ipoteca tacita sopra i beni dotali passati nel dominio del marito ... mulierem in his vindicandis omnem habere post dissolutum matrimonium praerogativam jubemus, et neminem creditorum mariti, qui anteriores sunt, potiorem causam in his per hypothecam vindicare, cum eaedem res et ab initio uxoris fuerint, et nuturaliter in ejus perminserint dominio . . . . volumus itaque eam in rem actionem in hujusmodi rebus quasi propriis habere, et hypothecariam omnibus anteriorem possidere (l. 30 c. de jur. dot.) -Indi trasfuse gli effetti dell'azione uxoria nell'azione ex stipulatu, ancorchè non vi fosse intervenuta stipulazione « rei uxoriae itaque actione sublata . sancimus omnes dotes ex stipulatu actione exigi, .sive scripta fuerit stipulatio, sive non: ut intelligatur reipsa stipulatio esse subsecuta. . . . et ut plenius dotibus subveniatur . . . in hujusmodi actione danvis ex utroque latere hypothecam»-( l. unic. c. de rei uxor. act. )

ut si quis donvim rénovasset, aut etiam agrum emisset, non possit talia privilegia mulieribus opponere

(nov. 97 cap. 3.)

Il privilegio, che da queste leggi nasceva, a somiglianza di quello dipendente dall'azione uxoria, cra personale alla sola donna . . . . prueferri autem aliis creditoribus in hypothecis tunc censuimus, cum ipsa mulier de dote sua experiatur: cujus solius providentia hoc induximus(inst. de act. \$ 29 in fine -v. Fabro de conjecturis lib. 8 cap. 13 sulla tesi che è concepita così - Mulieris privilegium ut creditoribus praeferatur non transire in liberos.)

Ma il favore conceduto dalla legge assiduis fu ricevuto nel nostro regno con la modificazione che la preferenza valesse in faccia a' soli creditori aventi ipoteca tacita, non dirimpetto e que'che l'avessero espressa-(v. Aulisio ad pand. sol. mat. tom. 1. p. 330 -v. Basta jur. priv. neap. inst. l. 2 tit. de

jur. dot. § 478 in not. ).

Il codice adottato presso noi nel 1809 distrusse con l'art. 1572 lo smodato favore della degge assiduis, disponendo che la moglie non godesse alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecari ed auteriori del marito- Ma conservò con l'art. 2121 la tacita ipoteca nascente della legge unica de rei uxoriae actione sopra i beni del marito per sicurczza della dote-E sebbene per la efficacia di tutte le ipoteche avesse con lo art. 2134 richiesto la inscrizione su' pubblici registri, esentò con lo art. 2135 da questa formalità la ipoteca delle mogli, e dispose esistere "indipendentemente da qualunque inscrizione la ipoteca legale delle mogli sopra i beni del marito ».

Con la legge poi del 3 di gennato 1809 fu prefinito il tempo ed il modo d'inscrivere i privilegi e le ipoteche onde conservare il grado e l'anteriorità derivante da rispettivi contratti.

Nacque il dubbio se, vedovata la donna prima del codice civile, e non inscritta la sua ipoteca a termini di questa ultima legge, avesse perduto il privilegio nascente dal contratto nuziale?

La ragione di dubiare venne da che lo art. 91 della legge del 3 di genna 1809 fulminava la decadenza dal diritto, qualora nel termine da essa in-

dicato non si fosse presa la inscrizione.

La già Corte di cassazione di Napoli ragionò così « considerando che con l' art. 2134 del codice civile nell' ordinarsi che la ipoteca, sia legale, sia convenzionale, sia giudiciaria, non prendeva rango se non dal giorno della inscrizione, fu soggiunto salve le eccezioni contenute nel seguente art. 2135, ov'è critto «esiste indipendentemente da qualtunque inscrizione a beneficio delle mogli per le loro doti, e convenzioni "nutrinoniali sopra gl' immobili de' loro mariti dal giorno del matrimonio "

« consideraudo che per le leggi in vigore presso di noi prima della introduzione del codice civile le donne maritate, come le vedove, godevano della

ipoteca legale sopra i beni de' loro mariti

« considerando che con i citati articoli 2134, e 2135, non essendo derugate le leggi allora esistenti intorno alla ipoteca legale delle mogli sopra i beni de mariti, anzi essendosi con i medesimi concesso ancora a quelle donne che fossero state maritate sotto di una precedente legislazione la quale l'escludeva, non saprebbe intendersi come senza averne fatto parola, e col silenzio, ne fossero rimaste prive le vodove che n'eruno in possesso prima che il codice civile avesse avuto forza di legge presso di noi.

« considerando che la legge del 3 di gennato 1809 pubblicata d po ch' era stato già posto in osservanza il codice civile, non ebbe per oggetto di rivo-carne le disposizioni, ma di provvedere alla sua esecuzione per la parte che riguardava il novello sistema ipotecario che con lo stesso era venuto a stabilirsi; e che in conseguenza gli art. 91, e 92 della legge del 3 di gennaio 1809, co' quali fu accordato il termine di quattro mesi per fare le loro inscrizioni, e così conservare le ipoteche, i privilegi, ed il grado che loro assegnavano le leggi veglianti al tempo del contratto, doveano intendersi coerentemente a quanto si era nel medesimo codice disposto, cioè di essere necessaria la inscrizione ne'libri del conservatore per prendere il grado in tutti i casi compresi nella regola generale stabilita nello art. 2134, ma non già di aver esteso l'obbligo di prendere la inscrizione ne casi di eccezione preveduti nello stesso art. 2134, e specificati col seguente articolo 2135, altrimenti ne seguirebbe che i citati art. 91, e 92 avrebbero avuto la forza di derogure, senza nemmeno farne menzione, le nostre antiche leggi e le disposizioni del medesimo codice civile le quali indipendentemente da ogni inscrizione accordano alle mogli senza alcuna distinzione l'ipoteca legale sopra i beni de' mariti per ragione delle loro doti e convenzioni matrimoniali » — (24 di febbrato 1818 causa Spinelli, e Caracciolo di Melissano. — v. Catalani tom. 1 p. 202).

La gran Corte civile di Napoli nella graduatoria a danno del *Principe di Cariati*, osservava così

« la ipoteca legale acquistata da D. Gaterina Doria non soffrì alcun cangiamento con la pubblicazione del codice civile, della legge del 3 di gennato 1809, e della prima parte del codice per lo Regno delle due Sicilie a poichè con l'art. 2135 codice civile furono rispettati i diritti, e le ipoteche precedentemente acquistate—nè le attuali leggi civili possono offenderli, poichè la morte del marito avvenne nello soroso secolo

e l'antefato gode degli stessi attributi, e delli stessi privilegi della dote; ed è opinione inconcussa—quiudi è guarentito dalla stessa ipoteca legale non soggetta ad inscrizione; e per siffatte ragioni la dote, l'antefato, e gl'interessi doveansi graduare con la epoca de capitoli matrimoniali»—(28 di

aprile 1834.)

Questa decisione, denunciata alla Corte suprema di giustizia, venne applaudita

La Corte suprema osservò

« che l'ammissione con privilegio a pro della duchessa vedova di Seminara del di lei credito per le doti ed antefato con gl'interessi corrispondenti, è uniforme a canoni di legge

« che è oziosa la distinzione si fa tra le doti inscritte, e non inscritte; di debito, e condominio, tostochè non può negarsi che competa così per la costituzione, che per la restituzione della dote; ed antefato la ipoteca legale, il dubbio sulla inscrizione è inopportuno in bocca del debitore

« che la inscrizione non dà la ipoteca, ma la conserva, e fissa il grado nel concorso de terzi creditori—in faccia al debitore non vi è distinzione di qualità, e natura di creditori—tutta la roba del debitore forma la garentia de' suoi creditori, di qualunque natura sia il credito»—( causa Doria, e Spinelli 10 di febbrato 1835):

## N°. 696.

Dote-Privilegio-Moglie-Vedovata fa 's 1809, e'l 1819-Queriorità dal contratto matrimoniale-Inscrizione non necessaria

( v. n. 695. ) .

Il codice civile con l'articolo 2121 conservò alle mogli su' beni de loro mariti la ipoteca legale derivante dalle leggi anteriori—ipoteca la quale definì con lo art. 2135, esistere senza formalità d'inscrizione tanto per la dote, che per le conventioni matrimoniali — Ma poichè le leggi civili pubblicate nel 1819, nel ritenere gli stessi principi, soggiunsero con lo art. 2032 « la vedova per conservare la sua ipoteca legale sarà tenuta di prendere la inscrizione fra il termine di un anno — dopo questo termine pren-

derà il suo rango dal dì della inscrizione, senza rimontare alla epoca del contratto matrimoniale à si dubitò se, vedovata la donna nel 1818, val dire pria delle nuove leggi imperanti dal 1819, fosse stata obbligata ad inscrivere fra l'anno dalla pubbligazione di questa ultima legge— Fu ritenuta la negativa.

Il tribunal civile di Napoli osservò

« che non reggeva la eccezione di non poter prendere il rango la dote di D. Caterina Nozzoli perchè divenuta vedova non avea inscritto il suo credito dotale, ed avea fatto cessare la ipoteca legale che avea su' beni del marito - esiste la ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione a beneficio delle mogli per ragione della dote, e delle convenzioni matrimoniali sopra gl'immobili de'loro mariti dal giorno del loro matrimonio (art. 2031 l. c.) e sebbene per l'art. 2032 dette leggi per morte del marito se mai non siesi presa inscrizione della dote , la wedova per conservare la sua ipoteca è tenuta di prendere inscrizione fra. il termine di un anno, pure essendo la Nozzoli trapassata a 25 di gennaĵo 1818, pria della pubblicazione delle vigenti leggi , non era nell' obbligo , secondo le leggi di quel tempo, di far inscrivere la sua dote nel corso dell'anno dalla morte del marito-la sua ipoteca legale prende rango dal giorno del suo matrimonio che seguì nell'anno 1766 .-(27 di luglio 1825 collocazione de' creditori a danno del barone Valente ).

La Corte suprema di giustizia ritenne

« che per l'art. 2121 codice civile era attri-

buita la ipoteca legale à diritti, ed a' crediti delle donne maritate sopra i beni de' loro mariti

« che l'art. 2 135 dello stesso codice accordava alla moglie il beneficio di conservare la ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione sopra gl'immobili de'loro mariti, per ragione delle doti, e convenzioni matrimoniali, da computarsi dai giorno del loro matrimonio: e questo beneficio si riputava reale, ed indotto pel favore della dote, per cui si conservava dalla moglie, anche dopo sciolto il matrimonio

« che tutte le mogli divenute vedove sotto lo impero del detto codice acquistarono per virtù degli esposti articoli la loro ipoteca legale non soggetta a veruna formalità per essere conservata

« che l'art. 2032 delle attuali leggi civili, che obbliga le mogli dopo sciolto il matrimonio per morte de mariti a prendere inscrizione fra il termine di un anno per la loro dote, onde conservare la ipoteca legale, è una legge nuwa portante novellu disposizione, e quindi non può agire se non dal tempo in cui venne promulgata, nè può obbligare se non quelle mogli che vanno a divenir vedove sotto il suo impero; altrimenti il detto articolo sarebbe a dirsi retroattivo contra la volontà del legislatore che non ha espresso in esso verun carattere di retroattività

« che non può dirsi che l'articolo 2032 suddetto sia dichiarativo dello fit. 2135 dello abolito codice civile, e sotto questo rapporto possa avec forza retroattiva—imperciocchè non sono nella classe delle leggi dichiarative quelle leggi che portano novella disposizione di diritto.—E poi il legislatore nelle attuali leggi civili, prima del detto art. 2032, a nello art. 2021 la riportato a parola tutto il disposto dello art. 2135 del codice civile adottandolo per intero, lo che dimostra, che egli non lo ha creduto suscettibile di spiega, o di dichiarazione alcuna; altrimenti in vece di adottarlo, o lo avrebbe abbandonato, o lo avrebbe corretto in quella sede dove lo ha piazzato.

« che la dispositiva dello art. 2032, guardata letteralmente come è espressa, ben dimostra che l'articolo non si riferisee che al tempo futuro, e non già al passato: loche vieppiù si conferma confrontandosi il disposto in questo articolo con lo articolo

seguente 2033

a che volendosi pensare diversamente s'ignorerebbe il tempo utile, in cui le vedove precedenti alle attuali leggi civili divessero prendere inscrizione per conservare le loro ipoteche legali già acquistate sotto lo impero dell'abolito codice civile. Nè valerebbe il dire che questo anno dovrebbe cominciare dal di della promulgazione delle leggi civili, imperciocchè ciò sarebbe, nou già un interpetrare l'art. 2032, ma un aggiungere al suo dispositivo un caso non espresso, ed un termine di decadenza che non vi è

« che dalle cose già dette risulta che le donne vedovate sotto lo impero dello abolito codice civile restano sotto la protezione degli art. 2127, e 2135 del codice stesso, e le donne redovate e che vanno a vedovarsi sotto le attuale leggi civili son colpite dalla disposizione dell'art. 2032 delle stesse leg432 gi »—(23 di agosto 1823 causa Cito contra Antinori e Scarpa).

La gran Corte civile di Napoli osservo in altra

causa

« che per lo codice civile la ipoteca dotale delle donne maritate esisteva indipendentemente dalla inscrizione, e non eravi disposizione alcuna per la necessità della inscrizione in caso di vedovanza

« che la disposizione relativa alla esenzione della inscrizione essendo generale, non potevasi per lo abolito codice limitare al tempo in cui il matrimonio perdurava; poiche una legge espressa in termini generali non è suscettiva di distinzione senza alterarsi la sua forza

« che quindi tutte le ragioni che si allegano contrario, e che tendono a dimostrare che sciolto il matrimonio cessa la ragione della escuzione, non possono distruggere, o diminuire le

conseguenze generali

« che ciò diviene anche più evidente, allorchè si ponga mente che l'abolito codice non prescrive alcun termine per la inscrizione nel caso dello scioglimento del matrimonio, ed avrebbe potuto alla vedova disputarsi la validità di una mscrizione forse presa due giorni dopo la morte del marito — e ciò sarebbe stato un assurdo, giacchè non si può in mancanza di espressa legge richiedere che una formalità o un atto si faccia in certo termine

« che la legge del 3 di gennato 1809 non alterò ciò che era prescritto nel codice civile per la ipoteca dotale, poichè non si legge alcuna dispo-

sizione che ciò contenga

che se quella legge proserisse la inscrizione de privilegt, come delle ipoteche, non è essa applicabile alla ipoteca dotale che non è un privilegio nel senso vero della legge, ma una ipoteca legale esente da inscrizione

« che la legge unica del codice Giustinianeo nel titolo de privilegio dotis non è applicabile alla specie, poichè prescindendo che quella legge per opinione costante degli interpetri non riguardava i figli della dotata, è essa relativa al privilegio straordinario che per la legge assidats la donna maritata aveva-sopra i creditori antecedenti al matrimonio

« che nella specie la vedova non avendo inscritto fra l'anno dalla pubblicazione delle attuali leggi, non ha perduto il privilegio delle doti medesime, ove fosse essa divenuta vedova sotto lo impero di altra legge

" che mal si sostiene essere la disposizione delle presenti leggi dichiarativa delle precedenti, e perciò applicabile a'casi verificati sotto lo impero delle antiche leggi; poichè non può riputarsi dichiarativa quella legge che contiene una nuova disposizione, quale sicuramente è quella del termine prescritto per la inscrizione dopo la morte del marito n — (31 di gennalo 1834 causa Prete contra de Sunctis).

Dote-Moglie-Vedocata dopo il 1819-Moancanza d'inscrizione fra l'anno-Decadenza

( v. n. 696 )

Il codice per lo regno delle due sicilie pubblicato nel 1819 ritenne le disposizioni dell'antico diritto, e dello abolito codice civile circa la esistenza della ipoteca legale delle mogli su i beni de loro mariti (art. 2007 l. c.) indipendentemente a qualunque inscrizione (art. 2021) dal giorno del matrimonio — ma spiego che questo privilegio non si estendesse al di là della durata del matrimonio; cosicchè, sciolto questo per la morte del matrito, la vedova per conservare la sua ipoteca, debba prenderne la inscrizione tra il termine di un anno.

Vedovat' adunque la donna sotto lo impero delle leggi civili, perderà ogni anteriorità la sua ipoteca, ove non l'avesse inscritta fra il termine di un anno — L'articolo 2032 delle stesse leggi è così concepito

« Sciolto il matrimonio per la morte del marito, se mai non siesi presa inscrizione della dote, la vedova per conservare la sua ipoteca legale, sarà tenuta di prendere inscrizione fra il termine di un anno — Dopo questo termine la ipoteca prenderà il suo rango dal giorno della inscrizione, senza rimontare alla epoca del contratto matrimoniale ».

La Corte suprema con l'arresto del 23 di agosto 1823 da noi rapportato (n. 696 in questo vol. pag. 429 e seg.) ritenne, che le donne vedovate, e che vanno a vedovarsi sotto le attuali leggi civili, son colpite dalla disposizione dello articolo 2032 delle leggi stesse.

#### N.º 698

# Dote-Ipoteca legale-Eredi della donna-Inscrizione ipotecaria

#### ( v. n. 697 )

Non andava confusa la ipoteca tucita nascente dall'azione ex stipulatu, col privilegio della legge assiduis.

La prima accordata da Giustiniano alle donne per sicurezza della loro dote era di sua natura un diritto reale, e quindi trasmessibile agli eredi ed a successori — ad mulieris heredes ex stipulatu actio secundum sui naturam transmittatur, sive expressa fuerit, sive ex hac lege inesse intelligatur (1. tavica cod. de rei uxor. act. § 6.) a differenza del privilegio nascente dalla legge assiduis che, come personale,

tà, hanno imposto lo stess' obbligo a' loro eredi, ove il matrimonio si fosse sciolto per la morte delle donne.

Sciolto il matrimonio sotto lo impero del codice civile per la morte della moglie, i di costei credi ebbero o no bisogno della formalità della inserzizione per conservare la tacita ipoteca dotale della loro autrice?—lo ebbero allo apparir delle leggi del 1819?—lo ebbero nel 1809 gli eredi delle donne trapassate anteriormente?

La Corte suprema osservò

« che sia fuor di dubbio, che a termini della legge unica cod. de rei uxoriae actione la ipoteca tacita, o sia legale accordata dallo Imperadore Giustiniano alla dote, sia trasmissibile non solamente a figli, ma benanche agli eredi anche estranei della donna

« che quindi non possa negarsi che alla epoca in cui sopravvennero le novelle leggi del regime ipotecario, la Principessa D. Vittoria d'Amore avesse potuto avvalersi della ipoteca medesima che per virtù della legge competeva alla madre per le doti, indipendentemente da quella che potesse nascere dallo stipulato in forza de patti contenuti ne' capitoli matrimoniali

« che sia chiaro aucora che si tratterebbe nella specie del solo esercizio della ipoteca legale senza il minimo concorso del privilegio tratto dalla legge assiduis 12 cod. qui potipres in pignare habeantur, perchè si chiede di prendere il rango che nasce dalla ipoteca, e non di escludere i creditori

anteriori

» che non di meno non sia quistione di vedere se la signora d'Amore nel tempo della pubblicazione delle novelle leggi fosse corredata di una ipoteca legale per le doti materne, ma hensì se abbia potuto conservarla senza prendere inscrizione

« che l'articolo 2134 dello abolito codice civile, cui corrisponde l'articolo 2020 delle leggi civili, sottoponga alla formalità della inscrizione, senza distinzione alcuna ogni ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale

« che questa regola generale soffra una eccezione soltanto nel favore de' minori, e delle mogli— (articolo 2135 del suddetto codice, ripetuto nello ar-

ticolo 2021 delle leggi civili)

a che la ragione della eccezione stia nella impossibilità in cui sono di provvedersi d'inscrizione i minori per la imperfezione della età, e le mogli per la soggezione in cui vivono in riguardo al marito

« che sotto questo rapporto la esenzione dalla inscrizione della ipoteca legale che compete per le doti, sia un privilegio tutto personale delle donne maritate

« che quindi fuor di proposito lo invochi a suo beneficio la signora d'Amore come erede della già

defunta madre

« che in effetti la legge transitoria del 3 di gennafo del 1803, facendo retroattive le novelle sanzioni del regime ipotecario, sottopose tutte le untiche ipoteche alla formalità della inscrizione analogamente a ciò ch'era prescritto nel codice civile « che quindi l'obbligo d'inscrivere fu imposto a tutti, tranne coloro che secondo le novelle leg-

gi ne fossero esenti

« che trovandosi la signora d'Amore nella regola, e non già nella evcezione, sia stata colpita da cotesta legge transitoria da non potere diversamente conservare la sua ipoteca, che per mezzo della inscrizione.

« che non valga il trarre argomento da ciò che si è opinato sotto lo impero dello abolito codice civile per le donne che siano trapassate dopo la pubblicazione delle novelle leggi-Imperciocchè se si è creduto che la esenzione dalla inscrizione continutisse anche a pro degli eredi, e molto più de' figli, è stato perchè diversamente, trapassata appena la donna, sarebbe svanito tutto lo effetto della ipoteca legale, trovandosi la dote posteriore a tutte . le obbligazioni che avesse potuto contrarre il marito durante il matrimonio; giacchè a nulla avrebbe potuto giovare la inscrizione posteriore, come quella che attribuisce rango dal giorno in cui vien presa-Ed è perciò che piene di saviezza le novelle leggi han futto cessare ogni dubbio, ed hanno ovviato ad ogui inconveniente, prescrivendo che la ipoteca legale, conceduta alle donne ed a' minori, tutto che non inscritta, si trasmetta agli eredi anche estranei-a condizione però che ne sia presa la inscrizione tra lo giro di un anno dal di dell' aperta successione - (articolo 2033 leggi civili)

« che ben diverso sia il caso quando allo apparire delle novelle leggi non siasi trovata esistente la donna, ma bensì lo crede; attesochè in tale ipotesi, mancando la persona privilegiata, il beneficio della esenzione non ha potuto trovare ingresso, cel avere il suo incominciamento; nè lo erede può allegare di averne risentito alcun danno, perchè poteva profittare del tempo utile accordato dalla legge del 3 di gennaio 1809, e di decreti posteriori, e conservare così l'istesso grado, che per la sua anteriorità corrispondeva alla ipoteca

« che a prescindere da ciò, sia un canone inconcusso di giurisprudenza che ogni limitazione delle sanzioni generali della legge, debba sempre restrittivamente interpetrarsi, e non estendersi da caso a caso, e ciò tanto più nella specie, quanto che trattasi dello importante oggetto di render pubbliche le ipoteche

« che sia facile il raccogliere dalle cose finora esposte, che la gran Corte civile, riconoscendo a pro della signora d'Amore per le duti della madre, giù trapassata alla epoca della pubblicazione delle novelle leggi, una ipoteca legale esente dall'obbligo della inscrizione, sia incorsa nella violazione della articolo 2134, ed abbia falsamente applicato alla causa l'articolo 2135 dello abolito codice civile

" ha osservato che, ritenuta la necessità in cui i trovò la signora d'Amore d'inscrivere la sua ipoteca fin dul tempo della introducione del novello regime ipotecurio, si renda superflua ogni quistione subalterna, se fosse o no applicabile alla specie lo articolo 2033 delle leggi civili, per l'obbligo che impone agli eredi della donna di prendere inscrizione tra do giro di un anno: trattandosi di successione aperta antecedentemente; e se la spropria-

zione di già seguita de' fondi ipotecati, quando la signora d'Amore ha preso la inscrizione, l'abbia mabilitata a concorrere utilmente sul prezzo, come ha sostenuto il ricorrente, poggiato sulla violazione degli articoli 2166, 2180, 2193, 2194, e 2196 cod. civ., degli articoli 2060, 2074, 2093, 2094, e 2096 delle leggi civili, e degli articoli 777, 778, 779, 786, 790, 796, ed 836, ed

837 l. d. p. c.

« che d'altronde non vi sia luogo a discutere il merito dell'azione subalterna di cui si avvale la signora d'Amore per la ipoteca legale, che nella qualità di minore assume di esserle appartenuta dopo la pubblicazione del codice civile contro del . padre suo tutore, per avere omesso di prendere la opportuna inscrizione per le controvertite doti-Imperciocchè questa azione non fu esaminata dalla gran Corte civile, ed oltre a ciò non va esente da miscela di fatto che deve prima accordarsi innanzi al giudice del merito»-annulla-( Corte suprema di giustizia di Napoli 25 di settembre 1830-causa Heigelin contra d'Amore ).

La gran Corte civile di Napoli in grado di rinvio riesaminando la quistione medesima, la discusse

così

« In quanto al diritto, la ipoteca legale, ossia quella ipoteca che viene dalla legge senza alcun fatto dell' uomo, fu accordata alle doti dalla legge unica cod. de rei uxuriae actione-L'espressioni di Giustiniano in quella legge, ed il costante uniforme sentimento di tutti gli scrittori, dimostrano sino alla evidenza che quel beneficio è accordato alla cosu cioè alla dote, e non alla persona, cioè alla della-quindi fuori d'ogni dubbio era trasmessibile agli eroli, a' quali appartiene il diritto di ripetere la dote istessa.

« Il codice civile de' francesi, presso i quali era in uso la romana legislazione, per questa partie per inlinente ritenne la ipoteca legale per le doti nel senso stesso, e nella estensione medesima del diritto Giustinianeo—anzi, cominque non si riconoscesse nel colice civile nè ipoteca generale, nè ipoteca de' beni futuri, pur tuttavolta si ritenne la ipoteca legale per le doti, non solo generale, ma capace di affligere tutt' i beni presenti, e futuri.

« La pubblicità de registri in rapporto alle ipoteche convenzionali e giudiziarie, fu estesa anche dalla novella legislazione francese alle ipoteche legali.—In quanto alle doti però l'obbligo non ne fu giarmari imposto, nè alle donne, nè al loro eredi—vi si vollero tenuti i mariti sotto pena di stellionato (art. 2136)—ed in di loro difetto i Regi Procuratori presso il tribuvale civile del donicilio de mariti (art. 2138)—Quindi non fu giarmari debitato in Francia che le donne ed i Iror erate godessero della ipoteca legale, senza bisogno d'inveriver-lu—Ne rende irrefragabile testimonianza un avviso di quel Consiglio di Stato del di 8 maggio 1812 approvato dalla potesta suprema.

" La massima di sopra assodata è così certa, che non ha avuto il tuenomo dubbio di sanzionarla l'augusto legislatore, che nel 1819 dettò leggi civilì alle due Sicilie—Leggesi in fatti nell'articolo 2033 che la ipoteca legale couceduta alle don-

ne, tutto che non inscritta, si trasmette a loro eredi, anche estranci—Questoarticolo medesimo fa conoscere quanto erroneamente si avvisassero coloro
che vogliono nel § 2 dello articolo 2135 riconoscere una eccezione ristretta alla sola persona delle
mogli, once esentare esse sole, e nella sola costanza del matrimonio, dalla obbligazione di doversi inscrivere.

" Non essendovi dunque alcun dubbio, che per la legislazione francese contenuta nel codice civile crano esenti du inscrizione le doti, e per conseguenza tutti coloro, cui esse potevano appartenere, sia che fosse la moglie, sia che fosse la vedova, sia che fossero i di lei eredi, rimane soltanto a discutere, se alcuna innovazione sul proposito si ravvisasse nella legge transitoria del 3 digenna o 1800-Ha la gran Corte riflettuto in conformità di tante decisioni sue, ed arresti della suprema Corte di giustizia, che la legge istessa, lungi dallo aver avuto in progetto di distruggere la sanzione generale del codice civile, si propose anzi di manodurre i creditori alla esecuzione della legislazione novella che nuova, ed interessante poteva cagionare non leggieri inconvenienti, senza i pratici schiarimenti circa la esecuzione-Quindi fu diretta a dettare il modo onde compiere nel realizzarsi il voto della legge - Che di fatti il preliminare che ivi si prepone annunzia chiaramente questa idea nelle seguenti espressioni « considerando la necessità di provvedere alla esecuzione del codice Napoleone per la parte che riguarda il regime ipotecario »-ragion dunque vuole, che non si contenga nella legge

transitoria, in quanto alle antiche doti, una disposizione sul proposito diversa da quella prescritta nel codice civile.

- » Che in conseguenza di ciò nello art. 95 della legge del 3 di gennaîo 1809 furono designate le persone che doveano, per li compresi nella regolu, e non già nella eccezione inscriversi, e multati i trasgressori-Or, se le norme della legge del 3 di gennaîo sono rimessive alle norme del codice civile circa la inscrizione delle doti, è conseguenza la più legittima, che niuna deroga, e niuna alterazione poteva indursi, se lo scopo era quello solo di mettere in armonia gli antichi creditori col prescritto nel codice civile, ed alla disposizione della legge aggiungere la pratica con cui eseguirsi - che perciò era indifferente alle donne, o u' di lore eredi il prescritto nella legge transitoria, attenta la loro ipoteca tacita, ossia legale, e privilegiata in quanto alla inscrizione-I loro dritti uon restarono pregiudicati-tanto ha pure considerato la Corte suprema nello arresto di rinvio del 25 di settembre 1830.
- « Che in fine non si è mai dubitato che alcun obbligo non si era ingiunto alle vedovate, od agli eredi delle trapassate nello stato di mogli, di doversi inscrivere sino al 1819—costoro all' ombra, e sotto lo scudo della legge, riposavan tranquilli per la sicurezza delle doti, e convenzioni dotali.
- » In rapporto poi alle leggi civili del 1819, la gran Corte ha ponderato primieramente ciò che da principio si è premesso, cioè che queste leggi nello articolo 2033 risolvono e rischiarano due quistioni—la prima, che le voci meglic, donna ma-

ridata, sieno comprensive di qualtaque stato in cui trovisi la dottata—l'altra, che la ipoteca legale esente dalla inscrizione sia un diritto reale, ed estensivo ancora agli credi estranei—Sull'epòca poi, dalla quale le citate leggi del 1819 debbano aversi obbligatorie, e se esse, in quanto alla ipoteca legale della dote, colpiscano le già vedovate innanzi la di. loro promulgazione, o i di loro eredi, tali di già divenuti, la gran Corte ha ritenuto che ivi si parla de soli avvenimenti posteriori—ciò pe seguenti motivi

s 1. nel più volte citato articolo 2033 si dichiara che le ipoteche legali per dote, ancorchè non inscritte, passano agli eredi anch'estranei delle donne—dunque fino al momento di dette leggi del 1819 così va rvgolato ogni avvenimento che precode; ed è perciò che l'erede della dotata ha acquistato un diritto, quando alla medesima è di già succeduto, consistente nella trasmissione della ipoteca legale, esente dalla obbligazione d'inscriverla

» 2. per trasportare i diritti quesiti sotto lo impero della nuova legislazione, fa d'uopo che s'imponga espressamente—ciò non si ravvisa nel proposito, come si ravvisa ne' casi di prescrizione, e

di ricompera

» 3. nello articolo 2033 si obbligano le vedove a prendere la inscrizione tra un armo dallo sciolo matrimonio — ciò non può intendersi che per le vedovate dopo del 1819—così ne impone la proprietà del discorso, e delle regole grammaticali, che vogliono riferire l'anno di diluzione alla epoca del caso preveduto, cioè, dallo scioglimento del

matrimonio-Ciò è sempreppiù dimostrato dallo articolo 2033, nel di cui primo come si prescrive a' minori divenuti maggiori d' inscriversi fra un anno dalla maggior età-Il supporre intanto che l'anno accordato nello articolo 2032 alle vedove abbia un doppio senso; cioè anno dalla pubblicazione della legge per le vedovate prima del 1819, ed anno dallo sciolto matrimonio per le vedovate dopo del 1819, urta direttamente con le regole della sintassi, come si è osservato, e con le regole di retta interpetrazione-Dove il legislatore parla di un caso solo, come volerne includere due?-Se nello articolo 2033 si ragiona di matrimonio disciolto, dalla di cui epoca si dà un anno alla vedova per inscriversi, come includervi l'altro caso, cioè, di darsi un anno dalla pubblicazione della legge a chi è di già divenuta vedova prima della di lei promulgazione ?-Che s'è vero, com'è verissimo, che una parte della legge ne spiega un'altra forsi oscura, la chiarezza dello articolo 2033 in quanto a' minori, rende evidente la intelligenza da darsi allo articolo 2033 in rapporto alle vedove-Dire diversamente è lo stesso che attribuire al legislatore la inesattezza della espressione, la oscurità della sanzione, e fin anco gli assurdi-Queste verità molto più debbono prendere il di loro luogo trattandosi di decadenza dal diritto acquistato, e di una perdita forse irreparabile; perdita e decadenza che non debbono risentirsi, se non in pena della trasgressione ad un precetto espresso della legge

" 4. in fine pur se nella legge, per se chiaris-

sima, potesse incontrarsi dubbio, si deve giudicare col portare su di essa benigna interpetrazione che senta di equità, e più si avvicini alla mente del legislatore; maggiormente nella specie, in cui la serie costante delle cose, giudicate, ha renduto sicuri le donne e gli eredi nel di loro diritto— (1831 il dì 24 di agosto causa Heigelin ed Amore G. C. di Nap. 1. camera ruolo n. 6806).

La Corte suprema, cui venue denunciata benanche questa decisione, a camere riunite osservò

n che, qualunque privilegio ed ipoteca, sia legale, sia convenzionale, o giudiziaria precedente allo attuale regime ipotecario, o che lo sussegua, non prende il grado se non inscritta su i registri del conservatore delle ipoteche

ne che la legge, difendendo colui che da se stesso no può difendersi, con lo articolo 2136 codice civ. (2021 leg. civ.) conservo a minori, agli intefdetti, ed alle donne maritate il privilegio pupillare, e dotale, ancorchè non inscritto—Questo privilegio però consigliato dalla idea di ovviare a disguidi che possano dipendere dalla debolezza degli anni, e dalla suggezione maritale, non è che personale

" è regola di diritto che cessi il privilegio, come cessa la causa che lo produsse.—Perciò il minore divenuto maggiore non godea come non gode il beneficio della restituzione in integrum, come le vedove, non godono delle eccezioni accordate alle mogli—Il fondo dotale non perde la impressione con lo scioglimento del matrimonio, e la vedova ne può fare l'uso che crede, come del resto de' suoi bem

ed è ugualmente regola di diritto che, i privilegi i quali detraggono dallo interesse generale de' cittodini, sono di stretta intelligenza, e non si estendono a' cusì non espressi—così il cennato privilegio accordato alle donne maritate ed a' minori, non può a stretta ragione diris esteso alle vedovate, a' minori divenuti maggiori, e meno a' di loro aventi causa

» attesochè la idea della progressione, e di conservarsi il privilegio senza inscriverlo, malamente promossa nel senso dello articolo 2135 cod. civ., fu dalla saviezza del nostro legislatore meritamente proscritta con le sanzioni espresse negli articoli 2032 e 2033 leg.civ.—quindi, conciliandosi l'interesse delle vedove, de minori, e de' loro aventi causa, col sistema della pubblicità, mentre si conservo il privilegio dotale, e pupillare, si obbligarono le vedove, i minori divenuti maggiori, ed i loro credu, ad inscrivere i privilegi e le ipoteche fra l'anno della velovanza, e della maggior eta, dichiarandosi che, scorso il termine fissato, la ipoteca non avrà il suo rango che dal di della inscrizione che poi si prenda

» attese queste precise determinazioni della legge, non si conserva, e meno si trasmette, il pri-

vilegio, ove non s'inscriva

» attesochè la gran Corte è andata a controseuso pe seguenti motivi: che il privilegio pupillare, e dotale sia reade, e quindi non cessi con la mutazione dello stato: e che i due menzionati articoli riguardino le donne vedovate sotto lo impero dell'attuale legislazione, non quelle che l' evan prima: e che non osti la legge transitoria, la quale manoduce alla osservanza del codice sul regime ipotecario, ma non altera il privilegio dotale accordato dalla legge unica cod. de rei ucorine actione conservato dalle leggi vigenti, è da sostenersi nel dubbio

» primieramente osserva che a giusta analisi, le idee cennate sono assorbite dalle massime già premesse; el ove si richiamino particolarmente ad esame, non si trovano corrispondenti alla ordinaria prudenza ci-

vile del collegio

a quanto alla prima idea — la Corte supremà ricorda che il codice civile dispone per l' avenire—la legge transitòria regola il modo di conservare le ipoteche acquistate prima—ambodue servono al sistema della uniformità, e pubblicità—coa essendosi con gli articoli 91, e 93 della legge del 3 di gennaio 1809 statuito che le ipoteche, ed i privilegi acquistati prima della sua data, dovessero inscriversi nel dato tempo per conservarsi, simile determinazione abbracciò i privilegi di qualunque natura reali, o personali che fossero produis che si è conservato al venditore

" ricordisi che si è conservato di venditore dello stabile il privilegio pel relignato del prezzo, sol perchè ritiene il dominio della cosa venduta, finchè non venga soddisfatto dello intero valore, e per evitare la risoluzione del contratto, che siaccorda al venditore non soddisfatto del suo avere—ogni altro privilegio non inscritto nel truppo determinato, ricade nella sanzione dello articolo 33 della

menzionata legge transitoria

» attesochè l'altra idea cioè, che gli articoli

2032, e 2033 riguardano le donne vedovate sotto lo impero dell' attude legislazione, non quelle che lo divenuero primat, è vent.—Ma, giusto perchè il codice civile non provvede che pel solo avvenire, vi fu la legge transitoria che abbracciò il passato

" » ricordisi di non confondere i diritti acquistati col modo di conservarli—I diritti che mai compenono al cittadino vanno regolati dalle leggi veglianti al tempo degli atti, da cui si ripetono—questi sono dichiarati sacri dal legislatore — (articolo 2.

leg. civ.)

" il modo di conservare i diritti, e di sperimentarli attiene al diritto pubblico particolare—esso è nelle mani del Sovrano che lo adatta al bisogno della nazione — così le nuove leggi possono comprendere come il passato, così l'avvenire, e do obbligano, dal momento in cui sono pubblicate — A questo scopo attiene la legge transitoria—essa precisamente regola il modo di conservare i privilegi—non li altera

» in conseguenza le ipoteche antiche andarono soggette alle sue disposizioni---dire l'opposito è andare contro la disposizione letterale della legge

» è vero che nel dubbio debbe rispondersi a favore delle doti, e quindi una volta concesso il privilegio, non può dirsi tolto senza speciale disposizione—ma questa disposizione speciale si trova scolpita nella più volte mentovata legge transitoria—Si avverte nel tempo stesso che questa legge non tolse il privilegio, ma ingiunse l'obbligo, e dettò il modo di conservarlo—chi lo trascura non può parlare di pena s sottrarre gli eredi delle donne maritate dall'obbligo d'inscrivere, mena ad assurdi inconciliabili col sistema ipotecario, ed urta ne principi generali di ben diretta amministrazione—si vedrebbero per un istesso oggetto militare in perpetuo due legislazioni diverse—si vedrebbe l'assurdo anche maggiore cioè, un privilegio senza causa, accordato non a persone certe, o ad un ceto di persone designate, ma a persone incerte, che il buon senso legale non soffre — In ogni modo deve cessare qualunque discettazione, ove il legislatore si è pronunziato — e la disposizione è chiara, come lo è quella che vedesi nitidamente scolpita ne'sù menzionati articoli 2032, e 2033

delle leggi civili

« avverte la Corte suprema a non confondere, il privilegio espresso nello articolo 2021 che esenta le donne maritate d'inscrivere i loro crediti dotali, col heneficio della legge unica cod. de rei uxoriae act. - avvegnacchè con questa legge ficta stipulatione fu a' privilegi dotali, ed all'azione de bono et aequo, unita la efficacia della stipulazione, supponendola ancorche non vi fosse intervenuta-Ma altro è la ipoteca legale, altro è il privilegio di conservarla senza inscriverla-Se si negasse la ipoteca, si anderebbe a controsenso della legge; ma la quistione è se dopo le disposizioni menzionate possa dirsi conservato il privilegio non inscritto-L'affermativa non è legale-Ricordisi all'uopo che, gl'Imperadori Severo, ed Antonino nella leg. unica de priv. dot. avvertirono che il privilegio dotale non si trasmetteva agli eredi delle donne-ascire debes privilegium datis, quo mulieres utuntur in actione de dote ud heredes non transire

» e l'Imperature Giustiniano nel § 29, inst. de act. reassumendo il senso e lo scopo della leg. unici: de rei uxoriae act., dichiarò che, a contemplazione delle donne maritate solamente, si era accordato il privilegio cujus solius provillentia hoc induximus — Si che la idea di privilegio reale non è nello spirito, nè nella lettera della legge

» attesochè, se per effetto della supposta stipulazione di cui si parla nella leg. unic. cod. de rei ucor. aci., a malgrado la spiega dello autore stesso, della legge, si creal il privilegio dotale trasmessibile agli credi delle donne, non può dirsi che ritenuto così da nuove leggi, il privilegio della ipoteca legale, cioè, quella che riveniva dalla supposta stipulazione, si volesse ugualmente la dispensal dall'obbligo di inscrivere—Due privilegi non si danno in codem subjecto—E non può dirsi conservito ciò che 'non si avea al tempo in cui fu introdotto il huovo regime ipotecario—meno può dirsi conservata la esenzione d'inscrivere, mentre dalla legge si è chiesta a pena di decadenza

» attesochè questa verità si rende anche più minosa, ove si avvicini allo articolo 29 della legge novella sulla espropriazione forzata—Quì si escludono dal concorso sul prezzo de' beni obbligati alle doti, ed alle tuele le mogli ed i minori, qualora non siasi presa ipscrizione, anzi che ne seguisse la vendita giudiziale, e non vi è verbo delle ve, e de' loro eredi: così è, perchè le prime possono inscrivere finchè i beni non vengano espro-

priati— le vedove, ed i loro eredi non possono farlo, ove sia truscorso l'anno utile accordato dallo articolo 2033—quindi non sono nominate; sicchè per ogni verso è sicuro che, anche data la progressione della ipoteca legale delle doti agli credi delle donne maritate, il privilegio non si conserva senza inserizione

» Dalle osservazioni premesse si vede che la decisione emessa dalla gran Corte in grado di rinvio, con la quale si accorda alla principessa di Ruffiano erede di D. Grazia d'Amore morta sotto lo impero della passata legislazione, il privilegio dotale non inscritto in tempo utile, viola, gli articoli 91, e 93 della legge del 3 di gennaio 1809, 2021 c. c., e male applica gli articoli 2032 e 2033 l. c., ed urta contra i cardini del regime ipotecario — annulla—(causa Heigelm e d'Amore—26 di aprile 1833.)

È interessante qui rapportar le massime di altro recente arresto della Corte suprema

La quistione fu elevata così

"gli eredi della donna vedovata sotto lo impero dello abolito c.dice civile sono esenti dal dovere di render pubblica con la inscrizione la ipoteca legale della dote? "La Corte suprema di giustizia ragiono così

« considerando che, per l'art. 2134 dello abolito codice civile, era stabilita la regola che, ogni ipoteca sia legale, sia giudiziale, o convenzionale prendeva rango dal giorno della inscrizione, salve le eccezioni del seguente articolo 2135 e

naritate esenti dal dovere della inscrizione per le

loro doti e convenzioni matrimoniali, cui era attribuita la ipoteca dal giorno del matrimonio

« che d'altronde l'art. 2136 dello stesso codice imponeva l'obbligo al marito di render pubblica

con la inscrizione una simile ipoteca

« che dalla combinazione di siffatte di sposizioni chiaramente rilevasi che, la ipoteca legale delle donne maritate non era interamente esente dall' obbligo della inscrizione; ma la legge ne dispensava le sole donne maritate, imponendone il dovere al marito-Risulta da ciò che la esenzione dall' obbligo d' inscrivere era unicamente attaccata allo stato di moglie; poichè nella costanza del matrimonio, la legge imponeva questo dovere al marito-Era ciò una conseguenza dello stato della donna maritata; e del riguardo che essa deve al marito, da cui deve sempre dipendere per l'amministrazione del suo patrimonio-Lo stesso principio era adottato per la prescrizione relativa alle azioni che la donna avea contra il marito-Tale prescrizione era sospesa durante il matrimonio

« che derivava da siffatte disposizioni che cessava la esenzione delle donne dal dovere della inscrizione, allorchè cessava il matrimonio, poichè con lo scioglimento di esso, cessava interamente la ragione della esenzione medesima—Si può aggiungere che lo scioglimento del matrimonio faceva cessare la qualità di marito, se moriva la moglie, e quella di moglie, se moriva il marito—Nel primo caso non si troverebbe la persona noninativamente incaricata dalla legge a prendere la inscrizione, e nel secondo, la donna non essendò più moglie,

manca in lei quella qualità alla quale soltanto erasi attribuita la esenzione

\* « che la esenzione dalla inscrizione era per lo art. 2134 dello abolito codice una eccezione alla rego-■ — Or le eccezioni alle regole generali, essendo di stretta applicazione, non si possono estendere da un caso all'altro-se la eccezione riguardava unicamente le donne maritate, non potea estendersi al caso in cui la donna fosse divenuta vedova-ne poteva riguardare, i di lei eredi

« che, se si fosse ammesso un principio contrario, si sarebbe attaccato nelle sue basi il princi-

pio della pubblicità delle ipoteche, sul quale tutto il regime ipotecario è fondato-Le ipoteche dotali sarebbero state perpetuamente occulte, e ciò avrebbe fatto crollare in gran parte il principio suindicato. oggetto principale del legislatore-Sarebbe stato assurdo il credere che con la eccezione si fosse distrutta la regola

« che da questi principi era nata nel regno, prima della pubblicazione delle attuali leggi civili, la giurisprudenza che non riconosceva la esenzione in esame, dopo lo scioglimento del matrimonio

« che si era tenuto conto della obiezione sulla mancanza di un termine stabilito nella legge per prendere inscrizione, poichè per analogia, e per uguaglianza di ragioni poteano osservarsi i termini stabiliti per la inscrizione in caso di alienazione dello immobile ipotecato, o per la separazione de' patrimoni a' termini dello art. 2111, o quello del lutto indicato nello art. 1570

« che in questo stato era la giurisprudenza al-

lorche furono pubblicate le attuali leggi civili , le · quali testualmente discongono che, in caso di scioglimento di matrimonio cessa la esenzione dalla inscrizione, e ne impone il dovere fra un anno a carico della vedova, o de suoi eredi, qualora la in

scrizione non siesi precedentemente presa

« che la legge, emanata quando la legislazione preesistente dava luogo a dubbi nella sua applicazione, è di sua natura dichiarativa della legge precedente, ed è risaputo che, le leggi dichiarative han forza anche pe casi verificati sotto lo impero dell'antica legge-Questa massima ha maggior vigore quando, come nella materia di cui si tratta, la giurisprudenza era fissata nel senso espresso dalla nuova

legge

« che non può invocarsi nella materia il principio della inalterabilità del diritto acquistato, poichè nelle cose negative, nella di cui clusse è certamente la esenzione da una formalità qualunque, la quale consiste nel non fare ciò che generalmente è agli altri prescritto, non si può per natura della cosa acquistar mai un diritto certo, ed incommutabile-La certezza del diritto sta nella certezza della cosa che siesi per esso acquistata - Or nella formalità manca la certezza della cosa, e la esenzione di adempierla è temporanea, finchè dura la legge che l'accorda - Sopraggiunta la nuova legge che impone il dovere della formalità, ciascuno ha l'obbligo da quel momento di adempierla

« che non avendo nella specie gli credi della donna muritata presa inscrizione fra l'anno della di lei morte, inutile si rende l'esame del se, la inscrizione fra questo termine presa, possa giovare per le donne vedivate, o per gli eredi delle donne maritate che siento trapassate sotto lo impero del cadice abolito

« e che conseguentemente per le cose osservate i giudici del merito, avendo violato le disposizioni degli art. 2032, e 2033 delle attuali leggi civili, non che quelle degli art. 2134, 2135, e 2136 dell') abblito codice civile, vi è luogo all' annulamento per quanto riguarda l'ammissione de' sig. de. Vecchis con la epoca de' capitoli matrimoniali della di loro madre» — ( 11 di settembre 1838 — Corte suprema di giustizia di Napoli causa Capitolo di Acerno, e de Vecchis).

## N.º 699.

# Memaco-Successione-Riminsia-Capacità Di succedere-Voto di povertà Secolarizzazione

Nello antico foro si dubitò della incapacità del monaco a succedere dopo la sua professione—non mancarono scrittori per sostenere che incapace mon fusse il monaco, e fra cssi Brunemanno— « i autem intestati decedant parentes, ab intestato succedant liberi, lucet monachi sint—ergo non amitti filius jura suitatis, sed ea ad monasterium transmitti »— ( Brunemanno ad l. pen. cod. de Episc. et Cleric.

si aliquis (de alimentis praestandis) scrivea così sed quid si filio effecto monacho, moriatur pro eo petet ab heredibus patris portionem hereditatis; an haec alimenta? — et certe ista alimenta non debentur, nisi a patre, de manu patris, et sic vivente patre, ut hie patet; — Petet ergo monasterium portionem hereditatis, cum se et sua dedicaverit Deo, et sic jus succedendis—e. de epise. et cler.—
1. Deo nobis § si vero—(Napodan. ad cons. verum si aliquis de alim. praest. tom. 1. pag. 683 col. 2 let. B).

E si dicea co' SS. Padri che la povertà consistesse nello spirito non già nel possesso delle ricchezze, ripetendo con S. Agostino—« pauper Dei est in animo, non in sacculo »— Il Richero scrivea « monachi pro mortuis habentur ratione saccularium negotiorum, non autem ut jus legittime quaesitum amittant »— (Richer, ad auth. idem est cod. de

bonis quae liber. ).

La regola di S. Francesco al voto di povertà accoppio il diritto di elemosinare « fratres nihib sibi approprient sed tanquam peregrini, et advenae in hoc saeculo, in paupertate et humilitate domino famulantes vadant pro aclemosyna contidente r. »— (v. nel Bullario romano costituzione solet aunuere 5. Pont. Ouorio m. cap. vi.) — Pur tuttavolta i padri Alcantarini possono acquistar leguti a titolo di pura elemosina, ed a questo titolo ricevere una prestazione perpetua per bolle di Urbano vin. del 1637, e 1640 (v. arresto della Corte suprema di gustizia di Napoli 29 di novembre 1825 causa Sala e Bifulco).

Fra le altre corporazioni religiose, i voti che emettono i padri della missione sono semplici, e non di povertà, per Bolle di Alessandro vii. del 22 di settembre 1655, 12 di ottobre 1650-(.v. arresto della Corte suprema di giustizia 13 febbralo

1830 causa Sparano, e Ciancio).

Il Sacro Concilio Tridentino tien questo canone « concedit saucta synodus omnibus monasteriis et domibus tam virorum, quam mulierum, et mendicantium, exceptis domibus fratrum sancti Francisci, Capucinorum, et eorum qui minorum de observantia vocantur (etiam quibus aut ex constitutionibus suis erat prohibitum, aut ex privilegio apostolico non erat concessum) ut deinceps bonue immobilia eis possidere liceat » - (conc. trident. sess. 25 cap. 3 de resul. - id. cap. 2).

Fu dunque introdotto l'uso delle rinunzie nel fine d'impedire al monastero che acquistasse quel che il monaco acquisterebbe succedendo, lungi dal ritenere che il monaco, quasi capite minuto nel giorno della sua professione, incapace a succedere

si rendesse.

Quando il nostro regno su governato da Federico 11.º svevo, apparve la costituzione che proibi a' monasteri ed alle chiese gli acquisti, e ciò fu in uso fino a Carlo u. d'Angiò sotto lo impero di cui fu quella legge abrogata - Ferdinando 1. aragonese richiamò in osservanza la legge di Federico, ma in pratica le chiese continuavano a fare acquisti - La legge di Ferdinando IV. del 1760 richiamo le antiche leggi in osservanza contra l'ammortizzazione, e ciò fu in vigore finche l'articolo 15 del concordato del 3 di luglio 1818, non riabilitò la Chiesa al diritto di requistare nuovi possedimenti (v. in questa opera tomo primo pag. 29, e seg. n. 27 —).

Malgrado le leggi sull'ammortizzazione nella epoca in cui quelle viscano, si dubitava se, interdetto rimanesse al monaco di succedere, tutto che interdetto venisse al monastero-S' invocava fra l'altro la dottrina di Stockman in una decisione del Brabante ( Decis. 14. ) - e la dottrina di Wan-Espen (part. 1, tit. 29, cap. 3, § 24, )-« ut ergo aliquid censeatur relictum munui-mortuae, debet illud esse selictum corpori, ut corpori: nam si singulis de corpore sit relictum, non censetur relictum manui-mortuae' ..... inspecto jure justinianeo si parentes testamentum faciant, candem portionem hereditatis sive legitimam relinquere tenentur suo filio monasterium ingresso, et professo, quam illi assignare debuissent, si in sacculo mansisset - Si vero sine testamento parentes decesserint, ipse eo modo parentibus succedit quo successisset si mon nachus factus non esset, nullo eis (ait Justinianus in l. 6, cod. de Episcop. et cleric. ) impedimento ex sanctimoniali conversatione generando, sive soli, sive alii.ad successionem vocentur»-( Wan-Espen tit. de profess. monast. ).

E riproducendo la distinzione fra incapacità di ritenere, ed incapacità di acquistare, si dicea che alcuna legge non avesse interdetto all'individuo monacandosi, P acquisto, tuttochè proibita la ritenzione dello acquistato per darlo' al monastero—quindi si dicea che, avendo le leggi tolto al mo-

nastero quella trasmessibilità, dovesse intendersi per diritto civile rimasta, al monaco intera la non perduta giammai capacità di fare acquisti - S' invocavano l'espressioni serbate da Clemente vin. nella costituzione pro reformatione regularium(const.nullus omnino 60, nel Bull. Rom. . 2.) l'autorità di Urbano viii. ( const. sacra congregatio 28 in Bull. Rom. ) ed il testo del Concilio Cameracense, da' quali non la incapacità della persona a far l'acquisto, sibbene le obbligazioni di dar la cosa acquistata al monastero, questa era la intelligenza che davasi al divieto « ut omnis illa pecunia, vel res quam monachus vel monialis adquirere labore, sive industria, sive amicorum liberalitate, sive denique alia qualibet occasione possit, superiori tradatur, ita ut ad nutum ejus, tamquam res communis, expendatur » — ( Concil. Camerac. n. 8, cap. 10.).

Ed un regal Dispaccio del 21 di agosto 1772 venne opportunissimo tutto che fosse scritto per lo caso del monaco rinunziante, poscia secolarizzato che venisse ad impugnar la rinunzia, pretendendo la proprietà de beni rinunziati.—Il testo di quel regale dispacció è così.

« sul dubbio proposto ad occasione di alcuni ricorsi in riguardo alle pretensioni de religiosi secolarizzati su' beni a', quali essi hanno rinunziato nel tempo della loro professione, ha il RE risoluto e vuole per punto generale che, i religiosi secolarizzati, quando sia stata valida e legittima la rinunzia, non abbiano diritto alla proprietà de' beni rinunziati, ma agli alimenti, e questi pieni c. tassati secondo la quantità del patrimonio, il numero de figli, le qualità, e condizioni della persona — Beninteso che con ciò non si tolgano le ragioni che alcuno potrebbe avere anche sulla proprietà o per circostanze particolari di fatto, o per riserve che si fossero apposte nella rinunzia, o per quello che si opponesse riguardo al consenso ed intelligenza bastante ad alienare, ed obbligarsi » — ( Dispaccio del 21 di agosto 1772 ).

Nella Savoja l'editto di Emanuele Filiberto de monuchis ab omni successione excludendis, facea salve le successioni testamentarie — e Fabro discute la quistione se questo editto « ad praeteritas tantum dispositiones perfineat, an ctiam ad futuras?— ( v. Fabr. cod. lib. 1, tit. 2, def. 44).

In Genova la rinunzia della persona claustrale diretta alla esclusione dal diritto successorio, fu ritenuta valida quando fosse confermata dal giuramento —e fu ritenuto che, non potesse l'erede della persona rinunziante attaccar la rinunzia, se vivendo la persona rinunziante impugnata non lo avea—( Corte di appello di Genova Magnocavallo contra Tarchini 8 luglio 1800—Sirey 12, 2, 265).

Presso noi nel 1812 alla Cassazione si presento il dubbio, se dovesse ammettersi o no alla successione paterna un figlio monaco secolarizzato, il quale riunuziato avea quando professo — e comunque, particolari circostanze di fatto avessero indotto che la rinunzia del monaco era stata dal padre di lui ressa vana, pure giova notar le idee racchiuse nello arresto, in quanto valgano a risolvere il dubbio che volca desumersi dal dispaccio del 1772, per lo quale valida sosteneasi la rinunzia.

La Cassazione disse così

a veduti gli articoli 17, e 33 relativi alla privazione de diritti civili, ed alle incapacità a succedere, determinate dalle leggi nelle quali non è annoverata l'aggregazione de cittadini a qualunque regola monastica

a considerando che, il pretendere di escludere dulla successione un monaco come incapice, sarebbeopporsi direttamente a' suddetti articoli del codice, e contruddire alla volontà espressa del legislatore, il quale, avendo tassativamente nominato quali persone sono incapaci della successione, niun magistrato può estender la incapacità ad altre classi non espresse nella legge

» considerando inoltre che, lo stesso comun genitore con pubblico istromento sciolse dalla rinunzia il figlio, rimettendolo ne diritti della successione, e che per conseguenza la opposta rinunzia non esisteva più legalmente, perché sciolta con lo stesso

modo con cui si era contratta

n che le rinunzie alla eredità del vivente sono nulle ed inellicaci (791 cod. civ. art. 708 l. c.) e che la legge del 1772 non può aver luogo perche contraria al regal decreto del 22 di ottobre 1808 il quale proscrive la vecchia giurisprudenza in tutte le materie contenute nel codice civile — rigetta » — (Cassazione di Napoli 16 di aprile 1812 causa de Riso).

La gran Corte civile di Napoli ebbè a decidere se, i diritti della monaca sotto lo impero delle antiche leggi rinunziati al germano, importassero che il rinunziatario rappresentasse colei, e la nettesse

nel numero e nella parte, allorchè trattavasi di dividere la materna credità aperta nel 1817.

La gran Corte disse così

· considerando di non poter dirsi che le rinunzie debbano per diritto riputarsi sempre estintive attesa la incapacità del rinunziante a poter acquistare - Giustiniano dichiarò che la vita monastica non era di ostacolo a succedere, ed accordò al monaco la successione - il monaco però per l'abdicazione solenne, e per lo voto di povertà non poteva ritenere gli acquisti che in conseguenza si trasfondevano nel monastero - in somma il monaco è capace di acquisto, non già per ritenere, ma per

trasmettere a colui che lo rappresenta

» considerando non reggere le opposizioni che le rinunzie delle claustrali, comunque valide, non potessero riputarsi efficaci pe' novelli diritti successorì che le rinunzianti non aveano quando gli stipularono-che non furono nè calcolati, nè preveduti in quel contratto; e che quindi la legge del 4 di marzo 1817 ha dichiarato valide le rinunzie delle donne maritate, ma nel tempo istesso inefficaci ad escluderle dalla successione acquistata per nuova causa; per cui, per uguaglianza di ragione, non possa il rinunziatario di una monaca far valere in suo pro un diritto novello, non compreso nè calcolato nella ottenuta rinunzia - intrerciocchè passa molta differenza fra le rinunzie delle donzelle che andavano a marito, e quelle delle altre che professavano vita monastica - le prime transigevano i diritti loro su'paraggi spettanti su'retaggi paterni, materni, e de congiunti pe beni situati nel

distretto della capitale, onde rimuoversi ogni posteriore disputa di supplemento; ed in compenso di ciò che ricevevano ne' capitoli matrimoniali rinunziavano a qualunque altro diritto, verificato e da verificarsi nelle successioni de'loro congiunti - ma non così le seconde - queste non transigevano, ma rinunziavano, o per togliersi intieramento di mezzo, o per caso di apertura di novella successione, o per accrescere il disponibile del padre, o per favore dell'agnazione - in qualunque caso però la proposta opposizione potrebbe esser favorevole alla rinunziante nel caso che volesse succedere non ostante la stipulata rinunzia - ed essendo così, quel che favorisce il diritto della rinunziante non può distruggere quello del rinunziatario-Si è detto che i monaci sono capaci di acquistare - quindi la monaca ha acquistato per le nuove leggi il diritto a succedere a sua madre, lo ha trasfuso nella persona del rinunziatario al quale dono ogni ragione, sia verificata, sia puramente eventuale-e ciò dalla legge del tempo della stipulata rinunzia non era vietato - Un assurdo deriverebbe da un sistema contrario di opinare - le rinunzianti aveano per le suddette leggi del tempo diritto a conseguire il paraggio sulla successione - la nuova legge ha distrutto quel diritto, e ne ha surrogato un altro più esteso, quale è quello di avere una quota di successione deferita alle rinunzianti - La condizione di costoro verrebbe a deteriorarsi per virtù di quella legge istessa che l'ha migliorata .... »-gran Corte civ. di Napoli 29 di aprile 1820, credità della duchessa di Bovino Cuttaneo.

In altra causa la stessa gran Corte civile discusse la quistione identica del se facesse numero e parte la rinunziante nello interesse del rinunziatario o se invece dovesse intendersi quella rinunzia della monaca estintiva — in altri termini uel senso dell'antica formola tollendo se de medio — E la gran Corte serisse così

» osservata la epoca della rinunzia in quistione, del giugno 1806; ed il tenore intero della stessa con la quale la rinunziante non si toglie di mezzo dalla famiglia, ma conservandone tutti i diritti, quelli rinunzia a beneficio del di lei germano, volendo non solo che questi prenda le successioni già devolute ad essa rinunziante, ma prenda ancora a di lei nome quelle che le sarebbero devolute per l'avvenire

» considerando che una rinunzia conceputa nel modo indicato, non può non essere caratterizzata per traslattiva, tanto più, che dovendosi in somiglianti atti attendere la volontà della rimanziante, costei espressamente dichiarò di non voler perimere i suoi diritti, ma quelli voler trasmettere a favore del di lei germano

» considerando che D..... non professo instituto monastico in monastero incapate di possedere beni in comune, cosicchè, giusta la opinione di quel tempo, non possa essa intendersi conre civilmente morta, e di aver perduto i diritti del sangue nell'atto di emettere la sua soleme professione

» considerando che la successione alla madre della rinunziante si aprì a 9 di decembre 1815, net qual tempo, non ostanti le leggi che vigevano contra l'animortizzazione de' beni, non si giudicava altrimente delle religiose che in conseguenza delle massime additate— La monaca si avea per successibile — c se non poteva acquistare per trasmettere al suo monastero reso incapace di novelli acquisti, lo poteva bene per trasmettere al di lei rinunziatario . . . Nell'accennata epoca del 1815, sin da quel momento la monaca fece acquisto della sua quota ereditaria, la quale giustamente si reclama dal di lei germano rinunziatario » — gran Corte civile di Napoli 22 di luglio 1822—eredità di Caprucotta—v. analoga decisione del 5 di marzo 1824 nella causa Ungaro della stessa gran Corte civile di Napoli.

In quanto però a' voti di povertà, va inoltre ponderato il regale Rescritto rimesso per circolare a' pubblici Ministeri il 9 di marzo 1822 ne' termini se-

guenti .

» si è dubitato se i religiosi, e le religiose professe sieno capaci di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal diritto canonico prima dalla professione religiosa, incontrino l'ostacolo del diritto civile in vigore — Questo dubbio è stato rassegnato a S. M., e la M. S. sulla considerazione che le successioni debbono esser regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi, e che, ricevute nel regno le instituzioni religiose, coloro che ad esse appartengano, astretti dal voto di povertà, trovansi collocati in uno stato d'incapacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà, si è degnata dichiarure che i religiosi e le religiose professe per ragion de voti

monastici sono incapaci di succedere — Nel partecipare nel Real Nome alle SS. LL. questa Sovrana risoluzione gioverà osservare che, per effetto della medesima le rinunzie de monaci e delle monache, relative alle eredità future, hanno a reputarsi come atti superflui senza oggetto — Atti dopo il Concordato parte 3 pag. 72 num. 55—Rescritto del 9 di marzo 1822.

La giurisprudenza della Corte suprema, offre l'arresto nella causa Piscicelli e PP. Teresiani, in cui si analizza la grave quistione del se il voto di povertà produca o no positiva perdita de' diritti civili.

Il P. M. con dottissima requisitoria invocava fra l'altro il concilio Calcedonense ( can. 4. ), l'autorità di S. Ambrogio (epist. 25), ed altri canoni per sostenere che il monaco intieramente morto al mondo, fosse incapace assolutamente dello esercizio de' diritti civili - Egli dicea che vi fu epoca in cui i monasteri esercitavano invece de loro monaci i diritti successori, ad evitare la qual cosa si ricorse alle rinunzie - ma che la irrevocabilità di esse, e la incapacità assoluta di succedere, dipendea dalla solenne professione - che il concilio di Trento ( sess. 25 de regul. cap. 16 ) dichiarò invalide le rinunzie quando fra due mesi dopo di esse il monaco non avesse professato - onde, adempiuta la professione, rimanea statuita la incapacità assoluta del monaco - rammentava d' lunocenzo m.º (extra de statu monach. cap. 3) il canone che, non potesse neppure il Pontefice dispensare un monaco da'voti di povertà-osservava che

per le patrie leggi, queste regole del diritto canonico vedeansi tutelate (Dispacci del 1772,e del 1775)che sopravvenute le leggi del 1809, comunque di monaci non parlassero, e molto meno fra le cause d'incapacità annoverassero quella dipendente dallo stato di monaco, pure il diritto canonico non fosse stato abrogato, e non potendosi la incapacità attingere dalle leggi civili, sorviveva il fonte del diritto canonico onde desumerla - Rammemorava che il legislatore, nella legge del 15 di marzo 1807, abolendo le sostituzioni fedecommessarie, e dando a que' che godevano vitalizio sulle proprietà il diritto per ridurlo in capitale, n'escluse i monaci perchè avvinti da' loro voti - la disposizione di questo articolo, non si estende a coloro che hanno professato voti religiosi . . . . pe'quali si osserveranno le leggi veglianti»- ( espressioni dello art. 6 della legge 15 di marzo 1807 ).

Osservava inoltre il P. M. che, neppure un caso esistesse di giudicati in cui per successioni aperte sotto lo impero delle nuove leggi, un monaco professo si fosse veduto ammesso a succedere come qualunque altro individuo avente il pieno eserci-

zio de' suoi diritti civili.

E softermava la sua attenzione fra l'altro sul rescritto del 9 di marzo 1822, nel quale dicea che prendendosi in considerazione il tenore delle leggi successorie in vigore, ed i principi del diritto canonico, stesse dichiarato che i religiosi e le religiose professe; a ragion de' voti monastici, fossero incapaci di succedere.

. Rammemorava il P. M. come nello arre to per

la monaca Capobianeo la suprema Corte rigettato avesse quel capo del ricorso che toccava la riser-bu apposta nella rinunzia della monaca, ed avesse ritenuto che non poteva colei della riserba giovarsi, esseudo incomputibile col voto sucro che la ligrata.

Pur non di meno la suprema Corte andò in contrario giudizio, e le massime fissate con lo ar-

resto sono

che la incapacità de monaci sia relativa, non assoluta

che il voto di povertà non produca positiva perdita de'diritti civili

che le leggi della Chiesa abbiano riconosciuto le modificazioni de' voti monastici, senza lederne la immutabilità — Corte suprema di giustizia di Napoli 10 di settembre 1831 causa Piscicelli e padri Teresiani.

#### N.º 700.

# Monaco-Eestamento-Capacitá di trasmettere

## ( v. n. 699. )

P Qui in monasterium introire voluerit, sanciva I Imperatore Giustiniano, antequam monasterium ingrediatur, licentiam habere suis uti quo voluerit modo — ingredienteni namque simul septuntur omnino res: licet non expressim qui introduxerit cas dixerit: et non erit dominus earum ulterius ulla modo»— (nov. 5 cap. 5 de monach. —v. per andogia nov. 76.) — Ed Irnerio ne trasse l'autentica « ingressi monasteria ipso ingressu se suaque dedicant Deo, nec ergo de his testantur, utpote nec domini rerum»— (auth. ingressi cod. de SS. Eccl. e per anal. v. auth. si qua mulier ibi).

Traevasi da queste leggi la ragione di dubitare se fosse valido, o pur no il testamento del monaco dopo la sua secolarizzazione, avvenuta perchè

il monastero suo era stato soppresso.

E come la quistione si riattacca a quella che nel precedente numero trattammo, così giova osservare che nella requisitoria del P. M. presso la suprema Corte per la causa Piscicelli e PP. Teresiani sosteneasi nel doppio senso la incapacità assoluta del monaco il quale avea fatto voto di povertà, tanto per escluderlo dalla facoltà di succedere, quanto per escluderlo dalla facoltà di trasmettere a titolo di eredità -- Sostenevasi che il diritto romano, il diritto canonico, e le leggi del nostro regno, non riconoscessero successione legittima, nè testamentaria del monaco professo-sostenevasi che le leggi del 1809, comunque fra le cause d'incapacità di succedere, o di testare non avessero statuito quella dipendente dallo stato di monaco, pure il diritto canonico non fosse abrogato, e reggesse la incapacità, desumendola da quel fonte - per la qual cosa le massime ritenute dalla Corte suprema in quella causa; nel senso di definir che il voto di povertà non sia operativo di perdita de' diritti civili , può applicarsi tanto al caso di cui trattammo nel precedente numero circa la capacità di succedere, quanto al caso di cui ora trattiamo circa

la facultà di trusmettere per successione.

E sta in quello arresto la massima che il peculio aequistato da un monaco secolarizzato nel suo ritorno al secolo spetti a' successori di questo, e non al monastero - Corte suprema di giustizia di Napoli 10 di settembre 1832, causa Volpicelli e PP. Teresiani.

Nell'altro famigerato arresto per Tucci e Pisciottano sta ritenuto

che non è nullo il testamento del claustrale secolarizzato

che l'antico suo voto di povertà non lo rende

incapace per alcuna legge a testare.

E ad occasione di tale arresto veniva a disamina il se la passiva fazione del testamento fosse al di sotto dell' attiva facoltà di testare - Il P. M. dicea che ex testamento capere concedeasi a coloro i quali testamenta facere non potevano - dicea non esservi alcun caso in cui allo incapace di ricevere per testamento si vedesse conceduta la facoltà di testare - rinviava alla legge 16 qui testam. fac. poss. - Eran questi fra molti argomenti pe' quali il P. M. sosteneva non censurabile la decisione della gran Corte civile così concepita

» considerando esser un principio indubitato che il monaco nella emissione de' voti monastici resta incapace di ogni proprietà presente e futura, tanto per acquistarla, quanto per tramandarla - è questa la conseguenza immediata della professione monastica, mediante la quale il monaco rinunzia ad

ogni tenue proprietà, ed al proprio arbitrio, e si separa dagli uomini, da' cittadini, dalla patria, da congiunti, dagli amici, da tutto ciò che avea di più caro-ond'è che Papa Eugenio disse che il monaco è morto al mondo, e secondo i migliori canonisti il religioso sperimenta nell'atto della professione massima diminuzione di capo - e quindi al pari che pe' servi era prescritto nel diritto romano, divien incapace di acquisto - Il concilio Tridentino, nel permettere le riunioni de religiosi, · dichiarò che dovessero allora intendersi valide, quando il voto solenne di povertà, si fosse da essi prestato - dal voto il monaco perde il diritto a succedere - di questa perdita de' diritti civili, annessa allo stato intrinseco della persona del monaco, non si fa menzione alcuna nel codice che attualmente ci regola; nè farsene potea, da poichè le instituzioni religiose non appartenendo a' diritti civili, gli effetti che da' voti monastici risultano non possono esser regolati a norma delle leggi civili - Ciò non ostante, questi principi per eliminare ogni dubbio, si trovano presso di noi espressamente sanzionati col regal Rescritto del q di marzo 1822 nel quale è stato Sovranamente dichiarato che i relegiosi, e le religiose professe, per ragione de'voti monastici, sono incapaci di succedere - e comunque nella enunciata dichiarazione Sovrana non facciasi menzione della facoltà di testare, pure implicitamente vi si contiene : giacchè la ragione è la stessa, e colui che manca della capacità a succedere, ossia è privo della fazione passiva del testamento, malto meno può godere della fazione attiva

« considerando che, una volta professati i voti

religiosi questi sono stabiliti perpetui

a considerando che da due cause potrebbe risultare lo scioglimento de' voti monastici — t. dallo annullamento della professione per qualche vizio estrinseco — è. dalla soppressione dell' intero ordine religioso, cui il monaco è ascritto — Nel primo caso, distrutta la causa, sparirebbero tutti gli effetti che sono la conseguenza del ligame del voto nel secondo caso mancherebbe la condizione, sotto la quale i voti furono emessi

« considerando che, per niuno di questi due motivi , D. Giacinto Tucci che avea professato l'ordine de' carmelitani scalzi, ritornò nel secolo --egli vi ritornò per la soppressione del suo monistero, che con altre corporazioni religiose furono presso noi abolite nel decennio per la occupazione militare - La soppressione di vari monasteri avvenuta nella enunciata epoca, non poteva operare lo scioglimento da' voti - sì perchè tale scioglimento non fu nè domandato, nè dalle Pontificia Potestà conceduto - sì perchè il Concordato del 1818, felicemente conchiuso tra la santa Sede ed il nostro Sovrano Ferdinando 1. di gloriosa rimembranza, ha ritenuto il legame del voto de' monaci che si trovavano fuori del chiostro, in guisa tale che i monaci appartenenti alle case religiose che sarebbonsi ripristinate (art. 14. del Concordato) dovessero o rientrarvi, od ottenere l'indulto Pontificio per rimanere nel secolo

« considerando che, in conformità delle riferite disposizioni, il monaco Tucci implorò ed ottenne in agosto 1821 la venia particolare dal Pontefice per circostanze di salute, onde rimanere nel socolo, tutto che ripristinato si fosse il suo monastero—Il Breve Pontificio da lui ottenuto sull'ogcetto non porta affatto lo scioglimento da'voti solenni; anzi il Pontefice annuisce alle sue preci con le quali domandava, non di essere sciolto da'voti in ma di menar vita fuori del chiostro, a causa della sua cagionevole salute—a condizione però i ita tamen ut substantialia votorum suae professionis cum statu compatibilia observets—in conseguenza il monaco Tucci era un religioso nel secolo, colpito da quella istessa incapacità che nel chiostro lo circondavo.

« considerando che il Regio Placito che ordinò la esccuzione del rescritto pontificio, non accordò al monaco Tucci favori, maggiori di quelli che gli dispensò il Pontefice—anzi nell' ordinarne la esecuzione, impose nel tempo stesso la osservanza della regale disposizione de 21 di agosto 1772 circa le rinunzie de secolarizzati — in guisa che le due potestà trovaronsi perfettamente di accordo nel ritenere il monaco Tucci ritornato al secolo, con le stesse «privazioni dalle quali era colpito nel chiostro

« considerando che la fazione attiva del testamento non appartiene al diritto delle genti, comune a tutti gli uomini, ma è una emanazione di puro diritto civile, da cui essendo il monaco escluso per effetto della professione monastica, non può godere della facoltà di testare, comunque abilitato fosse a vivere nel secolo

» considerando che per le cose di anzi premesse, il testamento del monaco Tucci celebrato nel 1826 sia intrinsecamente nullo per la incapacità in cui egli era incorso di disporre, per effetto della professione monastica, per la ripristinazione del monastero cui apparteneva, per lo Concordato con la santa Sede, e finalmente per la stessa pontificia dispensa da lui ottenuta, che lo abilitava soltanto a vivere fuori del chiostro, senza scioglierlo da' voti che professato avea » - gran Corte civile di Trani 19 giugno 1829.

Ma la suprema Corte censurò questa decisione « considerando che, quando anche volessero adequarsi i monaci ritornati alla vita secolare a quei che se rimasti nel chiostro, non potrebbe mui darsi al loro voto di povertà altro effetto che la incapacità di acquistare - che non potendo la persona inabile ad acquistare lasciare alcuna eredità, mancherebbe ogni occasione ed alla successione legittima, ed alla successione testamentaria - che quando l'erede legittimo chiede di essere ammesso alla successione di un claustrale secolarizzato, riconosce che il medesimo ha potuto acquistareche per conseguenza, ad escludere l'erede testamentario, non può trarsi ragione dal voto di povertà del defunto

« considerando che, per l'articolo 8 delle leggi civili, vi è bisogno di una espressa disposizione di legge perchè ad alcuno sia ristretto l'esercizio de' diritti civili -e che nessuna disposizione di questa natura s'incontra nelle leggi vigenti, relativa-

mente a religiosi secolarizzati

« considerando che nemmeno può dirsi che, atteso il silenzio delle attuali leggi, rimanga in vigore il disposto di qualche legge antica che privava i monaci secolarizzati del diritto a far testamento - che certamente non si può desumere siffatta privazione dallo antico divieto della facoltà di testare che era fatta a' claustrali; stante che questo divieto astringeva i soli claustrali, ed avea origine dal principio di appartenere ogni loro cosa alla comunità - che neppure si può desumere la detta privazione dalle disposizioni legislative per le quali furon poi esclusi i claustrali da ngni successione testata o intestata; perchè tali disposizioni riguardarono i soli claustrali, quanto alla sola capacità di succedere, e pel fine di antiverire all'ammortizzazione delle proprietà - e che per nessun'altra disposizione di legge i monaci secolarizzati sono stati mai dichiarati incapaci di acquistare, nè di far testamento

» considerando che, avendo l'articolo 14 del Concordato permesso a' religiosi usciti da' monasteri soppressi, di rimanere nel secolo mercè un indulto pontificio, non ha però nulla disposto circa gli effetti civili della secolarizazione-e che molto meno può trarsi alcuna conseguenza per tali effetti civili dal Breve di secolarizazione, ottenuto dal fu D. Giacinto Tucci

« considerando che il Rescritto del 1822, pel quale i regolari sono stati dichiarati incapaci di succedere, non fa parola della facoltà di far testamento

« che senza alcun fondamento la G. C. civile

ba considerato che la incapacità di succedere per testamento includa per parità di ragione la incapacità di far testamento

che per l'opposto le leggi hanno riguardato distintamente l'uno dall'altro diritto, come si ravvisa nello art. 16. delle leggi penali, ove sono separatamente cumulate alla pena dell'ergastolo, e la incapacità di disporre per testamento. e la incapacità di acquistare per atto a causa di morte—e che la interpetrazione estensiva è apertamente contraria all'art. 8. delle leggi civili, il quale yieta che leggi restrittive dell'esercizio de'diritti civili sieno estese da uno ad altro caso

« la Corte suprema annulla» — 12 di luglio 1831

causa Pisciottano, e Tucci.

#### N.º 701.

#### Jus accrescendi-Fedecommesso antico-Sostituzione inter liberos-Figli mancati

Scritta sotto lo impero delle antiche leggi una reciproca sostituzione tra' figli del federommettente sotto la condizione si sine liberis, ha luogo il diritto accrescendi tra' gravati — ciò ex praesumpta voluntate patris.

Quindi, a potersi dire avverato l'ultimo caso della sostituzione, requiritur ut omnes instituti sine liberis decedant ( v. de Marinis resol. jur. lib. 2 cap. 220.

La suprema Corte di giustizia di Napoli lo ri-

#### N.º 702.

## Donna-Moglie-Quiorizzazione-Toullità Legge-Divieto-Quae lege fieri prohibentur

Convenuta la donna maritata in giudizio di rivindicazione, mancò l'attore di farl'autorizzare, mancò di far notificare il marito di colei negli atti del giudizio — La donna in appello oppose la nullità della lite — La gran Corte non curò questa eccezione.

La Corte suprema di giustizia di Napoli censurò, annullò, invocando l'articolo 2.14 l. c., e la l. 5. c. de legibus « ea quae lege ficri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur »— Corte suprema di giustizia di Napoli causa Vinciguerra ed Anzani 18 di agosto 1838. Amullamento-Ricorso-Cointeressati-Indigenti-Fondiaria-Imponibile oltre a ducati 50 collettivamente-Ammessibilità

( v. n. 679 )

Avean subito un giudizio di rivindica due possessori di fondi diversi, dirimpetto ad un solo atttore — Si eran difesi separatamente fino alla gran Corte civile, usando ciascun de' due di eccezioni proprie rispettivamente — E la decisione della gran Corte racchiudea condanne separate contra di errtrambi, produttive di diversi effetti.

Ciascun de due, ricorrendo per lo annullamento, propose mezzi non comuni fra essi, ma separati, e distinti — se non che scelsero entrambi l'istesso avvocato — produssero il loro ricorso con un solo libello, avvalendosi di certificato di indigenza — ciascun de due in vero possedeva meno di duc. 50 d'imponibile; ma sommando insieme le due partite d'imponibile, si vedea ben oltre alla cifra di ducati 50.

Fu opposta la inamissibilità, e per lo essersi congiuntamente difesi i due ricorrenti mentre i motivi non eran comuni fra loro, e per non essersi il ricorso accompagnato dal deposito. La suprema Corte ebbe ad analizzare l'articolo 586 l. d. p. c., e lo interpetro nel senso favorevo-

le a' due ricorrenti così

e che la possidenza fondiaria di ciuscuno non giungendo a duc. 50, il ricorso isolato di ciasche dano non può diras inamissibile a termini dell'articolo 586 del rito — che se il ricorso de due risguarda due cause fra loro distinte, è un errore riunire in uno la possidenza fondiaria per escludere il ricorso di entrambi

"

" che non essendovi una legge espressa, la quale proibisca a' due litiganti convenuti dallo attore
con un solo libello per cause, separate fra loro di
produrre il ricorso con un solo libello — è trattandosi di privare i litiganti di un rimedio legale,
non si può pronquiziare la decadenza da un diritto — non la mellità di un atto di procedura, se
la legge non l'abhia formalmente pronunziata,
giusta la regola sanzionata dallo articolo 1106 l. d.
p. c. » — Corte suprema di giustizia di Napoli 18
di agosto. 1838; causa Vitullo e Cesariello.

to the of configurations.

# Ohnullamento-Ricorso-Tericettibilità-Certitificato V indigenza-Visto del Cancelliere Comunale

#### (v. n. 703)

Il ricorso per annullamento vedeasi dal povero interposto, accompagnato da certificato d' indigenza; ma l'estratto del catasto fondiario per pruovar la mite somma d'imponibile, veniva certificato dal cancelliere comunale, non già dal direttore delle contribuzioni dirette della provincia.

Si dubitava del se fosse perciò inamissibile il

il ricorso.

E la suprema Corte, vagliando lo spirito dello

articolo 586 l. d. p. c., considerava così

« la legge ha împosto agl'indigenti l'obbligo di esibire un estratto del ruolo fondiario, senza specificare se dalla cancelleria comunale del ricorrente, o dalla direzione della provincia — Non si potrebbe fare una distinzione non fatta dalla legge senza offenderla

« che enetrando nello spirito della legge, l'estratto della direzione della provincia neppure sarebbe sufficiente a dimostrare la non possidenza; poichè il ricorrente potrebbe pessedere in altre provincie, ed anche fuori del regno—E perciò è che per la dispensa dal deposito della multa non hasta giustificare la non possidenza fondiaria, ma bisogna esibire il certificato d'indigenza rilasciato dal sindaco, è verificato dall'Intendente della provincia — L'Intendente può verificare se il ricorrente che non possiede nel suo proprio Comune, possegga in altri Comuni della provincia

« che finalmente, non essendo proibito al resistente di pruovare la possidenza del ricorrente che si qualifica per indigente, non può dirsi inamissibile il ricorso basto sul ruolo fondiario, estratto dalla cancelleria comunale, e non ismentito con pruova cottraria » — Corte suprema di giustizia di Napoli 18 di agosto 1838 — causa Anzani, De Angelis, Vitullo, e Vinciguerra.

N.° 705.

# Presunzioni-Simulazione-Contratto

(v. n. 56, 58; 75, 230; 300)

Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge sono rimesse alla dottrina el alla pradenza del magistrato (espressioni dello articolo 1307 l. c.)— Il legislatore soggiunge che il magistrato non possa ammetterne se non quando ammetterebbe la pruova testimoniale—e chiude l'articolo con questa espressione « purche però l'atto non sia impugnato per causa di frode, o di dolo ».

Sorge dubbio da questa ultima frase, potendo sospettarsi che nelle materie di frode, e di dolo abbia voluto il legislatore proibir che si faccia uso di presunzione — E la ragione di dubitare potrebbe desumersi dallo articolo 1070 l. c. « il dolo

non si presume ».

Ricercando per dileguare tale dubbio sulle origini dello articolo 1353 cod. ab., da cui venne la disposizione trascritta, nulla s'incontra di notevole - Il consigliere Bigot-Preameneau nel 2 frimaio anno xii. dava lettura della sezione 3, portante gli articoli 238 e 242 della prima redazione, ed il collègio ne adottava il tenore che passò al tribunato - e nel 16 di frimaio anno xii, fu la redazione comunicata al tribunato in que termini che poi rimasero nel codice, senza variazione -Nel 5 di piòvoso anno xu, si andò alla redazione diffinitiva ne' termini identici ( ved. proces- verbaux tom. 3 p. 308, 352 — id. tom. 4, p. 151, 152, edit. Paris 1808) — Il sig. Joubert de la Gironde, in nome della sezione di legislazione, dopo aver parlato della presunzione, legale, passava a trattare delle presunzioni semplici, di quelle che non sono stabilite dalla legge, e che non derivano se non dal ragionamento del giudice-egli osservava che sarebbe stato impossibile prestabilire i casi di tali presunzioni, nascendo esse da circostanze e da fatti che variano all' infinito - tuttociò che la leg436 ge poteva fare consisteva in dichiarar che le presunzioni le quali non sono additate da essa venissero abbandonate alle cognizioni ed alla prudenza del magistrato, il quale non dovesse ammettere se non presunzioni gravi, precise, e concordanti-Che tuttavia il ministero del giudice non può estendersi fino ad oltrepassare quella barriera che la legge avesse piantato-la legge ordinando che si scriva atto di ogni convenzione, se la somma ecceda i cento cinquanta franchi, certo è che delle semplici presunzioni non potrebbero autorizzare il giudice ad alloutanarsi da questa base fondamentale-....ed è percie che il progetto disse con molta ragione che il giudice non deve ammettere delle presunzioni anche gravi, precise, e concordanti, se non nel caso in cui la legge ammette la pruova testimoniale - non vi sarà che una eccezione se l'atto fosse attaccato per frode, o dolo-La frode ed il dolo non si presumono - colui che ne allega dev' essere animesso a provare per mez-20 di testimoni, poiche, se la frode non si presume, coloro che la commettono, non mancano di impiegar tutti i mezzi per nasconderla - la morale pubblica esige adunque che la pruova \*testimoniale sia ammessa in questa materia, ed è colà che il giudice deve poter far uso di tutta la sua perspicacia, unde conoscere tutte le scultrezze dell'uono artificioso - Questo è un gran potere lasciato al giudice, ma siccome lo conosceste ancora, la impartizione della giustizia sarebbe piena di ostacoli, se i tribunali non avessero una estensione sulla legge che tutto non può prevedere .... ec."—(Motivi, rapporti, e discussioni vol. 6, Rapp. del 14 piovoso anno XII).

Duranton, rischiaraudo il senso dell'art. 1353-cod. civ. (1307 l. c.) scrive così a cod. im-

a da queste ultime parole, purchè però l'atto non sia impugnato per causa di frode, o di dolo. non conviene tuttavolta conchiudere che la pruova testimoniale non sia ammessibile ne' casi in cui l'atto sia impugnato per causa di frode, o di dolo ; sarebbe questo un errore da noi già confutato trattando del dolo nel tomo x . n.º 196-Ivi facemmo vedere il vizio della compilazione dell'articolo, dimostrando con le più gravi autorità che la pruova de' fatti di frode come de' fatti di violenza; può farsi con testimoni, anche senza principio di pruova per iscrittol, così in linea civile che innanzi a' tribunali correzionali- Certamente era ben inutile soggiungere queste parole, imperocchè, siccome la pruova testimoniale è animessa per pruovare il dolo o la frode, non avendo posuto la parte lesa procedrarsene una pruova scritta, è chiaro che potendosi il giudice risolvere col soccorso di presunzioni gravi , precise e concordanti a nel casi in cui sono ammessibili le pruove testimoniali ; doveva aver fucoltà di farlo per la ragione stessa in quelli in cui l'atto fosse impugnato per causa di dolo, o di frode - ciò era maturale in alla mine

b Convien del resto esservare di non dire l'articolo che il magistrato potrà determinarsi col soccorso delle presunzioni gravi; peecise; concordanti, ne casi in cui l'oggetto della contessa norrectcederà 150 franchi, oltre la quala-soninta per re-

gola non è ammessa la pruova testimoniale-la sua disposizione a tal riguardo è molto più generaleessa, gli permette indistintamente di determinarsi col loro soccorso ne' casi in cui la legge ammette le pruove testimoniali-or le ammette per eccezione in casi diversi da quelli in cui l'oggetto della contesa non ecceda 150 franchi, poichè le ammette in tutti quelli in cui avvi un principio di pruova per iscritto, ed in tutti quelli ancora in cui non sia stato possibile alla parte di proccurarsi una pruova letterale-Servendosi di queste espressioni in plurale, pruove testimoniali, l'articolo dimostra evidentemente, che si vollero comprendere tutt'i casi in cui la pruova testimoniale fosse ammessibile (v. in tale senso l'arresto di rigetto del 18 di maggio 1806; Denevers tomo 1v, pag. 388; e-giornale del Foro, tomo xv., pag. 157).

E d'uopo che le presunzioni sien gravi, precise, e concordanti; ima la estimazione delle loro caratteristiche è evidentemente nelle facoltà del giudice, il, cui parere a tol, riguardo potrebbe essere riformato in grado di appello come un mal giudicato, ma non anderebbe soggetto alla censura della Corte di Cassazione, a differenza del caso in cui il giudice si, fosse determinato col loro soccorso in ispecie nelle quali la legge non autorizzava l'ammissione della pruora testimoniale— In tali casi vi sarebbe violazione della legge, e la decisione dovrelibe essere riformata dalla Corte suprema, se le venisse deferita, comunque gravi, precise e concordanti fossero altronde le presunzioni— (v. l'arresto di Cassazione del 1 di maggio 1815, Sirey 15, 1, 277).

» Per esser grave una presunzione dec poggiare sopra un fatto noto, da cui il magistrato abbia a desumere il fatto ignoto—Ma se il fatto sul quale vien essa fondata sia ancor esso incerto, la presunzione non è mu grave

"Una presunzione cesserebbe di essere precisa se fosse vaga e capace di applicarsi a motte circostanze, e di far nascere in tal modo congetture diverse.

"Finalmente le presunzioni per essere concordanti, (si osservi la nota al n.º 578 del decimo volume—Trad.) debbono tutte poggiare sopra fatti che hanno relazione tra loro—ed è necessario soprattutto che una non distrugga l'altra, contrabilanciandone la forza; giacchè allora neutralizzandosi reciprocamente, non rimarrebbe cosa alcuna per guidare il magistrato.

"La legge Procula, 26 ff. de probat. et praesumpt., che noi avemmo già occasione di citare somministra un notabile esempio di presunzioni giavi, precise e cancordanti "— (ved. Duranton

tomo 13 pag. 575. e seg.).

Può servir di appendice alle idee teste rapportate, un arresto recente della nostra Corte su-

prema.

Un reclamo di proprietà vedessi interposto da un germano del debitor pegnorato — fondavasi in foglio sotto firma privata che vedessi registrato due giorni dopo la sentenza•che condannava il debitor pegnorato.

Il giudice regio rigettava il reclamo, e sulle presunzioni molto fondava la motivazione della sua sentenza — fra l'altro rimarcava esser il reclamo di proprietà fondato in un contratto ra fratelli, registrato in epoca prossima dopo la condama — ed essere il mobili per presunzione appartenenti a colui che stava possedendogli quando furon pegnorati — leggersi nel contratto convenuto che i mobili si trasporterebbero nel domicilio del comperatore, ma essere per sei anni rimasti presso del venditorem non concorrere una perfetta identità tra' i mobili venduti, ed i pegnorati.

Il tribunale di appello confermò, adottando le considerazioni del primo giudice, e soggiungendo che la simulazione del contratto pon sempre ha d'uopo di una pruova, ben potendo desumersi e da indizi, e da presunzioni — si convinse di ciò che nella specie le circostrarie offerissero chiaro il consenda specie le circostrarie del contratto por sempre la consenda specie le circostrarie del contratto por sempre la contratto por contratto por consenda specie la contratto por co

cetto della simulazione.

Ricorso — e la suprema Corte si esprime così » Quistione — se la simulazione del contratto di compera-vendita possa dal giudice decidersi per mezzo di presunzioni — e nell'affermativa se la decisione sia censurabile

e considerando che, ad escludere il richiamo di proprietà di taluni mobili pegnorati, richiamo proposto dal fratello del debitore, i giudici del merito han, fatto uso delle presunzioni — che trattandosi d'impugnare un contratto di compera-vendita per causa di frode, e di simulazione, i giudici che han fatto uso delle presuntioni, si sono uniformati perfettamente al disposto dello articolo 1707 l. c.

» che essendo rimesso alla prudenza del magistrato di ammettere, o di rigettare questa o quella presunzione ; e nella specie essendosi dichiarata la simulazione del contratto di vendita fra dine fratelli a danito del terzo per delle diverse presunsioni , si è decisa una quistione di fatto rimessa alla estimazione del giudice , e la sentenza sotto questo rapporto non va soggetta a censura — rigetta »— Corte suprema di Napoli 25 di agosto 1838 causa Antinoff e Punza.

#### N.º 706:

# Fedecommesso-Prescrizione-Vendita-Ozione Di mullitá-Rivindicazione-Frutti

Trattavasi di nullità di vendita fatta nel 1721, perchè diceasi l'immobile soggetto a fedecommesso in pro di un postumo che era minore nella epoca in cui l'alienazione ebbe luogo.

Dubitavasi del se la prescrizione resistesse, e la

Corte suprema ragionava così

contenente la conosciuta decisione a quattro Ruote del S. R. C. adottata generalmente nel foro, abilita fra l'altro il terzo possessore a potersi giovare della legittima prescrizione di anni trenta a die natue actionis, come permette allo attore di poter escludere tale prescrizione col pruovare apertis argitmentis che il terzo possessore, sive ab initio, sive

intra praescriptionis spatium vere in mula fide fuisset 
» clie nella specie, attesà la reciproca sostituzione fedecommessaria si sine liberis tra'i più del testatore, ha luogo il diritto di actrescere fra' gravati 
ex praesumpta voluntute patris — quindi, a potersi 
avverare l'ultimo caso della sostituzione « requiritur ut omnes instituti sine liberis decedant »—(de 
Marinis resol. jur. lib. 2 cap. 220 sull'avviso concorde di molti altri dottori poggiati alla sentenza

di Bartolo)

» da ciò si ha che nella specie non poteva nascer l'azione nell'ultimo superstite a poter rivindicare i beni distratti, se non dal di della morte del penultimo de gravati, e costui fu Carlo Cardinale trapassato nel 16 di settembre 1752; per lo che il diritto pieno e libero del postumo superstite durava a tutto il 16 di settembre 1782, quando il medesimo nel 6 di giugno detto anno cominciò a sperimentarlo contra i terzi possessori, e previa dimanda nel S. R. C .- Dopo ottenuto il patrocinio della congregazione di S. Ivone, fu dato commessario alla causa, e furono spedite inibitoriali alle Corti inferiori, ed indi nel 6 di luglio 1782 furono intimate provvisioni analoghe a' cennati terzi possessori, parte de quali costituirono pure i di loro proccuratori in causa - Emerge adunque dal premesso che i terzi possessori furon costituiti in mala fede con la introduzione del giudizio di rivindica contra essi loro, e precisamente con la intimazione dell'atto del 6 di luglio 1782-e chiaro argomento ne offre ancora la destinazione de proceuratori in causa fatta da una porzione di essi : lo che corrisponde alle disposizioni della prammatica, la quale lungi di limitare la pruova della mala fede al periodo della contestazione della lite, di cui nun motto in essa, volle anzi che da chiari argomenti se ne potesse indurre la pruova nel terzo possessore

» or, se il periodo della prescrizione trentennale, non era compiuto al 5 di luglio 1782, contando dalla morte di Carlo avvenuta nel 16 di settembre 1752, ne consegue il niun difetto nella decisione impugnata in riguardo al computo legale della prescrizione trentenaria

" in quanto concerne poi la prescrizione dell'azione di utilità della vendita pel quinquennio
decorso, sia dalla maggior età del postumo Francesco juniore, sia dalla morte dell'utimo de gravati, neanche regger potrebbe in diritto il nezzo
corrispondente, trattandosi di contratto in cui non
intervenne il minore, comunque un asserto tutore
illegalmente a nome di costui arbitrato si fosse vendere un fondo soggetto al vincolo di fedecommesso

» in ogni caso l'è a marcarsi che il dedotto nel mezzo corrispondente non ha formato oggetto di fatti allegati innanzi a giudici del merito, quindi non potea tenersene conto dalla gran Corte civile, e e tantomeno può essere esaminato nella suprema Corte, ove per la prima volta la eccezione si è presentata

» osserva, pure la Corte suprema in rapporto condanna de frutti dovuti dal possessore di mala fede non esser censurabile la decisionic impua-gnata, perchè la gran Corte ne dispose il calcolo

dal termine della contestazione della lite — Ciò era conforme all' uso costante del vecchio foro — Ma lo stesso periodo non poteva serbarsi sul calcolo della prescrizione trentenaria, il corso della quale puol essere utilmente interrotto dalla mala fede, giusta la pranmatica succennata—possono indursi da chiari argomenti, e fra essi potrebb esservi noverato anche il periodo della contestazione della lite; ma ciò non importa che da questo solo atto trar si dovesse la pruova della mala fede nel calcolo della prescrizione

» da ultimo non può dirsi viziosa la decisione impugnata per essersi ordinata la restituzione degl'interessi de'duc. 125 in pro del ricorrente Anzani alla ragione del 5 per cento sia perchè questa è la ragione legale costantemente ricevuta nel foro, sia perchè la epoca del 22 di marzo 1786, da cui debbe aver cominciamento il calcolo del 5 per cento, è di molto posteriore all'istrumento del q di giugno 1730 allorchè da Anzani fu soddisfatto agli eddomadarî il capitale di duc. 100, e pure enunciato l'antecedente pagamento di duc. 25 a D. Antonio Pironti - quindi a nulla influisce pel vantaggio di Anzani se quella somma di duc. 125 avesse potuto essere produttiva di frutti, o d'interessi maggiori del'5 per cento dopo essere stata da Anzani stesso pagata ad altre mani-d'altronde il capitale di duc. 125 pagato da Anzani era prezzo del fondo fruttifero Pontegonnella vendutogli, non già dal postumo minore, sibbene da Carlo Cardinale asserto di lui tutore - Quindi niuna violazione di legge a riguardo del mezzo correlativo » -

Corte suprema di giustizia di Napoli 18 di agosto 1838 causa Anzani, e Vinciguerra.

#### N.º 707.

# Consighio d'Intendenza-Qivoiso dato-Incompatibilità di giudicare-Sospezione-Contenzioso aminimistrativo-Giudizio-Ricusa

Un Consiglio d'Intendenza non può giudicare in linea di contenzioso amministrativo, se abbia dato avviso sulla quistione che va a presentarglisi giudicabile.

Il Consiglio della Intendenza di Napoli avea dato avviso nella formazione delle condizioni di un appalto – hacque controversia d'interpetrazione di tali condizioni—ed il Consiglio, malgrado avesse precedentemente in via consultiva emesso due avvisi sulla vertenza, imprese a procedere in linea di sua ordinaria giurisdizione contenziosa amministrativa.

L'appaltatore propose innanzi alla gran Corte de conti la ricusa dello intero Consiglio, il quale dietro la infimazione fatta all'intendente presidente a norma del rito, se ne rimetteva alla giustizia della gran Corte, richiamando l'attenzione della-stessa su due circostanze

" se il Consiglio nella materia che tratta per espressa disposizione di legge in via consultiva, si renda sospetto ove quelle divengano contenziose

« se l'avviso di cui si trattava, interposto allorche non sussisteva contesa, dettato dalla sola prudenza per conservare nel bisogno del momento la lettera materiale del contratto, giunga a caratterizzare quel giudizio pieno, maturo, e preesistente che può giustificar la ricusa ».

La gran Corte de conti in data 9 di decembre

1823, pronunzio il suo avviso così

r. i motivi di sospezione addotti dal sig. Marfella reggono o pur nò?

2. nel caso affermativo, a quale autorità commetter si deve la conoscenza della controversia?

Sulla 1. — considerando che il Consiglio d'Intendenza deve riguardarsi in due aspetti, cioè come corpo consultivo dello Intendente, e-come corpo giudiziario per gli affari del contenzioso amministrativo, e che nel primo caso i paceri che emette prendono il nome di avvisi, quando sono richiesti dallo Intendente, o da altra autorità, e nel secondo appellansi decisioni, quando l'affare è contenzioso

che la legge del 12 di decembre 1816 sull'amministrazione civile; fa distinzione de casi ne quali il Consiglio pronunziar deve avvisi, da quelli che decisioni appellansi,— che tra primi annoverar si possono la discussione delle liste degli eligibili, le elezioni alle cariche municipali, e quelle de Consigli provinciali, le imposte addizionali, e straordinarie per supplire alle spese comunali, le privative volontarie e temporanee, le formalità e condizioni riguardanti gli affitti comunali, le inversioni di articoli degli stati discussi comunali, le spese delle opere pubbliche, i progetti degli stati discussi, ed altro di simil fatta — che tra' secondi vanno comprese le discussioni de' conti comunali, le divisioni de' demant, la validità, legalità, ed interpetrazione de' contratti fatti dalle amministrazioni pubbliche e dalle autorità civili e militari, le esazioni delle pubbliche contribuzioni, le multe pronunziate da' sindaci e da litre simili

« che nella specie trattavasi di dover interpetrare un contratto fatto da una pubblica amministrazione, quale è il Corpo della Città di Napoli-sorgeva in fatti la controversia da che nella epigrafe del manifesto in istampa de 17 aprile corrente andiceasi che l'affitto s' intendeva incominciato a decorrere dal primo di gennalo, giacche i cespiti erano restati inattivati, e chiusi gli uffici-Nell'articolo 12. poi sta espresso che la prima mesata serebbe stata soddisfatta nell'atto della stipulazione del contratto

« che quindi l'affare essendo contenzioso, ed andando compreso ne casi in cui il Consiglio è chiamato a pronunziarsi come corpo giudiziario, non dovea essere esaminato dal medesimo in linea consultiva per incarico avutone dallo intendente, ma dovea presentarsi in linea di contenzioso anuministrativo

« che avendo il Consiglio invece manifestato il suo parere con due avvisi consultivi, i quali decidevano tutta la controversia, non poteva più in seguito

Vasetti vol. 4."

prender conoscenza dello affare, subito che questo era divenuto litigioso, poichè per fatto proprio e- rascne reso incapace — La legge infatti vuole che tutti i giudici siano nello stato d'indifferenza, e sceveri da qualunque prevenzione che loro imputar si potrebbe, e perciò la stabilito doversi rimuovere quello o que consiglieri che avendo antecedentemente consultato nella causa, non è presumibile che abbiano il carattere d'imparzialità assolutamente necessorio in un magistrato

a che non osta di non esservi nella legge un caso espresso in cui possa darsi a sospetto l'intiero Consiglio d' Intendenza-Lo spirito della stessa legge fa anzi rilevare il contrario, poichè in forza dello articolo 148 n. 8 della l. 25 di marzo 1817 viene prescritto che un Consigliere, avendo precedentemente conosciuto della controversia come Consigliere, o come arbitro, può essere allegato a sospetto-e se è ricevuta in tale caso la sospezione, quantunque sianvi degli altri Consiglieri a' quali l'affare si presenta nuovo, tanto maggiormente si può applicare la regola allo intero Consiglio, avendone tutti i componenti manifestato il loro avviso, perchè non vi sarebbe discussione ulteriore della causa allorchè verrebbe altra volta proposta in linea di contenzioso

« che per tali ragioni la sospezione del Consiglio deve essere ammessa, anche perchè, se la sospezione individuale di tutti i Consiglieri avrebbe dovuto necessariamente essere accolta, del pari deve esserlo quella addotta dal sig. Marfella, che presa individualmente equivale alla sospezione totale dello intero Consiglio.

Sulla 2. - considerando che la controversia di cui è quistione, non potendosi per le ragioni di sopra esposte giudicare dal Consiglio d'Intendenza della provincia di Napoli, devesi necessariamente rimettere allo esame del Consiglio d'Intendenza più vicino alla capitale - (articolo 272 legge del 25 di marzo 1817)

« uniformemente alle conclusioni del P. M. è di avviso

« esservi luogo alla dedotta ricusazione del Consiglio d'Intendenza di Napoli, e destinarsi quello di Terra di Lavoro a giudicare della quistione fra il Corpo di Città ed Alessandro Marfella ... ».

Questo avviso fu approvato con regal Rescritto de' 31 di gennaîo 1824 ne' seguenti termini

» .... la M. S. si è degnata uniformarvisi, ed ha approvato di esservi luogo alla ricusa del Consiglio d'Intendenza di Napoli, e destinarsi quello di Terra di Lavoro a giudicare della enunciata quistione » - (causa Marfella e Corpo della Città di Napoligran Corte de conti 25 di ottobre 1823, avviso pubblicato il 9 di decembre 1823-approvato il 31 di gennaîo 1824).

### Instruzione di processo-Giudizio sull'istesso reato-Soppezione-Ricusa

#### ( v. n. 707 )

Un regal Rescritto risolve la quistione del se venga impedito a giudicare quel magistrato che instruì il processo giudicabile innanzi d'lui — non v'è impedimento — Ecco i termini della Sovrana risoluzione

» a' termini dell'articolo 498 delle leggi di procedura penale, i motivi legittimi di ricusa in materia penale son quelli stessi determinati dalle leggi di procedura ne giudizi civili—Secondo l'articolo 470 n.º 8 di queste leggi è-ricusabile il giudice nelle cause in cui precedentemente ka preso cognizione come giudice:

» è nato il dubbio se un giudice istruttore, promosso a giudice di gran Corte criminale, è ricusabile, è nella incapacità di votar nelle cause in cui prima della sua promozione abbia egli compilato la istruzione

» la Consulta generale del Regno, che per disposizione Sovrana ha fatto l'esame del dubbio, ha opinato per la negativa.

» Questo parere trova appoggio nelle leggi in vigore, che lungi dal riconoscere nella compilazione della instruzione motivi che inspirino diffidenza sulla imparzialità dell'istruttore, o lo rendano incapace di votar nelle cause in cui ha egli instruito, attribuiscono espressamente a giudici di gran Corte criminale, ed alla stossa gran Corte, la facolta di procedere ad atti d'instruzione nella causa medesima che decidono—altronde l'indicato articolo 470 che dichiara ricusabile il giudice nelle cause in cui ha preso precedentemente cognizione come giudice, non è applicabile al compilator d'instruzione che nella qualità di uffiziale di polizia giudiziaria procede ad atti che la riguardino

» S. M. cui ho proposto il dubbio, ed il parere della Consulta generale, prendento in considerazione i motivi espressi perfettamente analoghi allo attuale sistema di procedura penale, si è benignata dichiarare nel Consiglio ordinario di Stato del 9 andante che, il giudice istruttore promosso a giudice di gran Corte criminale, ha la facoltà di votare nelle cause in cui prima della sua promozione abbia proceduto ad atti d'instruzione »—
(Rescritto del 21 settembre 1825 pel Ministero di grazia e giustizia, comunicato al Proccurator generale presso la suprema Corte di giustizia).

# MCobih-Pegnotamento-Erasporto-Eustode gindiziario-Risponsabilitá-oggetti pegnotati

( v. n. 181 , 686, )

Una circolare portante Sovrane risoluzioni abibilita il custodo giudiziario a richiedere nell'atto del sequestro il trasporto degli effetti pegnorati in un luogo più sicuro di custodia.

Eccone il tenore

a S. M. volendo fissare la intelligenza dell'articolo 689 delle II. di procedura ne giudizi civili, e rimuover così gl'inconvenienti che de erronea interpetrazione di questo articolo possono risultare in
ciò che al trasporto degli effetti pegnorati ha riguardo; uniformemente ad avviso della Consulta
generale ha risoluto che a' termini dell'indicato
articolo 689, redatto dall'usciere il verbale per lo
pegnoramento de' mobili, e destinato dal medesimo
il custode giudiziario, non è vietato a costui far
trasportare-i mobili pegnorati in altro sito che più
gli convenga, e nel quale creda poter con maggiore
sicurezza vegliare alla loro custodia, sempre petò
sotto la sua risponsabilità a norma delle leggi—che
l'usciere debba prestare il suo braccio ossia l' as-

sistenza del suo ministero per lo trasporto de' mobili anzidetti, allorchè ne venga richiesto dal custode giudiziario nell'atto del sequestro—che il custode giudiziario, ove voglia far seguire tale trasporto in seguito, debba ricorrere per avere il braccio forte dell' autorità competente, qualora temadi incontrare resistenza, sia dalla parte del debitore, sia da altri chiunque » — (Rescritto del 18 di aprile 1827 pel Ministero di grazia e giustizia a' Procuratori generali e Regii).

#### N.º 710.

Patrimonio sacro-Peruntazione-Sacerdote Beneficio-Disvincolo-Domanda-Caprellanie amovibili, o ad nutum-Divieto

Se, costituito un patrimonio sacro il sacerdote venga provveduto di beneficio che offra uguale rendita o maggiore, potrà egli domandare che venga il sacro patrimonio svincolato?

L'affermativa sta in un regale Rescritto del te-

nor che segue

"Con suppliche umiliate al regal Trono i sacerdoti D. Vincenzo Sisto di Raviscanina, e D. Michelaugelo Santangelo di Piedimonte di Alife hanno implorato di sostituire al sacro patrimonio che nella di loro promozione agli ordini sacri fu rispettivamente costituito in un'annua rendita di due. 50 inscritta sul gran libro del debito pub-

blico consolidato, il canonicato della rendita di duc. 100 netti all'anno che ciascun di essi ha indi ottenuto nella collegiata parrocchiale della SS.ma Annunziata del Comune di Piedimonte, giusta il Decreto rilasciato a loro favore dall' Ordinario Diocesano per la surroga suddivisata - In veduta di tali domande, essendo da S. M. stata incaricata la Consulta generale del Regno di discutere, e dare il suo avviso sul punto generale se, costituito una volta il sacro patrimonio, possa il medesimo svincolarsi, sostituendovi un heneficio ecclesiastico, o altri fondi liberi di ugual rendita, la suddetta Consulta è stata di parere che S. M. possa degnarsi di risolvere per punto generale che quante volte dopo costituito il patrimonio sacro un sacerdote venga provveduto di un beneficio di uguale o maggior rendita, possa disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio, o surrogandovi altri fondi liberi di rendita uguale, previo il consenso del Vescovo, con farsi la surroga uelle forme regolari - avendo io rassegnato ciò a S. M., si è la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 22 del prossimo passato agosto degnata di approvare il parere della suddetta Consulta; ma ha ordinato che quando la surroga voglia farsi con altri fundi liberi di rendita uguale, la stessa debba aver luogo col consenso del Vescovo, e nelle formo regolari, cioè quelle stesse stabilite nell'articolo 21 del Concordato del 1818 per la costituzione dei sacri patrimonì » - ( grazia e giustizia 15 di settembre 1827-Circolare comunicata a' Procuratori generali, e Regii ).

Ma se si tratti di una cappellania amovibile, o ad nutum queste non possono addirsi a sacro patrimonio — È opportuno rammentare un regale Rescritto rimesso per circolare a'7 di novembre 1827

a' pubblici ministeri.

« Essendosi dal governo della regal Chiesa di S. Giuseppe Maggiore di Napoli nominato il cherico Gaetano Riccio per uno de cappellani della detta Chiesa con la facoltà di avvalersi di tale cappellania per sacro patrimonio, a condizione di doversi dal Riccio costituire un supplimento di altri ducati quattordici per formare il pieno del detto sacro patrimonio, il cennato cherico implorò la Sovrana approvazione sulla intestazione della cappellania suddetta, onde rendersi inamovibile nella di lui persona, e potergli servire di sacro patrimonio - S. M., a cui rassegnai una tale supplica nel Consiglio ordinario di Stato de' 23 dello scorso mese di settembre, dichiarò di non trovar luogo alla dimanda, ed ordinò nel tempo stesso che si stesse fermo alla regola - che le così dette cappellanie amovibili, o ad natum, o per giuste cause, nou potessero formare titolo di sacro patrimonio -Ho creduto opportuno di renderne consapevole V. S. Ill.ma e Rev.ma perchè le serva d'intelligenza e regolamento ne' casi che potranno occorrere-Soggiungo a V. E. che secondo i principì canonici e le disposizioni dell' ultimo Concordato, richiedendosi pe patrimoni sacri l'essenziale requisito della inamovibilità de' beni nella persona dell'ordinando, al quale i medesimi vengono assegnati ad oggetto che abbia un sicuro e stabile mantenimento, durante la di lui vita, ravviserà bene V. E. nella sua saviezza i motivi pe' quali con la enunciata Sovrana risoluzione fu inculcata la osservanza della regola — che non possono formar titolo di sacro-patrimonio le cappellanie amovibili, o ad nutum, e per giuste cause, ossiano quelle per le quali non trasferendosi all'ordinando la libera amministrazione de' beni annessivi, e l'usufrutto durante la sua vita, si corrisponde da particolari, o da corpi morali la stabilita limosina al cappellano con la piena facoltà di cambiarlo tutte le volte che ad essi piaccia, o per mancanze commesse dal cappellano, o per lo miglior servizio delle Chiese o Cappelle, in cui sono crette, giusta le espresse disposizioni de' testatori » — (grazia e giustizia).

N.º 711.

# Cestamento-Soprascrizione-Notajo

Se l'atto di soprascrizione al testamento mistico possa non essere di carattere del notalo formò subietto di un regale Rescritto del tenor seguente

« Ho rassegnato a S. M. il dubbio sorto se gli atti di soprascrizione de' testamenti in forma mistica debbano essere scritti per intero dal nota\u00edo stipulatore, come sta prescritto pe' testamenti per atto pubblico, ovvero possano scriversi da altri, apponendovisi dal notalo soltanto la data, elà firana, come è prescritto per gli altri atti notariali—La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 4 andante uniformemente allo avviso della consulta generale del Regno, si è degnata dichiarare che per gli atti di soprascrizione de' testamenti mistici debbono osservarsi le medesime regole che sono in vigore per la formazione degli altri atti notariali »— (regal Rescritto pel ministero di grazia e giustizia comunicato dal proccurator generale della Corte suprema al presidente di quel collegio nel di 21 febbraio 1828).

#### N.º 712.

# Instituzione contrattuale—Patto successorio— Capitoli-Matrimonio-Successione—

### Eestamento

Era scritto in una legge dello abolito codice così « pactum quod dotali instrumento comprehensum est, ut si pater vita fungeretur, ex aequa portione ea que nubebat cum fratre heres patris sui esset, neque ullam obligationem contrahere, neque ilibertatem testamenti faciendi mulieris patri potuit auferre »— (l. 15 cod. de 'pactis, e v. per analogia la legge 3 cod. de collationibus).

Brunemanno comentava questa legge, ed osser-

vava che al sostegno del principio sancito in essa concorreano vari argomenti

1. perchè«...nullo pacto fieri potest ut facultas testandi adimatur...»(rinv. alla l. 1, cod. de SS. eccl.)

2. perchè « nulla dispositione fieri potest ne nostra voluntas sit ambulatoria..»( rinv. alla 1. 4 e 17 de adim. legat.)

3. perchè «.. pactis non datur hereditas»—( rinv.

alla l. 9, cod. de pactis)

4. perchè quel patto conterrebbe«...votum captandae mortis — hino promissio facta de non mutando herede non obligat»— ( rinv. a Ricth. dec. 26 n. 18.).

Conchiudea Brunemanno che questo patto fosse stato da'dottori ripruovato da tanto che nel foro civile, malgrado fosse avvalorato dal giuramento, forti ostacoli s' incontrassero per ottenerne la osservanza — ( rinv. a Peregrino de fedeicom. art. 51 n. 240, a Vasc. de succ. lib. 2 § 18 n. 197 — a Fusar. de subst. quaest. 308 n. 18 e seguenti — a Barbosa ad tit. de pact. col. 5) — Ma distinguea che nel foro canonico per la santità del giuramento egli si unisse a que'dottori che ne sosteneano la fermezza — ( rinv. a Gutierez de confirm. juram. p. 1, cap. 59, n 5 ).

Perézio, comentando il titolo de pactis aggiunge come ragione della legge...quia hace libertas (testamenti faciendi) ex jure publico manañs privatorum pactis diminui naqueato — (rinv. alla leg. 3, cod. de testam.) — ed a riguardo della conferma con giuramento ripetea l'aforismo-nec juramento firmatur pactum quod bonis moribus cirantento firmatur pactum quod bonis moribus ci-

vilibus repugnat»—(1. 7, § 16, de pact.— 1. 5, cod. de leg.) ond egli osservava che in ciò il favorire la libertà di testare prevalesse alla causa di una dote—(Perez. in lib. 2, tit. 3, cod. de pactis n. 14).

Merlin nell' art. Institution contractuelle, analizza la origine delle instituzioni contrattuali, la loro natura, gli atti ne' quali tolleravasi per favorire i matrimoni, le persone che possono instituire ed essere instituite contrattualmente, la posizione in cui debbono essere le persone abili ad essere instituite contrattualmente per potersene giovare, le clausule nelle quali lasciasi dubitare se inducano contrattuale instituzione - Discute poscia la quistione del se la instituzione contrattuale vada soggetta alle formalità dell' accettazione, e della insinuazione - del se per vizio d'ingratitudine possa la instituzione contrattuale essere rivocata - e discute quali sieno gli effetti utili delle instituzioni contrattuali a riguardo degl' instituiti-analizza quali sieno gli obblighi dell'instituito contrattualmente - in quali casi la instituzione contrattuale possa divenir caduca - come si divida una successione contrattuale tra i figli dello instituito nel contratto di matrimonio laddove il medesimo instituito sia premorto all'instituente - ( v. Merlin rep. institution contractuelle ).

Lo stesso Merlin discute la quistione, del se la instituzione contrattuale di tanto obblighi l'instituente da non permettergli più alcuna alienazione di beni in pregiudizio dello instituito—(Merlin questions, Institution contractuelle § 1).

Presso noi il famigerato arresto nella causa Giovinazzi, discute le due quistioni del se valido nullo fosse il patto sotto lo impero delle antiche leggi stipulato ne' capitoli matrimoniali per assicurare alla figlia una porzione determinata della paterna eredità che il padre le concedera ad intuito del matrimonio — e del se il padre, dopo questo patto, avesse potuto ovvero no rivocarlo ad arbitrio.

Trattavasi di matrimonio contratto nel 1801—
no capitoli matrimoniali il padre dava la dote—
noggiungeva in l'avore della figlia la promessa di
una quarta parte de' beni ereditari che in morte
lasciato avrebbe—La donna premorì al padre lasciando due figli— allora il vecchio scrisse tesamento, e lasciò ad un'altra figlia la intiera quota
disponibile con dispensa da collazione—Il tribunale civile di Lecce nel 1824 ordinò la esecuzione del testamento—ma a nome de figli di colei
che ne' capitoli matrimoniali avea assicurato le
speranze alla quarta parte della successione, fu interposto appello.

La gran Corte civile di Trani ritenne la instituzione contrattuale del 1801 come una semplice promessa di successione, come un atto di ultima volontà sempre rivocabile per sua natura — riget-

tò lo appello.

Fu allora interposto ricorso, fra l'altro per violazione della legge 43 de pactis, 52 de V. O., e degli articoli 1088 e 1038 l. c.

La Corte suprema pronunzió a questo modo « ha osservato la suprema Corte che il patto

della futura successione ne' capitoli matrimoniali era una opera della giurisprudenza universalmente ricevuta, e che formò una terza specie di successione di una natura tutta diversa dalle successioni legittime e testamentarie, chiamata con particolare denominazione instituzione contrattuale, o convenzionale, e coeva quasi al risorgimento delle leggi latine, ammessa per consuetudine; ed in conseguenza nel modo come furono accolte, e non diversamente

« che la introduzione di una siffatta instituzione ebbe per base il favore de' matrimoni, per cui la principale sua condizione era l'avvenimento del matrimonio, ed il suo scopo l'assicurazione di una parte de' beni di colui che la prometteva pel vantaggio e la più comoda sussistenza degli sposi, e de' figli nascituri

« che atteso cotesto rilevante oggetto che diede luogo alla stipulazione di detta instituzione contrattuale, è chiaro che non erano applicabili tutte le leggi contenute nel corpo del diritto comune ripruovanti il patto della futura successione; imperciocche per questa parte andarono in piena desuetudine per non essere state adottate con la totalità delle altre leggi in quel corpo comprese

« che parimenti i non ostantechè in dette leggi del comune diritto venisse scolpitamente vietata la rinuncia alla eredità delle persone viventi, come si raccoglie dalle leggi 35 § 1, cod. de inofficioso testamento, 4 cod. de inutilibus stipulationibus, e da tante altre, pur non di meno una generale giurisprudenza accolse e sostenne le rinuncie alle future successioni, come più conducente a costumi,

alle forme, ed alla polizia de' popoli

» rimarchevole è la legge 3, cod. de collutionibus - la stessa statuiva « pactum dotali instrumento comprehensum, ut contenta dote quae in matrimonio collocabatur, nullum ad bona paterna regressum haberet; juris auctoritate improbatur, nec intestato patri succedere filia ea rutione prohibetur » - Tuttavia il patto apposto prevalse per consuetudine-le rinuncie delle donne maritate e dotate ebbero vigore, e niuno giammai vi fu che avesse pensato d'impugnarle sol perchè una legge del codice Giustinianeo aveva fatto divieto di stipularle-Così qual meraviglia se anche la legge 15, cod. de pactis non ebbe applauso negli stati surti dopo la decadenza dello impero romano? - Si stimò più interessante che per mezzo della promessa di una parte della successione ne' capitoli matrimoniali si fosse agevolata e facilitata la contrazione de' matrimonî

« la giurisprudenza contraria alla legge 3, cod. de collationibus guardò il bene e la tranquilità delle famiglie; e la giurisprudenza contraria alla legge 15, cod. de pactis ebbe accoglimento perche pruomoveva, e provocava i matrimoni da contraris—Quindi si spiega come e con quanta franchezza nel nostro regno, in Italia, ed oltremonti si fosse stipulato ne' capitoli matrimonià il patto successorio, se alle parti piaceva aggiungervelo; come e con quanta energia fosse stato sostemuto da' giureconsulti, eruditi, pratici di tutt' i tempi, e contra e con quanta giustizia fosse stato rispettato da

tribunali: ciò è appunto per la ragione di essersi pel consenso universale posta in non calo e destituita di autorità la detta legge 15, e tutte le altre unisone alla stessa

« si è incaricata la Corte suprema che suolsi da taluni scrittori della materia contrastare la validità della instituzione contrattuale, come quella che conteneva il votum captandae mortis, detestato dalla romana sapienza-Ma ha osservato essa suprema Corte che questo voto definito in legge ardens desiderium, quo flagrant iniqui homines ex alterius morte lucrum sperantes, ut illius vitae insidias parent, non è presunto nelle persone di un figlio, o di una figlia che ricevono dal genitore attestati di amorevolezza e di affetti che lo spinsero sino a promettere una parte della sua successione-Così può dirsi con le parole stesse di Ulpiano nella legge 70, de heredibus instituendis che non erano captatoriae institutiones illae, quae. mutuis affectionibus judicia provocaverunt - e che perciò la giurisprudenza non ritenne menomamente per motivo della invalidità del patto successorio nelle tavole nuziali il supposto timore di poter essere accompagnato dallo iniquo desiderio della morte dello instituente

« che quindi addivenne ancora che la legge 12 cod. de transactionibus, la quale in un certo modo abborriva il votum captandae mortis in una instituzione di due éredi con la acciproca sostituzione si alter sine liberis decesserit, non fu più di ostacolo alla facoltà di ordinare tali sostituzioni che in opposizione al senso di detta legge 12

33

furon sempre guarențite e protette sotto lo impero della passata legislazione—e che sia altrettanto da dirisi de patti che soleano apporsi ne capitoli matrimoniali, che morendo cioe la prole in pupillare età, o quandocumque senza figli, dovessero succedere delle designate persone—patti, e clausule che mentre a stretto rigore par che avessero compreso il patto successorio, ed un voto captandae mortis, con tutto ciò non cessarono di essere stipulati, ed eseguiti anche per le vie giudiziarie se facea d'uopo, perchè non più produttivi d'insidie; ma coordinati al mantenimento del bene e' della armonia tra le famiglie dello Stato

« ha osservato ancora la Corte suprema che il patto successorio ne' capitoli matrimoniali non poteva essere attaccato dalla difficoltà che con esso l' uomo si privava della libertà di testare-imperciocchè per poter essere in questo caso, avrebbe dovuto la instituzione contruttuale abbracciare tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, e tutti i diritti ed azioni attuali e vegnenti-ma che quando la detta instituzione, com'era di ordinario, ri-· guardava · soltanto •i mobili, o gli stabili, o una quota di essi, non restava il promittente spogliato del diritto di disporre per via di testamento del resto del suo patrimonio; come avvenne nel caso in quistione, dove il padre promise alla figlia la successione di una quarta parte de beni, che avrebbe ·lasciato a tempo della sua morte

« che da tutto e quanto si è riflettuto siegue, che subitochè non erano applicabili le leggi del diritto latino esclusive del patto successorio nelle tavole nuziali; e che la instituzione convenzionale che la conteneva non incorrea nel voto captundae morits, nè toglieva al promittente il poter disporre di alcuna parte de suoi heni per testamento, il patto anzidetto rimaneva patto legittimamente consentito, non contra le leggi, nè contra i buoni costumi—da dover avere come aveva
in effetti tutta la sua validità; violandosi in contrario avviso le leggi tutelari de patti è de contratti

« ha osservato in fine essa suprema Corte che la instituzione contrattuale, di cui è parola, fu stipulata nel tempo che un'applaudita giurisprudenza la permetteva, e che siesi verificata poscia in una epoca quando una legge espressa, l'ha tutelata; giacchè l'articolo 1038 l. c. ha fissato che i padri, le madri, gli altri ascendenti, ed i parenți collaterali degli sposi, non che gli estranei, possano per contratto di matrimonio disporre di tutto, o di parte de' beni che lasceranno in tempo della di loro morte a favore de' detti sposi-E che perciò in ultima analisi, anche quando la instituzione contruttuale avesse potuto incontrare alcun piccolo dubbio pel tempo della promessa, fatto riflesso a ciò che la sua esecuzione s'incontrava autorizzata dalla legge al tempo della sua realizzazione, non potevà l'instituente defraudare l'instituito che. utilmente agir potea contro di esso instituente-Non altrimente avveniva di colui che avesse dato per pegno il fondo di cui non ne avea nè dominio, nè possesso-Se indi appresso ne diveniva padrone, tutto che nel principio lo avesse nullamente ipotecato, dovea non di meno stare alla contratta obbligazione, e negandovisi, la legge accordava al creditore l'utile azione pignoratizia per 10 esercizio de suoi diritti (legge 41 de pigneratitia actione) » — annulla — Corte suprema di giustizia di Napoli il 30 di marzo 1833 — causa Pelillo, e Mastropaolo, contra Giovinazzi.

N.º 713.

# Perenzione-Appello-Reo convenuto-Attore-Sentenza passata in giudicato

( v. n. 95, 96, 97, 98, 238, 405, 520, 585, 595 )

In materia di appello si facea quistione del se la perenzione avesse luogo soltanto nel caso che l'attore in origine fosse appellante, ovvero anche quan-

do avesse appellato il reo convenuto.

La ragione per dubitarne sorgea da che la legge di procedura civile nello articolo 494 comma secondo dispone — « Nel caso di perenzione, il principale attore sarà condannato alle spese della procedura perenta »— E nello articolo 533, prescrive soltanto « la perenzione in causa di appello darà forza di cosa giudicata alla sentenza appellata ».

Ma la ragione di decidere sta in classico e dotto

ragionamento della gran Corte civile di Napoli, e della suprema Corte di giustizia che rapporteremo-

La gran Corte disse così

« inteso il proccuratore generale del Re sig. cavaliere Agresti il quale ha conchiuso « di non esservi perenzione di appello contra il reo comennto » — Considerando .... che trattisi di perenzione

in grado di appello .... che ....

ci.... comunique sia vero che la legge nello artícolo 533 l. d. p. c. si limita a dinotare solo l'effetto che produce la perenzione in causa di appello, e per tutto il dippiù si rimette à ciò che ha disposto în fatto di perenzione sotto il titolo apposito della perenzione della istanza innanzi a' tribunali, civili; non è men vero però che tra l'una e l'altra perenzione vi passa grande differenza, giacechè la perenzione della istanza avanti i tribunali civili non estingue l'azione, ma estingue la sola procedura (articolo 493) mentre la perenzione in causa di appello dà forza di cosa giudicata alla sentenza appellata — (articolo 533 l. d. p. c.)

"... tutte e due intanto sono la pena della negligenza usata nel non proseguire la istanza per lo corso di tre anni, sia in prima istanza, sia in

appello - (articolo 490)

"... la perenzione d'istanza fu introdotta la prima volta da Giustiniano con la nota legge properundum cod. de judiciis « ne lites fiant pene immortales, et vitae hominum modum excellunt» —. Giustiniano stabili che le cause dovessero avere un periodo, e che scorso il legittimo tempo di tre anni nelle cause civili, di, due nelle criminali dopo la contestazione della lite, si dovessero stimare estinte

ciò che su stabilito da Giustiniano con la detta legge properandum venne confermato in questo 
Regno col rito 248, non ostante la costituzione 
Gmnes bajuli di Federico II, il quale volle che 
tutti i giudici fra due mesì dal di della citazione 
dovessero a tutte le cause porre termine—L' attore però per ovviare alla perenzione d' istanza 
bastava che impetrasse dal presidente del S. R. C. 
ciò che si diceva nel foro insufflutio spiritus, la 
cui forza era quella appunto che la causa progrediva non ostante il decorrimento del tempo (pragmut. 3, § 2, de offic. S. R. C. — Pragmut. unic. de instantia causue non restituenda sine expensis )

..... relativamente agli appelli il diritto romano come ognuno sa, dava in tutti tempi i così detti futuli perchè se si lasciavano scorrere, l'appellazione si perimeva, e la sentenza facea passaggio in cosa giudicata — il tempo cioè ad interporsi — il tempo ad introdursi — il tempo a proseguirsi ch'era di un anno dal giorno del processo, o di due anni per giusta causa — (l. 1, 2, et ult. cod. de tempor. appellat.)—ciò dalla novella 116 cap. 2 di Giustiniamo fu derogato, e fu stabilito che non più col decorso di due anni la sentenza rimanesse ferma, ma che si potesse, anche dopo trovandosene fondati amotivi, per esempio di assenza dell'appellante, o di altro impedimento, esaminar di nuovo la causa

« ..... inoltre, secondo le regole de giudizî, la perenzione della istanza andaya nella classe delle eccezioni anomale, ossiano miste — oggi si propone per via di azione, poichè per aver luogo bisogna che sia domandata — (articolo 492)

... avanti a' tribunali civili quest'azione compete al reo contra l'attore, perchè dal reo si acquista il diritto a domandare la perenzione d' istanza dopo che l'attore ha fatto decorrere tre anni senza proseguire la procedura — (articolo 490)

"... poiche " qui appellat prior agit " dice la legge 29 de judicits, ossia come nota Dionisio Gotofredo " actor est, ideat actoris purtes sustinet " quindi in appello la perenzione è un' azione che compete all' appellato contra l' appellatte, senza guardare se l'appellato fosse attore in origine, o pure reo convenuto, altrimenti non si potrebbe verificare che la perenzione in causa di appello da forza di cosa giudicata alla sentenza appellata — (articolo 533)

"... che nel fatto l'appellante è Leopoldi e l'appellato è Terni, quindi quello che sostiene le parti di attore in causa di appello è Leopoldi, seguentemente scors i tre anni l'arione a domandare la perenzione compete a Terni comunque in origine egli fosse l'attore, e Leopoldi il reo convenuto, mentre non si hu a guardare la stato del giudizio avanti a' primi giudici, ma com'è ora nella gran Corte civile, e chi non sa che il giudizio in appello si chianae seconda istanza, dove attore è lo appellante, e reo convenuto l'appellato?—Di fatti che altro è l'appellazione che ab inferioris judicis sententia ad superiorem provocatio? (l. 1, § 3, de appellat. et relat. — l. 17, de minor. Axx

ann.) — o come dice Cujacio tit. de appel. et relat. « est querela ejus qui sententiae minoris judiciis non adquiescii»? — Sia provocazione, sia querela, certo si è che colui che appella si rende attore nel giudizio di appello, e dà il diritto per
conseguenza con la sua negligenza alla parte appellata di domandare la perenzione dello appello se
fa scorrere inoperosamente tre anni dallo interposto appello, come è accaduto nella specie dove non
tre anni, ma tre lustri, ha dormito Leopoldi senza proseguire il giudizio in appello » — (3c di
gennato 1837 — gran Corte civile di Napoli 1. camera, ruolo n. 2674 — causa Leopoldi contra
Terrai).

Il ragionamento adottato dalla Corte suprema è

come segue

"..... l'oggetto della perenzione è quello che indicò Giustiniano nella notissima legge properandum cod. de judiciis, cioè « ne lites fiant pene
immortales, et vitae hominum modum excedant »—
con la differenza però che la perenzione per le
leggi in vigore non la luogo ipso jure, come lo
era prima, ma debb'essere mandata dopo il decorrimento di un triennio — (articolo 492 l. d.
p. c.)

« ..... gli effetti della perenzione in prima istanza sono ben diversi da quelli in appello, dapoichè nel primo caso la perenzione estingue la sola procedura, e non già l'uzione (articolo 494) e nel secondo estirgue la lite, poiche comunica

alla sentenza appellata la forza di cosa giudicata—

(articolo 533)

"..... ritenuta questa interessante distinzione, la perenzione in perina istanza non può competere che al solo reo, e perciò è detto nello articolo 494 « che nel caso di perenzione l' attore principale è condannato alle spese »

« ..... vanamente da questa disposizione si pretende desumere che al solo reo competendo il diritto di chiedere la perenzione, non possa in cuusa di appello dimandarla l'attore originario— l'assunto è illegale per le seguenti osservazioni

« 1. non ha la legge in causa di perenzione di appello fatt'alcuna distinzione tra attore, e revoriginario, e non ha limitato al solo reo il diritto a dinandarla — Non può il giudice distinguere ciò che la legge non distingue

« 2. l'attore che in prima istanza succumbe, è condannato alle spese della proceduru perenta, o non già alle spese della lite—Questa disposizione non è ripetuta per la perenzione in appello, nè sarebbe applicabile; poichè in appello non si estingue la procedura, ma la lite — In prima istanza finisce la procedura, ma si può ripetere — in appello, finita la lite si estingue l'azione, nè si può riprendere la procedura, ostando la cosa giudicata

a 3. la perenzione punisce la negligenza de'litiganti — o attore, o reo che sia, il litigante in appello va soggetto alla pena della negligenza; ne altrimenti potrebbe ésserne esente l'attore, che ove una distinzione apposita ne avesse fatto la legge in causa di appello, distinzione che non è nello articolo 533

« 4. la espressione di attore principale adopera-

ta dallo articolo 494 era necessaria in prima istanza per distinguere l'attore nell'azione, e l'attore nella dimanda di perenzione

" più le spese della procedura perenta prima della pubblicazione del nuovo, codice solevano in Francia compensarsi, pagando ciascuno le sue, giu-

sta l' avviso del sig. Carrè

« il nuovo codice ha obbligato il succumbente in perenzione a pagar tutte le spese della procedura perenta. — Or perchè dubbio non sorgesse intorno al pagamento di siffatte spese, il citato articolo le ha poste a taricò dello attore principale, onde si sappia che se. il reo ha fatto delle dimande riconvenzionali, o dimande incidentali, nelle quali dimande egli ha fatto da attore, lo spese della procedura perenta non possono mai colpir lui, ma sono a carico esclusivamente dello attore principale, e lo sono tutte — È in questo caso, ed in questo senso ch'è corsa la espressione di attore principale.

" ma tutto ciò è detto per la perenzione in

prima istanza, ed era necessario a dirsi

« or come adattare alla perenzione in appello ciò ch'è detto solamente per la prima istanza?

- « 5. l'appellante, tutto che reo originario, si chiama attore, e sostiene le parti di attore qui appellat prior, dice la legge 29 de judiciis e la glossa actor est, idest actoris purtes sustinet Quindi se contra l'appellante si domanda la perenzione, la domanda è fatta dal reo contra l'attore
  - « di fatti: perchè contra un appellante contumace

il giudice di appello pronunzia il congedo? —
perchè la dimunda, cioè l' utto di appello, si
tiene per abbandonata, ed il reo si tiene per abbandonata, ed il reo si tiene per abbandonata, ed il reo si tiene per abidizio in forza dello articolo 248 del rito.
— adunque l'appellante è attore nel nuovo giudizio in secondo grado di giurisdizione — e se
può cesere appellante tanto l' attore, quanto il reo
originario, può in appello essere attore chi è stato reo in prima istanza, e per conseguenza esser
pssibile della perenzione nello stato di appello. —
(Corte suprema di giustizia di Napoli il 12 di settembre 1837 — causa Leopoldi coutra, Terni.

#### N.º 714

Donna-Successione-Oscendenti-Collaterali
Divisione-Creditá-Frutti-Decreto del 4
marzo 1817-Cautela di MarantaRinunzie-Beni infra districtura

( v. n. 695, 696, 697, 798, 712 )

Era invalso il costume di far rinunziare le femmine (allorche loro si costituiva dote), alle successioni future; ciò nel fine di conservare nell'agnazione i beni aviti—Conforme questo agli usi de' Longobardi e de' Normannì, sarebbe stato non di meno in opposizione co' principi del diritto romano che per motivi di ordine pubblico e di morale vietava i patti così detti stecessori — Ne' tempi in cui lo studio del romano diritto presso noi riuacque, la scuola e 'l foro mirando nel divieto de' patti successori, ristrinsero l'eccezioni ad esso « quoniam jure romano vivimus, nisi quid mostris legibus aut moribus ei fuerit derogatum; ideo teneudum est pacta successoria plerumque irrita esse » — (Maffei inst. jur. neap. l. 5, c. 1, § 7; sex.)

Distinsero però tali patti in negativi, ed affermativi - ritennero i negativi per diritto romano sempre vietati, non potendo rinunziarsi a quello che non si ha- « quod quis si velit habere non potest, renunciare non potest » - (1. 174 de reg. jur. ) - non potendo adirsi , o ripudiarsi eredità non aperta, eredità di uom vivente ( qui superstitis bona repudiat, post mortem ejus adire hereditatem, item bonorum possessionem petere non prohibetur ( l. 94, de adq. vel omit. hered. ) - Pure ne riconobbero la utilità e ne sostennero la efficacia, tollerata per consuetudine; di tal che Guarani insegnava « quod ad pacta successoria negativa, seu hereditatum renunciationes quas vocant, ea per leges civiles prorsus improbantur - ejus juris rationem unus Bartolus, quod sciam vidit ad I. qui Romae de verb. obl. - ibi enim observat ejusmodi renunciationes continere pactum de futura successione respectu ejus, cujus gratia renunciatio facta fuerit - igitur ut pacta cactera de viventis hereditate inita, ca quoque remunciato prohibita olim per leges erat — verum, reviviscente in Europa jurisprudentia, hereditatum aliquando deferendarum nihil renunciatione frequentius — Praeter valescentes mores a Romanorum institutis diversos, et politicas cujusque populi causas, ejasmodi renunciationes primus fortase promovit Bonifacius vin, in cap. quamvis de pactis in sexto ........ — Caeterum a principibus neapolitanis Bonifacii vin, collectio numquam recepto ritu probata fuit — proinde ejusnodi renunciationes moribus potius, quam scripta Pontificis lege apud neapolitanos receptas existimarim n — ( Guarani de jur. regn. neap. lib. 3, n. 10).

La scuola ed il foro a riguardo de patti successori così detti affermativi, fecero una distinzione in due classi — Nella prima annoverarono que, patti che riguardassero la eredità di colui che intendea farne subietto di una propria contrattazione ( v. a riguardo di questi patti Strichio ed il Richeri) — Nella seconda annoverarono quei patti successori affermativi che riguardassero la ere-

dità tertii cujusdam.

Imperciocchè, aralizzando la legge 30 cod. de pactis, ivi si ha che allo Imperatore si fosse presentato i caso così—due, o più, aventi speranze successorie ad una eredità di uom vivente, aveano stipulato che, se ad essi la eredità perverrebbe, la ripartirebbero net tale e tal modo — ovvero aveano pattuito che se ad un fra essi la eredità perverrebbe, si osserverebbero le tali e tale convenzioni — Ragion di dubitare sulla efficacia di tali stipulazioni veniva da che i patti vedeansi convenuti « mentre vivea tuttora quegli della eredità del quale contrattavasi » e da che vedeansi convenuti sotto condizione « se alla eredità sarebbero chiamati coloro che ne pattuivano ».

Giustiniano risolve « nobis hujusmodi pactiones odiosae esse videntur, et plene tristissimi et periculosi eventus - Quare enim quodam vivente et ignorante de rebus ejus quidam paciscentes conveniunt? - Secundum veteres itaque regulas sancimus omnimodo hujusmodi pacta quae contra bonos mores inita sunt, repelli - et nihil ex his pactionibus observari ».

Data però questa regola, l'Imperatore fissa eccezioni sotto le quali definisce valido il patto, e queste eccezioni son due - 1. che colui della eredità del quale si contratta presti il suo consenso - 2. che in tale consenso persista fino alla morte « nisi ipsi forte de cujus hereditate pactum est voluntatem suam eis accomodaverit - et in ea usque ad extremum vitae suae sputium perseveraverit - tunc enim, sublata acerbissima spe, licebit eis, illo sciente et jubente, huiusmodi pactiones servare, quod etiam anterioribus legibus et constitutionibus non erat incognitum, licet a nobis clarius est introductum . - ( 1. c. de pactis 2. 3. )

I dottori adunque ritennero che per regola generale i patti successori fossero così intesi vietati - per modo di eccezione ritennero che le riquinzie, ossia l'abdicazione volontaria che una persona faccia del proprio diritto, questa specie di atti tendenti a conservare i beni presso il cognome, ed a favorire i matrimont mercè la promessa di una

dote, s'intendessero per consuetudine efficaci, o che tali rinunzie fossero personali e truslative, o che reali fossero, estintive, togliendosi di mezzo la persona rinunziante — ed a distinguere la traslativa rinunzia dalla estintiva, diedero esempli i dottori tratti da varie leggi che a tre casi fra l'altro possono riferirsi.

1. Caso — eredità deferita ed adita — in questo caso la rinunzia va alla necessaria idea di traslativa (l. 4, e 5, quando dies legat. ced. — v. de Franchis dec. 101 — Afflict. dec. 161 — Paol. de Castr. in leg. si act, cod. de probat. n. 2, ').

2. caso — eredità deferita, e non adita — se la rinunzia non avesse avuto riguardo a persona determinata, essa si sarebbe qualificata vera ripudiazione, vera rinunzia estintiva — (v. l. si quis extraneus; e v. l. potest de adq. hered.) — Ma se avesse avuto riguardo a persona determinata, allora si trasformava in contratto, portando l'obbligo di non chiedere, e trasferendo il diritto sarebbe stata a qualificarsi trasfutiva — (v. Socino lib. 4, cons. 34, col. 1, ) — purchè però la persona contemplata non fosse un coerede, nel quale caso la porzione si sarebbe accresciuta alla porzione, se non alla persona — (l. si totum, e v. l. si ex duobus de adq. hered.)

3. caso — eredità ne deferità, ne adita — comunque a stretto rigor di legge fosse vietta la rinunzia, pure da dottori si sarebbe sostenuta col patto de non petendo, tacito, o espresso che consistea nello escluder colui che lo contrae, e nello estinguer i diritti della persona rinunziante — sarebbe stata qualificata rinunzia estintiva, non traslativa — ( l. t, cod. de pactis — l. tale pactum cod. eod. — glos. ibi.—Surd. cons. 398 n. 7, ).

Allorche adottammo il codice de' francesi, apparce la circolare del 25 di settembre 1809 emanata dal gran giudice ministro della giustizia, la quale ricca di nozioni pertinenti alla materia, non è superfluo di qui rapportare — Eccone il tenore.

« Una delle più importanti quistioni che nascon dal conflitto delle novelle con le vecchie leggi è quella che si è già cominciata a ventilare tra noi per qualche caso verificato circa il valore delle rinuncie già fatte dalle femntine alla successione dei genitori in tempo delle vecchie leggi - Io ho creduto questo articolo degno dell'attenzione del ministero e di un regolamento uniforme, pria che s' incominciassero intorno ad esso a spiegare i magistrati - Lo stesso legame ch' egli ha collo spirito delle nuove leggi, il dubbio che la sua risoluzione ove non sia consentanea a' principi della medesima venga a debilitarne la forza, ed a contribuire a quella incertezza di diritto a cui specialmente si è voluto ovviare con la formazione di un nutovo codice, l'interesse di tante famiglie che ne dipende, la risoluzione ch'egli ha ricevuta negli altri paesi, dove agli statuti simili a' nostri son succedute le stesse leggi che ora abbiam noi, son tanti giusti motivi per sottrarlo alla varietà delle opinioni ed alla fluttuazione de giudizi - La nostra passata giurisprudenza permetteva e sosteneva le rinuncie delle femmine alle successioni de' genitori, e le morti di costoro succedute prima delle leggi nuove han consumato l'effetto delle medesime — Le nuove leggi non riconoscono ne permettono rinunzie alla credità de' viventi — Le rinunzie quindi che si fossero fatte o si facessero dopo la epoca della nuova legislazione sono manifestamente nulle — La quistione presente dunque cade solo sopra le rinunzie fatte dalle femmine maritate sotto le vecchie leggi alle successioni degli ascendenti che si sieno venute o si vengano ad appire sotto le nuove.

ix Il dubbio risulta dalla divisione del caso fra di un detempie el edue legislazioni.—L'atto della rinunzia fatta in tempo che si permetteva, l'esito del medesimo, e l'apertura della successione in tempo che la legge non più riconosce rinunzie e chiama ugualmente maschi e femmine alle successioni, sono le due parti del caso che si divide fra

le due legislazioni.

« La massima certa, che le leggi non guardano indietro e non distruggono i diritti legittimamente già acquistati, fa la maggiore difficoltà contra le femmine — Noi abbiamo, dicono i maschi, un diritto acquistato precedentemente alle nuove leggi, il quale non si può togliere altrimenti che tirandole indietro, contro la regola è la loro natura.

« Questo discorso è fondato tutto sopra una inesatta, idea che suppone delle rinunzie, e sopra la confusione de due diversi articoli del nuovo codice che si debbono assolutamente distinguere — A rilevarne tutta la fallacia, basterà dilucidare due punti — qual'era il soggetto delle antiche rinunzie, ossia a che cosa veramente rinunziavan le donne nell'atto della dotazione?—ecco il primo.

" Qual' è l'articolo della presente legislazione che fa la muova ragione delle femminic, quello che divieta le rimunzie alla eredità de' viventi, o quello che chianna alle successioni le femmine al pari de' maschi?—erco il secondo.

a Comincio da questo — Bisogna convenire che il divicto delle rinunzie risguarda il solo tempo, posteriore alla legge — Non potrebbero le antiche rinunzie essere infermate—tutto quello che si è disputato in altri paesi dopo la pubblicazione del codice Napoleone sulla spiegazione di questa massima, è straniero alla controversia presente, ed io non intendo trattarne— Lascisi dunque da banda il nuovo divieto delle rinunzie; le antiche non debbono cadere sotto la sua disposizione.

"Ma bisogna d'altra parte confessare che l'altra legge, la quale invita entrambi i sessi a succedere egualmente, dev'essere eseguita sopra tutte le successioni che si sono aperte e si aprono dopo la sua pubblicazione — Quella stessa massima che rigetta la retrotrazione del divieto delle rinunzie, esige la esecuzione della eguale successione in tutti i casi di successione verificati dopo la pubblicazione del nuovo codice — che cosa potra dunque impedire questa nuova aminissione delle femmine mel tempo posteriore alla nuova legge ?—L'atto dell'antica rinunzia — ecco dunque la necessità di farsi una giusta idea di quest'atto, che è l'altro punto da esaminarsi.

Successione de figliuoli, e loro anticipate ri-

nunzie sono state sempre due cosè incompatibili secondo tutte le nostre leggi antiche e moderne.

« Il diritto antigiustinianeo non conosceva rinunzie alle successioni future — La ragione che ne da il più grande de giureconsulti antichi si è, che i patti privati non debbono limitare l'autorità delle leggi, ne alterare quelle delle successioni, le quali appartengono all'ordine pubblico.

« Questa ragione sta espressamente detta per un caso dove si trattava della rinunzia di una figliuola alla eredità futura del padre; ma è comune come

ognuno vede a tutte le rinunzie.

« Pare che Giustiniano recedesse nel generale dalla dignità di questa massima; poiche permette i patti salla eredità de' viventi, dove colui, della cui eredità si trattasse, vi avesse accomodato la sua volontà.

« Questo rilasciamento però non lo estese alla successione de figliuoli a' genitori — Egli infatti inserì nel suo codice, e lasciò intatta una legge di Alessandro, con la quale era stabilito che non dovesse valere il patto tra padre e figlia con cui la figliuola, contenta della dote, si togliesse ogni regresso sopra i beni paterni.

"« Questi eceezione rientra nell'antica regola per uita particolare orribile ragione che ne allegano i giureconsulti---Ella si è che iniquamente opera il padre contro la paterna pietà, pattuendo con la figliuola che non debba aver parte in quella successione, d cui la chiamano le leggi e la natura.

« Il diritto romano dunque non riconosceva rinunzie delle figliuole alla successione de' genitori,

non ostante la costituzione della dote-non riconosceva rinunzie, perchè voleva la successione-Delle leggi longobardiche, che presero fra noi il luogo delle romane, non occorre far motto-Le femmine secondo quelle, doveano esser contente di quanto il padre o il fratello a suo arbitrio desse loro nel di delle nozze, senza poter richiedere altro-Dunque non aveano a che rinunziare, perchè niente di positivo aveano a pretendere.

" Le costituzioni, è le consuetudini che facevano il nostro diritto veramente patrio, variavano dal romano, e dal longobardico, nel determinare il diritto delle femmine-Le femmine furono escluse dal succedere nel regno agli ascendenti - nella città anche a' collaterali nel concorso de' maschi-Ma in compenso fu dato loro, e per modo di condizione, che dovessero avere una dote congrua, la quale fu chiamata paraggio.

« Queste leggi non definivano la quantità del paraggio-L' oracolo non di meno de dottori, e l'uso del foro, supplirano in certo modo al difetto della legislazione-Fu stabilito per queste vie una certa misura della dote secondo i diversi casi, e le circostanze delle famiglie. .

« In generale il giudizio paterno conteneva tutte le presunzioni della giusta misura-Ad ogni modo però la determinazione del paraggio non dipendendo dalla lettera delle leggi, andava sempre congiunta con qualche incerterza, e questa incertezza rendeva necessaria alle famiglie, donde le femntine uscivano, qualche cautela-Ecco la necessità delle rinunzie e di tutte le cautele inventate a corroborarle. ...

« A che cosa le dome rinunziavano fra noi—e che cosa cerano certamente le loro rinutazie per la partie che nisguarda la credità de genitori?—Dalle cose dette è chiaro ch' esse non rinunziavano alla successione di costoro, perchè le leggi ne le avenuo escluse in concorso de' maschi—Infatti qualora nòn si trovavano maschi viventi alla morte de' genitori, succedevano de femmine, non ostante la rinunzia en realmente non tanto quella che suona il nome, quanto una specie di transazione sal più o meno di quello ch' era dovuto a titolo di dote.

« La distinzione delle rinunzie in reali, ossia estintive, e personali, ossia trustative, e la famosa cautela detta di Maranta dal nome del suo autore non alterano la nozione formata delle rinunzie per rispetto alla esedità de genitori — Quanto a iquesta ultima cautela, essa non importava più della semplice rinunzia, perchè diretta a confermarla, non ad ampliarne l'effetto — Rignardo alle prime; è noto quale concetto ne abbinno fatto in quanto albe femmine maritate i più sensati scrittori del fore anche quando vi si trovassero le clausule le più ample e forti, ed anche ove si dicesse che la femmina si toglieva di mezzo, e si considerava come morta, ch' era la vera caratteristica delle rinunzie reali, ed estintive.

« Ecco dunque che per lo nostro patrio diritto, oggi abolito, le rinunzie delle femmine alla successione delloro genitori eran piuttospo transazione della dote, che vere rinunzie alla detta streessione; e corresvano appunto perche tale successione non era per loro-

. Oggi le leggi delle successioni sono cambiate—
è tornata la guaglianza de' due sessi del diritto di
Giustinigno—è quindi tornata la massima del
diritto romano che condannava le rinuuzie; ed è
tornata nella sua purità primitiva, escluse le deviazioni di Giustiniamo—Successioni adunque, enon rinunzie—Le successioni appartengono all'ordine pubblico, ed i patti de' privati non possono alterarle.

" Queste due disposizioni unite insieme concorrono a rigettare tutte le rinunzie che si facessero

da oggi innanzi.

"Ma per le antiche, se torniamo alla quistione, basta la sola mova ammissione delle donne per renderle inefficaci — quando le donne riunnziaron non avvano diritto a succedere — il loro diritto di succedere è tutto muovo — dunque esse succedono per nuova causa, non inclusa nelle riunzie antiche—succedono per un beneficio che non è in alcun modo pregiudicato da un contratto precedente in cui non fu nè estimató, nè preveduto — Ecco scolta la quistione, e svanita la retrotrazione delle leggi muove.

Prescindendo da questa ragione, che attacea essenzialmente le rinunzie alla successione de genitori fatte in qualunque modo, si può anche dire che oggi le femmine debbano succedere per effetto delle loro stesse rinunzie, perchè queste ordinariamente si trovan concepite in favor del padre — Prima le femmine non erano fra gli eredi, e nou succedere, in virtu dell' atto stesso, di cui si prensuccedere, in virtu dell' atto stesso, di cui si prensure dell' atto stesso di cui si prensure dell' atto stesso dell' atto stesso dell' atto stesso di cui si prensure dell' atto stesso dell' atto stesso di cui si prensure dell' atto stesso dell'

de argomento a volerle escludere, e rinvengono nella eredità de genitori tutti gli altri diritti a cui han-. no rinunziato - Esse dunque oggi succedono per lo diritto nuovo, ma secondo lo spirito del diritto antico e delle convenzioni stesse fatte con loro.

" L'inconveniente che si obbietta della disuguaglianza di condizione tra maschi e femmine nelle successioni povere, quando la femmina sia. stata ben dotata, è ideale; è comune alla successione di tutte le femmine, auche di quelle che non hanno mai rinunziato: di tal che non manca de' compensi legali - e dove anche non vi fosse luogo a tali compensi, questi casi fan sì poca parte nel generale che non si potrebbe in grazia loro sopprimere senza ingiustizia, la ragione d'infinite persone interessate all'opposto.

« In somma le rinunzie col cambiamento delle leggi sono uscite fuori della intenzione delle rinunzianti, le quali non hanno mai inteso, nè hanno potuto intendere di dismettersi di una successione non dovuta prima loro-Queste successioni a cui non hanno mai rinunziato, appartengono indebitameute alle femmine in concorso co' maschi quando si aprano dipo la pubblicazione delle nuove leggi-e la formola ordinaria di tali atti di rinunzia indirizzandole al favore del padre e degli eredi di lui, le fa cadere in beneficio delle stesse rinunzianti, le quali oggi si trovano fra gli eredi.

« Potrebbesi anche aggiungere, se la cosa avesse bisogno di più ragioni, che le rinunzie hanno oggi perduto il loro fine, cioè quello di ristringere i beni a' maschi dell' agnazione, e che qualora alla morte de genitori si trovassero co maschi femmine rinunzianti, ed altre non rinunzianti, si vedrebbero alcune femmine godere delle rinunzia delle altre; cosa in tutto irragionevole e fuori del fine delle rinunzia.

r Tutte queste ed altre considerazioni rendono evidente la massima derivante dalla nuova giurisprudenza che nel concorso de maschi e delle femmine i figli, senza distinzione di sesso, succedano a genitori, o ad altri ascendenti, la cui successione si è aperta sotto lo impero del codice Napoleone, senza aversi alcun riguardo alle risunzie fatte dalle figlie, sotto il sistema delle antiche leggi di esclusione.

« Perchè dunque la interpetrazione chiara della legge combattuta con falsi argomenti; perchè l'applicazione del codice Napoleone, sia nel regno di Napoli quella stessa ch'è altrove; perchè sia nel cominciamento radicata quella dottrina ch'è analoga a' principì liberali ed allo spirito del nuovo diritto; S. M. mi ha autorizzatto a richiamare l'attenzione de'magistrati del regno sopra i veri principi di una importante quistione; principi che debbono nel giudicare da ora innanzi formare una regola invariabile—Essi per altro sono si giusti, e si evidenti che io sono certo che non avpebbero deviato anche senza che io avessi loro ricordato altro »— ( Circolare del 25 di settembre 1809 — grazia e giustizia, aff. civ.).

Priache le nuove leggi civili fossero pubblicate, apparve il decreto del 4 di marzo 1817 in cui sulla efficacia o inefficacia della rimunzia alle succes-

sioni ascendentali aperte mentre le antiche leggi imperagano, il-legislatore additò numerosi e continui richiami essergli pervenuti; e voler emettere una dichiarazione la quale facesse conoscere il vero spirito e la vera applicazione delle nuove leggi successorie — Il legislatore considerò che le donne per le antiche leggi erano escluse dalla successione ascendentale, se collegachi: concorressoro—considerò doversi le successioni regolare con le leggi sotto lo impero delle quali si deferiscono—Ciò premesso, ferme le transazioni, le convenzioni, i giudicati, gli arbitramenti, le divisioni di credità già eseguite, nel Detreto detto due gravi principi

1. le rinunzie delle femmine mavitate prima del codice civile non aver ricevuto per tali avvenimenti alterazione o cambiamento alcuno.

 le rinunzie delle donne, maritate prima del codice civile, non esser di ostacolo alle rinunzianti per conseguire il dovuto loro sulla eredità dei genitoria a termini delle leggi vigenti nel tempo dell'aperta successione—( coll. pag. -307).

Nell'applicazione della ministeriale del 25 di settembre 1809 giova rammemorare che la gran Corte di Cassazione di Napoli, anche pria del Decreto del 4 di marzo 1817, a prescindere da quel che ritenne il 26 di novembre 1811, nella causa Doria ed Angri, allorchè ebbe a decidere sulla efficacia o ineflicacia delle rinunzie a successioni ascendentali, con la decisione del 16 di aprile 1812 ebbe come una verità inconcussa quella che poi fu avvalorata dal secondo comma di quel Decreto del 1817 — Trattavasi nella causa de Riso di eredità paterna,

cni la donna in virtù del codice civile chiedeva, succedere—ed aveça essa rinunziato alla credità potterna, mentre il padre vivea—Lo sposo avea fatto cauta la efficacia della rinanzia—in altri termini si trattava di rinunzia antica ad eredità paterna avvalorata dalla cautela di Marunta—La gran Corte di cassazione di Napoli non solo dichiarò inofficace—la obbligazione della figlia, ma anullo gli effetti della cautela di Maranta, considerando così

a ... essendo inefficace la principale obbligazione della figlia, tutto ciò che ne dipende come è l' obbliga del murito, diviene del pari inefficace perchè altramente si accorderobbe forza ad una obbligazione accessoria, mentre il di lei fondamento e la di lei causa nascente dalla obbligazione principale, non esiste legalmente, nè può avere alcun effetto » — (Cassazione di Napoli causa 'de Riso v 1812).

Nel 1814 la gran Corte civile degli Abruzzi chbe a discutere se la figlia rinunziante a tutte le successioni intestute avesse avuto o no diritto, malgrado la rimunzia, per poter succedere alla madre che non l'avea dotata di alcuna cossa, na che poscia col testamento l'aveva instituita crede — La Corte osservò « che la rinunzia della figlia alla credità materna dovesse ritenersi fatta senza canza, non risultando di essersi dalla madre asseguiata qualche cosa della di lei pertinenza alla figlia »— e rammemorò essere uniforme questa teorica ad una definizione di Fabro (7. c. de dot. promis.)
— in pari tempo osservò la gran-Corte civile che

la rinunzia alla eredidi di un vivente sotto lo impero della legge 30 c. de pact., esigesse come una delle sue condizioni quella di non veder immutata la volonta della persona de cujus hereditate agiturinsino all'ultimo termine della sua vita—Nella specie di cui trattavasi la madre avendo instituito nella legittima quella figlia che avea rinunziato, era venuta a recedere dal diritto acquistato pereffetto della rinunzia—e fundava questo principio la G.C. sulle leggi 46 de pact., e penultima cod. eod., sulla definizione 27 di Fabro cod. de pact. n. 4.—(Cotte di appello di Lanciano 12 di agosto 1814 causa Cerrapico, e Cerrapico rapportata da Catalani 1, 144).

Pure questo aforismo « renunciatio sine causa non valet » questo aforismo va usato con accorgimento; poichè non valerebbe il dire unicamente ciò « la donna avea rinunziato nihilo accepto in pecunia ultra paragium »-Il principio sine causa nonvalet è vero (v. arr. della supre Corté Folgori e Pignatelli 12 di luglio 1821) - ma la causa della rinunzia può attingersi da altro fonte, allorchè la rinunziante non ebbe danaio, nè cose da coloro al favor de' quali rinunziò - Noi rapporteremo qui appresso arresti della suprema Corte ne' quali è salvato il principio renuntiatio sine causa non valet, ma la suprema Corte ritiene che, anche senza essersi dato un compenso alla rinunziante da coloro verso i quali si serivea la rinunzia, questa valga, e non possa dirsi fatta senza causa; poiche la causa vera sta nella conservazione de beni aviti nelle famiglie, cioè ne' muschi del cognome.

Come grave è la materia delle rinunzie, così è

interessante ed utilissimo il vicereare fra più famigerati arresti della Corte suprena di giustzia di Napoli la giurisprudenza che applica e sviluppa i principi testà additati—Intratteuendoci sull'arresto reso nella causa Jannotti e Marsilio vedremo principalmento ivi discusse tre interessanti quistioni

1, del se a' figli eredi della madre esser possano di ostacolo le rinunzie della genitrice alle future successioni, quando queste siensi aperte dipoi la morte di colci che primise, o che fece, la ri-

nunzia

2. del se le rinunzie fatte sotto lo impero delle vecchie leggi alle successioni de coldaterali possa no estere operative in quanto alle successioni aperte sotto lo impero delle muove leggi pe beni siti nel distretto Napoletano ( di che trattammo in questa

opera tom. 2. pag. 78)

3. del se debbano adottarsi regole d'interpetrazione restrictive per eliminare al più possibile gli effetti della così detta cautela di Maranta concorsa ne capitoli matrimoniali, la quale produrrehbe lo effetto che i nati da quelle nozze com'eredi del padre dovessero per lo caso tener ferma la rinunzia che la madre scrisse, e che il padre guarenti ne propri beni per se, suoi eredi, e successori.

Non è superfluo percorrere innanzi dello arresto le dottrine di cui sono sparse e la sentenza de' primi giudici, e la decisione della gran Corte ci-

vile di Napoli in quella causa.

Il tribunale civile sulla intelligenza del Decreto del 4 di marzo 1817 disse così

« con regal Decreto del 4 di marzo 1817 princi-

palmente è da osservare che il legislatore niente ordinò, ma limitò solamente le sue provvidenze a dare una utile e ragionata dichiarazione - in secondo luogo con quel Decreto si trattò solamente delle rinunzie fatte dalle fermine alle successioni degli ascendenti - e questo nella prefazione ed in tutta la parte dispositiva è espressamente manifestato - e solo per quella specie stavano bene in-· sieme le due considerazioni contenute nella prefazione, cioè che le donne erano prima escluse dalle successioni in concorso co' maschi, e che le leg= gi del tempo in cui le successioni si aprono debbono regolarle - Del pari solamente per quella specie stava ben dichiarato ciò che ne' due primi articoli del Decreto si dice, che le rinunzie non erano state alterate per la emanazione del codice. civile, e che esse non erano di ostacolo per succedere le donne - che è quanto dire che le rinunzie delle donne a succedere erano efficuci, e che non ostante la esistenza di quelle, le donne succedevano - imperciocchè, non essendo ammesse le femmine per diritto antecedente al codice a succedere a' genitori, il codice civile lor ne concedè il diritto-e mentre le rinunzie restavano nella loro efficacia, esse potevano prendere quelle successioni alle quali non aveano rinunziato, perchè non vi avean prima diritto, che è appunto il caso delle successioni agli ascendenti - conseguentemente quel Decreto niente dispose circa le rinunzie delle femmine alle successioni de colluterali, e perciò le controversie intorno ad esse van definite con le regole generali del diritto comune - non avendo il

codice civile fatto alle donne per questa parte alcun novello beneficio (quando vi abbian validamente rinunziato nel tempo che questo era loro permesso)—perchè quelle succedevano anche dapprima a colluterali—perchè aveano rinunziato ad un diritto che aveano quando do spensero con un modo permesso—e e perchè le leggi nuove non han distrutto i diritti antecedentemente acquistati come lo stesso regal Decreto del 4 di marza 1817 dichiara, manifestando che il codice non avea alterato le rinunzie.

Il tribunale civile abbe à discutere dopo ciò la quistione derivante da che la donna (Mustilo) aveva avuto due matrimoni — gli attori eran figli del matrimonio in seconde nozze — ne capitoli fatti pel secondo matrimonio nel quale la donna non intervenne, il marito promise per lei la rinunzia; na essa non la fece mat — una rinunzia avea però fatta nella occasione del primo matrimonio — quindi sorgeva la necessità di esuninare, se di questa rinunzia potessero giovarsi i convenuti.

Ed il tribunale si espresse così

"..... certamente se in questa occasione si trattasse di escluder la rimmziante da una ercdità, della prima rimuzia potrebbero i convenuti avvalersi — imperciocchè quando essa erasi una volta spogliata in loro beneficio de' propri diritti, non potca più riassumergli, ed essendo in quell'atto intervenuti quelli del cui interesse si trattava, avca esso tutta la ellicacia — giacchè vi era colei che si escludeva dalle successioni, e coloro a' quali quelle

si rinunziavano - se non che avrebbero potuto sempre temere i di Marsilio la eccezione della stessa rinunziante, che essendo cessatu la causa di quella rinunzia ch' era stato il divisamento di non menare nella famiglia Pinto i beni di Marsilio, la rinunzia si rendeva inefficace-Ma, trattandosi di escludere nella specie attuale i figli della rinunziante e non quella, dovrebbe investigarei se la Mariantonia allontanò validamente anche i figliculi dalle successioni, a cui essa ripunziò - E come nella occasione del primo nutrimonio essa non potea certamente escludere i sigli che du un secondo raccolse, così è vano l'esaminare i termini di quella rinunzia, la quale per altro anche ristretta alla sua persona, personale per l'oggetto si troverebbe - Gli attori Jannotti adunque non incontrano ostacolo alla di loro domanda nella rinunzia delle madre, perchè o nessuna ne fece, o ne fece una che non può ferirli.

e Intanto, ser la rinunzia fatta da D. Muriantonia de Marsilio pel primo matrimonio non fosse spenta con essersi quello risoluto per la morte del marito, sorgerebbe la quistione che si è esaminata lasciando da banda l'altra sulla esistenza di quela rinunzia — se D. Mariantonia di Marsilio non rinunziò pe' figliuoli, rinunziò certamente per se—questo suo fatto deve rispettarsi da' suoi figli perchè, essendo eredi di lei, son tenuti alle obbligazioni da lei contratte — or la prima risoluzione di questa quistione procede da questo argomento—quando si voglia staro agli stretti termini di dover gli eredi osservare le obbligazioni del defunto,

ne seguirebbe che gli attori Jannotti non potrebbero raccogliere eredità che cade-ser loro per mezzo della madre, ma non dovrebbero mai astenersi da quelle alle quali sono essi chiamati personalmente per diritto competente al proprio loro grado di parentela — in secondo luogo si osservano le cose seguenti

« cra un canone essenziale delle leggi romane ripetuto in mille luoghi del testo che le rinunzie alle credità de viventi fossero inefficaci, e non togliessero il diritto alla successione — In fatti con la legge 13 dig. de adq. vel omit. hered., è pre-

scritto così

... is qui heres institutus est, vel is cui legitima hereditas delata est, repudiatione hereditatem amittit - Hoc ita verum est, si in ea causa erat hereditas ut et adiri posset: caeterum heres institutus sub conditione, si ante conditionem existentem repudiavit, nihil egit, qualis qualis fuit conditio: etsi in arbitrium collata est-Si quis dubitet vivut testator nec ne, repudiando nihil agit-substitutus quoque similiter si ante repudiat, quam heres institutus decernat de hereditate, nihil valebit repudiation-Nel paragrafo primo della legge 17 dello stesso titolo confermandosi questi principi, si stabilisce la condizione che debba concorrere nel rinunziante la scienza del diritto apertoglisi a cui rinunzi - La stessa regola si convalida col paragrafo primo della legge 70 dello stesso titolo, con darsi valore alla rinunzia ad una eredità condizionata, quando solamente la rinunzia sia fatta dopo avverata la condizione-Solennemente poi con la legge q4 dello stesso titolo è fermata quest' altra regola precisa, che è conseguenza della prima-« Qui superstitis bona repudiat, post mortem ejus adire hereditatem, item bonorum possessionem petere non prohibetur»-E questa seconda regola è confermata dalle due seguenti leggi del codice-Col paragrafo primo della legge 35 cod. de inoffic.tcstam. «illud etiam sancimus, ut si quis a patre certus res vel pecunias accepisset, et pacțus fuisset quatenus de inofficioso quaerela adversus testamentum paternum ab eo minime moveretur: et post obitum patris, filius, cognito paterno testamento, non agnoverit ejus judicium, sed oppugnandum putaverit, vetere jurgio exploso, hujusmodi pacto filium minime gravari, secundum Papiniani responsum, in quo definivit, meritis magis filios ad paterna obsequia provocandos, quam pactionibus adstringendos»-E con la legge terza cod. de collationibus, si dice - « pactum dotali instrumento comprehensum, ut contenta dote quae in matrimonio collocabatur, nullum ad bona paterna regressum haberet: juris auctoritate improbatur, nec intestato patri succedere filia ea ratione prohibetur .-Se dunque D. Mariantonia di Marsilio con la sua prima rinunzia, supposta per ipotesi esistente, rinunzio a successione di vivente, questa sua rinunzia fu nulla, ed i suoi eredi non possono esser tenuti ad un fatto nullo di lei, ed hanno ereditato il diritto che essa avea di succedere non ostante la rinunzia-Nè nel vecchio foro, nè sotto lo impero delle antiche leggi, le rinunzie delle madri esclusero mai i figli dalle successioni che si aprivano dopo la morte delle rinunzianti, per questo Vaselli vol. 4 .

sacro principio che non può rinunziare chi non ha il diritto a cui rinunzia, e che non ha il morto diritto di succedere al vivo-Ed affinchè potessero escludersi i figli ed i discendenti furono inventate le cautele d'imporre a' figliuoli l'obbligazione di restituire su i beni della rinunziante quello che in caso di disubbidienza avrebbero tolto per successione-E questo dovere divenendo operativo per la qualità ereditaria, produceva la esclusione de' figli e discendenti; vincendosi così la regola contraria contenuta nella legge 26 cod. de transact.-giacchè così si menava la faccenda nell'altra regola statuita con la legge 17 dig. de eviction., e con la legge 14 cod. de rei vindicat. Quando dunque D. Mariantonia di Marsilio avesse ordinato nella sua rinunzia che anche i figliuoli si fossero astenuti, e che nel caso di disubbidienza avessero ristorato i coeredi su' beni che da lei avrebbero ereditati, i figliuoli di lei potrebbero essere esclusi dalla successione-Ma questa forma non ebbe la rinunzia-E se è supposta la esistenza di essa, non ostante la risoluzione del primo matrimonio in quanto alla esclusione della propria persona, non sarebbe mai possibile, se avesse questa forma, supporne per un momento la esistenza a danno de' figliuoli del secondo matrimonio».

Il tribunale dopo questa discussione analizzò gli effetti della cautela di Maranta, disaminando se i figli com'eredi del padre incontrassero l'ostacolo dello aver colui guarentito la fermezza della rinunzia -- ecco il ragionamento serbato dal tribunale 

su di eiò.

« La risoluzione di questa quistione è facilissima, e dipende dalle parole con cui fu espresso il patto dal quale i rei convenuti di Marsilio affermano procedere la obbligazione principale di colui, e l'obbligo al ristoro ne figli eredi che menerebbero di rimanda alla loro esclusione - Le parole del patto sono queste «...come pure, ricevute le sudette intiere doti, promette, e si obbliga esso sig. D. Pietro Jannotti con la suddetta vidua signora D. Antonia sua futura sposa farne in beneficio degli suddetti signori fratelli e dotatori D. Giuseppe, e D. Tommaso, istrumento de recepto, e quitanza con la dovuta rinunzia inclusiva de beni paterni, materni, fraterni ecc., e di qualsivoglia altra successione quomodocumque, et qualitercumque di quel modo, e maniera che possono considerare li suddetti fratelli dotatori, in ampla e valida forma; a consiglio di savio pro ut de jure ».

"La prima interpetrazione che si offre spontanea di questo patto è che D. Pietro Jannotti promiso insieme con la moglie, che non era presente, di

far la rinunzia.

a E come la moglie per essere assente nou restò a nulla obbligata, così fu vanu unche la sua promessa, fatta in compagnia di quello che non si obbligò.

« La seconda interpetrazione che si può dare è la più naturale, accomodata alla giacitura delle parole, ed è questa—il marito promise di far insieme con la meglie, quando avrebbe avuta la dote, l'istromento de recepto, e la quiianza, le quale avrebbe avuto la solita compagnia della rimunzia che avrebbe fatto la moglie.

E qu'i non si prese nessuna obbligazione per se. . Il terzo modo d'interpetrar quel patto sarebbe questo, che il marito promise che egli e la moglie avrebber fatto la rinunzia; cioè in quanto alla moglie egli promise che essa avrebbe rinunziato-quindi promise il fatto alieno, ed il patto fu nullo come è espressamente prescritto nel paragrafo 3. del titolo de inutilib. stipulat. delle instituzioni, ove sta detto così: si quis alium daturum facturumve quid promiserit, non obligabitur - quod si effecturum se ut Titius darct, spoponderit, obligatur-Or di questa promessa di far che la moglie rinunziusse non vi è nemmeno l'ombra: ma supposto anche per un momento che egli avesse promesso di far rinunziare alla muglie, e così si fosse obbligato validamente, pure ne verrebbe la stessa conseguenza per la forma della rinunzia-Infatti quella rinunzia che il marito promise per la moglie; è che si è supposto di aver; promesso di farle fare, conteneva la sola esclusione personale di lei - quindi se ci fosse la obbligazione del marito, gli eredi di lui non potrebbero approfittarsi di una eredità, a cui D. Mariantonia Jannotti avesse voluto presentarsi-Ma non avendo contenuto quella promessa di rinunzia la esclusione de figli ne' modi nécessarî per essere efficace, i quali si sono avanti considerati, i figli benchè eredi del padre, non sarebbero a nulla tenuti, malgrado la promessa paterna, supposta per ipotesi, perchè non promise mai la esclusione de figli, e si tratta di ereduà devoluta loro, e non apertu in beneficio della madre-Per ogni verso adunque gli attori Jannotti non possono essere allontanati dal succedere al fu D. Gaetano Mursilio, nemmeno perchè eredi del padre loro D. Pietro Junnotti».

Il tribunale analizzò nella stessa causa talune

altre rinunzie.

Per una di esse ritenne così

« ... D. Orsola Jannotti nel toglier marito fecuna rinunzia che contenne tutte le possibili cautele, e quanto mai si è inventato perchè le rinunzie delle madri escludessero i figlinoli—e tutte le condizioni riconosciute innanzi necessarie per questo fine, ci sono tutte non solamente espresse con chiarezza, ma ripetute mille volte e ne modi più sicuri, più diffinitivi, e più indubitati.

« Per conseguenza dunque de principi considerati i signori Magnone, figli ed eredi di D. Orsola Jamotti, non possono essere ammessi alla successione del fu D. Gaetano de Marsilio, tanto più che essi non ne potrebbero prender parte, che

rappresentando la madre loro».

Per un'altra disse così

« ... la rinurzia della fu D. Orsola Junnotti fu indirizzata a beneficio de fratelli suoi D. Niccola, e D. Gabriele—quindi costoro rappresentandone i diritti, debbono farla figurure nella successione, ed addire a se stessi la porzione che a colei sarebbe spettata».

Per una terza disse così

a... D. Luigia Jannotti fece la sua rinutzia nell'anno 1813 nel giorno 26 di aprile—questo solo basta per doversi dichiarar nulla; giacche ne termini dello articolo 791 del codice civile in quel tempo era vietata come adesso, ogni rinunzia alla eredità di uon vivente—e D. Gactano de Mursilio, della cui eredità si contende, cessò di vivere nell'anno 1820.—Ma, quando questo importantissimo dato mancasse, per due altre ragioni la rinunzia di lei non gioverebbe a'fiatelli Junnotti—poichè il proccuratore che rinunzia per lei, non ebbe la facoltà di rinunziare alla eredità di D. Gaetano di Marsilio; e la rinunzia riguardò tassativamente le credità degli zii Crescenzo, Francesco, e Michelangelo Jannotti — D. Luigi Jannotti dunque ha diritto di pretender la sua parte nella successione come gli altri».

Analizzate le rinunzie, il tribunale applicò le conaeguenze al modo di succedere, e di dividere dis-

... D. Niccola , D. Gabriele , D. Luigia, e D. Orsola, de' quali la ultima è rappresentata da due primi, sono quattro figliuoli di D. Mariantonia di Marsilio sorella del defunto D. Gaetano-il Commendatore D. Ottavio, D. Gerardo, D. Giuseppe, e D. Tommasina de Marsilio son quattro figliuoli di Tommaso fratello del defunto D. Gaetano, della cui successione si disputa-son dunque otto collateruli concorrenti alla eredità di uno zio comune, e perciò tutti nello stesso grado-quindi per le dis; osizioni contenute negli articoli 644 e 677 delle leggi civili deve questa eredità dividersi in otto parti uguali-di, queste, quattro ne spettano a' quattro di Marsilio, e delle quattro spettanti a' Jannotti, tre ne appartengono a D. Niccola, D. Gabriele, ed a D. Luigia, ed una che torcherebbe a D. Orsola.

si deve suddividere in due parti uguali a favore de'suddetti D. Gabriele, e D. Niccola che ne rappresentano per la rinunzia i diritti».

A riguardo de frutti il tribunale disse così

" ... se gli attori Janvotti hanno diritto alla erodità del fu D. Gaetano de Marsilio; questo diritto loro appartiene dal giorno della morte di lui che avvenue nel giorno 29 di novembre del 1820—ed è conseguenza di questo diritto che loro appartengano i frutti delle loro porzioni dal giorno suddetto—quindi i rei, convenuti di Marsilio, che han finora fatti di loro questi frutti, sono nel dovere di renderne conto come amministratori di cose altrui per liquidarsi che somma debbano loro — (tribunale civile di Napoli causa Marsilio, e Jannotti 17 di febbrato 1832).

Passò la causa nella G. C. civile, e questa adottando i ragionamenti del tribunale, soggiunse fra le altre le seguenti considerazioni sull'articolo de beni infra districtum neapolis, in quanto a successione collaterale aperta sotto le nuove leggi dopo

morta la rinunziante.

« Considerando, che le donne presso di noi per le abolite consuetudini erano escluse dalla successione de collaterali senza distinzione di beni antichi, o di nuovo acquisto—Le nuove leggi han distrutto ogni distinzione di beni posti dentro o fuori dello antico distretto di questa capitale, ed avendo abolito le consuetudini, hanno uguagliato la condizione de' maschi e delle femmine, in quanto alla successione così degli altri ascendenti, che de' collaterali—Ora questo avvenimento non potea esser

preveduto nel tempo in cui furono emesse le rinunzie : di qui è che niun ostacolo incontra la donna, o chi ha causa da lei, nella rinunzia contenuta ne suoi capitoli, relutivamente a beni che sarebbero stati soggetti allo impero delle consuetudini napolitane se non fossero state abilite- e perciò non bene i primi giudici hanno considerato che il regal Decreto de' 14 marzo 1817 che dichiarò che le rinunzie delle donne maritate prima del codice provvisoriamente in vigore, non hanno rice-. vuto per tale avvenimento alterazione, o cambiamento alcuno, abbia trattato solumente delle rinunzie delle femmine alle successioni degli ascendenti, e che nulla abbia disposto circa le rinunzie alle successioni de' collaterali - imperciocchè quel regal Decreto, come nulla ha tolto, così nulla ha aggiunto dippiù alle rinunzie delle donne in quanto alle successioni de' collaterali, spettando alle leggi precedenti il determinarne la validità e la efficacia - Or se le rinunzie delle donne alle successioni degli ascendenti, regolate dalle abolite consuetudini, dalle quali erano escluse, non sono più ad esse di ostacolo per la massima che le rinunzie ad non cogitata non pertinent, la stessa norma che si è data per la successione degli ascendenti, deve eseguirsi per le successioni de' colluterali, ove trattisi de' medesimi beni una volta sommessi alle abolite consuetudini-ratio ubi eadem, ibi jus idem esse debet - 1. 32 ad leg. aquil:, ibi glosa Gothofredi num. 53.

« Quindiè manifesto che i frutelli, e le sorelle Mugnoni hanno diritto di succedere ne' beni siti nello antico distretto di questa capitale ereditari di D. Gaetano de Marsilio, perchè tale diritto, che ora ripetono dalle nuove leggi, non poteva prevedersi nell'anno 1801 da D. Orsola Januotti loro madre; e perciò non vi poteva rinuuziare.

Sulla 5. quistione-«considerando, che mal si oppongono i fratelli Magnoni nel sostenere la inefficacia della rinunzia che D. Orsola Jannotti loro madre fece ne'suoi capitoli matrimoniali a'20 novembre 1801 per notar Giuseppe Mola del Vallo, e che ratificò in casa del marito D. Luigi Magnoni con istromento del 30 di novembre 1801 per notar Giuseppe de Giulio di Rotino, essendo tale rinunzia corredata di tutte le formalità e clausule volute dalle leggi del tempo per renderla valida ed efficace, anche in nome de'figli, qualora venissero ex propria persona, etium post mortem matris-Di qui è che essendo essi per legge eredi della madre, sino a che non si dimostra di essersi astenuti dalla di lei eredità, e di non aver fatto atti di erede, non possono essere ammessi alla successione di D. Gaetano de Marsilia ne beni posti nelle provincie del regno, val dire fuori dello antico distretto di Napoli. -Ne vale il dire, che essi sono oggi abilitati alla successione per virtù delle novelle leggi che hanno esteso al di là del primo grado il diritto di rappresentanza in quanto a' discendenti del fratello, e che questo sia un caso non preveduto al tempo della rinunzia-imperciocchè, quando per essi rinunziò la madre, non era un caso impossibile che potesse concorrere alla successione insieme co' figli , e co' discendenti de' rinunziatarî-ciò poteva

avvenire sempre che si fossero trovati in grado uguale-quindi se il caso della successione potea verificursi, e se la rinunzia fu consegnata in termini amplissimi, riesce indifferente che si sia verificata piuttosto per una ragione, che per un'altra-non è così pe' beni posti dentro il distretto, perchè dalla successione di essi erano interamente. ed in ogni caso esclusi i discendenti delle femmine, in concorso con quelli de maschi-Dunque il caso della successione non poteva mai prevedersi senza prevedere un caso tutt' affatto inopinato quale è quello del cambiamento della legislazione-Che se tre de' figli di D. Orsola, per nome D. Pasquale, D. Domenico.e D. Vincenzo Magnoni, con atto del 7 di settembre 1823 presso la cancelleria del tribunal civile di Salerno hanno rinunziato alla eredità di D. Orsola Jannotti loro madre defunta nel- . l'anno 1811, ed hanno dimandato di essere ammessi a succedere ne' beni ereditari di D. Gaetano di Marsilio che sono fuori dello antico distretto, può bene farsi diritto alla loro domanda, giacchè permette la legge di rappresentare la persona la di cui eredità sia stata ripudiata ( articolo 666 delle leggi civili)-Ma poichè tale rinunzia si è emessa da' fratelli Magnoni dopo scorsi 21 anni dalla morte della .madre, allo stato non può provvedersi sulla di loro dimanda, se prima non si permette a' fratelli D. Niccola, e D. Gabriele Jannotti di pruovare ne' modi di legge', che i fratelli Magnoni prima della loro rinunzia abbiano fatto atti di erede».

La Corte suprema applicando la teorica « re

nuntiatio evanescit, si hereditas non fuerit renun-

tianti delata » disse così

a le rinunzie alle future successioni erano proihite per diritto romano, e solo potevano sostenersi
quando vi concorreva il consenso di colui alla di
cui eredità si rinunziava—che malgrado il rigore delle romane leggi le rinunzie delle donne,
che andavano a marito si riputavan valide nel
nostro regno, ma era però sempre in esse sottintesa la condizione si hereditus renuntianti deferutur—In conseguena non potevano essere operative ad escludere i figli della donna che rinunziava dalle successioni aperte dopo la morte della
madre; poichè pel beneficio della rappresentazione,
concesso da Giustiniano in simili successioni, i
figli run rappresentavano la persona della madre,
ma solumente il grado ».

La suprema Corte applicando gli altri due aforismi di non potersi le rinunzie estendere da caso a cuso, e di non esser di ostacolo la rinunzia quando hereditas non fuit renuntianti delata, ossia quando si chiede la eredità jure proprio, e non

jure repraesentationis, disse così

« le rinunzie, come odiose, sono di stretta intelligenza, e quindi non possono estendersi oltre i termini ne quali sono state concepite, e trattandosi di rinunzie personali non possono risguardure persone diverse da quelle ohe le stipularono — Essendo certo in diritto che niuno può rinunziare per un altro, ne segue che la madre non poteva rinunziar pe ligli a quelle successioni alle quuli potevano essi concorrere senza il bisogno di ruppresentar la di lei persona—Ha osservato che l'uso del nostro antico foro ebbe solo per efficaci tali
rinunzie nello interesse de figli, quando non già si
fosse rinunziato in termini generali per se, suoieredi, e successori, ma si fosse espressamente stabilito di rinunziare anche pe figli—ed in questo
caso conveniva adoperare la nota cautela di Roherto Maranta—Senza di essa potevano i figli della
rinunziante sostenersi nel loro diritto proprio, perchè non avean bisogno della qualità ereditaria della
madre.

« In conseguenza, se i figli della rinunziante concorrono per diritto proprio alle successioni aperte dopo la morte della madre, nulla importa la circostanza di essere stati essi eredi di quella; mentre a conseguir simili successioni non han biso-

gno della qualità ereditaria della madre.

"Ha osservato che in questo modo si decideva negli antichi tribunali—Il Fabro assicura di aver così 'deciso il suo Senato — (defr. 1. e 2. cod. de pact.)—così ancoradecise il già Sacro Regio Consiglio (decis. 67 del de Franchis)—e nello istesso modo parlano diverse altre decisioni enunciate dal de Marinis nel lib. 2. delle sue risoluzioni cap. 189 num. 91, ove rapporta egli tra le tante autorità quella del Rovito Cons. 23 num. 24 e 25 così concepita, sic semper in supremo Regni hujus Senatu, judicatum, ac proinde stantibus tot continuatis devisionibus, subdit non esse amplius de hac quaestione debitandum.

« Ha osservato che, adattando questi principi alla specie, si rinviene che la madre de signori

Jannotti, quando passò a marito con Pinto, comunque avesse rinunziato per se, suoi eredi e successori, pure non parlò distintamente de figlidivenuta vedova di quel primo marito, e passando a secondi voti con D. Pietro Jannotti, comun-·que avesse questi promesso di rinunziare congiuntamente alla moglie anche pe' di loro eredi, e successori, pure ne anche si parlò de' figli, nè promise di doversi far la rinunzia con la enunciata -cautela di Maranta - In conseguenza non si fece menzione di essi nè nella prima rinunzia, nè in quella seconda che fu promessa—per cui a nulla gioverebbe il riportarsi a quella prima, per non essersi la seconda sollennizzata-Da ciò segue che venendo i figli di D. Pietro Jannotti a concorrere ora alla successione di D. Gaetano de Mursilio loro Zio, aperta dopo la morte della di loro mudre, non poteva ostar loro nè la paterna rinunzia, tuttochè fossero eredi e del padre e della madre, si perchè di luro non si purlò scolpitamente in quella rinanzia, e si perchè, venendo essi per proprio diritto, ed indipendentemente dalla qualità di eredi del padre e della madre, non potea opporsi loro la qualità di credi de rinunzianti, quando questi non ne avean bisogno per succedere al di loro zio - Avendo la decisione in esame seguito questi principi che sono uniformi alle regole del diritto, ed alla costante giurisprudenza de' vecchi tribunali, non vi può esser luogo a censura ».

Applicando la suprema Corte l'altro aforismo renuntiationes ad non cogitata non pertinere, ad occasione di definir sulle conseguenze della rinunzia alla successione colluterale infra districtum aperta sotto lo impero delle nuove leggi, dopo

morta la rinunziante, disse così

«...ha osservato che le rinunzie essendo di stretto diritto non possono estendersi a quelle successioni che nel tempo in cui si rinunziò non si avevanole rinunzie si eguagliavano in certo modo alle transazioni, e queste non erano operative in quanto a' diritti non preveduti, e non calcolati-iniquum est, dice la legge, perimi pacto id de quo cogitatum non est-le successioni delle donne a' beni de' collaterali siti nel distretto Napoletano, non possono riputarsi calcolate nelle loro rinunzie, perchè esse n' erano escluse, e non potevano rinunziare a quello che non avevano-È ben noto che il diritto a succedere in tali beni si è acquistato per la nuova legge, e quindi, succedendo esse per nuova causa non preveduta, nè calcolata nell'atto della rinunzia, non può questa essere operativa ad escludere le donne da simili successioni - Questi principi furono avvalorati dal regal Decreto del 4 marzo 1817 dichiarando valide le rinunzie delle femmine alle eredità degli ascendenti, ma che non erano di ostacolo per conseguire ciò che alle medesime era dovuto sulla eredità de' genitori ne' termini delle leggi vigenti al tempo dell'aperta successione.

"Ha osservato che, comunque quel Decreto abbia parlato della successione agli ascendenti che le donne sotto l'impero dell'antica legge non avevano, quando esistevano maschi, pure la ragione del Decreto è comune anche alle successioni de' coltaterdi relativamente a' beni siti nello antico distret-

to napoletano, poichè in tali beni neppur le donne potevan succedere per le nostre antiche consuetudini; ed è risaputo il principio legale, ubi ea-

dem ratio, eadem dispositio.

« Applicandosi tali principi alla specie, trovasi che anche i figli Magnone pronipoti del defunto D. Gaetano Mursilio erano esclusi dalla novella 118 di Giustiniano che non ammetteva la rappresentazione oltre de' figli de' fratelli nelle successioni de' prozii-quindi non può dirsi che nelle rinunzie che si riguardano, si abbia preveduta e calcolata anche tale successione che a loro appartiene ora di proprio diritto per effetto delle leggi novelle sotto lo impero delle quali si è aperta la successione intestata del succennato loro zio.

« Ha osservato inoltre che secondo questi principi si è costantemente giudicato da tutt'i tribunali del regno, e questa Corte suprema in diversi suoi arresti ha questi stessi principi fatto valere-e quindi neppure sotto quest'altro rapporto è censurabile la impugnata decisione che sicuramente non ha violato il decreto del di 4 marzo 1817 ».

La suprema Corte a riguardo della cautela di Maranta guardò la quistione sotto l'aspetto di discussione fatta o non fatta nella gran Corte-ma tutta volta giova il ritener come abbia adottato i ragionamenti premessi in prima istanza ed in appello, non avendogli per ombra censurati-ecco le parole dello arresto.

« ... la Corte suprema ha osservato che la dimanda riconvenzionale proposta da signori de Marsilio contra i signori Jannotti come eredi del padre loro D. Pietro, non era che una eccezione degli stessi signori Jannotti di voler succedere alla eredità di D. Gaetano Marsillo, poichè, se la qualità creditaria del padre fosse stata loro di ostacolo per succedere, avrebbero dovuto essi rimanere esclusi da una successione, cui il di loro autore si trova di aver rimunziato.

e Ha osservato che di ciò implicitamente ne convengono gli stessi ricorrent, quando nel di loro ricorso dicon violato l'articolo 1254 delle leggi civili, perchè nelle stesse persone de signori Jambuti si era riunita la qualità di successibili a D. Gaetano de Marsilio, e di eredi del padre D. Pietro che alla successione, avea rinunziato per se, suoi eredi, e successori.

"Ha osservato che il tribunale civile, le di cui considerazioni furono pienamente adottate dalla gran Corte civile, si propose la quistione di vedere se i figli di D. Pietro come eredis del padre doveano essere esclusi dalla successione, e dopo di aver corrispondentemente ragionato sulla quistione proposta, fini dicendo — per ogni verso adunque gli attori Jannotti non possono essere allontanati dal succedere al fu D. Gaetano de Marsilio, nemmeno perchè eredi del padre loro ».

« Ha osservato che, se fu discussa le eccezione che elideva l'azione, e per essersi riconsociuta non fondata si fece diritto all'azione, è chiaro che la decisione in esame non manca di motivazione per aver fatto suo l'analogo ragionamento de primi giudici—e neppuro ha mancato di pronunziare, poiche riggittando l'appello, ha fatto quello stesso

che fecero i primi giudici accogliendo l'azione, ed escludendo la eccezione cui impropriamente si era dato il nome di domanda riconvenzionale—e quindi neppure sotto questo rapporto vi è luogo a censura » — Corte. suprema di giustizia di Napoli 4 di febbralo 1834—causa Jannotti e di Marsilio.

Rapporteremo ora l'arresto reso nella causa Cutolo, ove è discussa la quistione del se ostasse alla validità della rimunzia il dedurre che fu fatta sine causa, ed è riprodotto il canone di doversi ritener come vera e sufficiente causa di una rinunzia antica quel favore di agnazione, quel desiderio di conservare nel cognome i beni de maggiori.

Sta pure in tale arresto analizzata la quistione del se valida sia o no la rinunzia quando hereditus remunianti mon fuit delatu, ossia quando jure proprio e non jure repræsentationis voglia succedersi malgrado la rinunzia — e sta una saggia distinzione che può servir come di eccezione alla regola filius ergo heres—distinzione interessante, dalla quale emerge che non sempre al figlio della rinunziante possa opporsi come argine allo sperimento del diritto tu sei lo erede di colei che rinunziò.

Premettiamo aver la gran Corte ritenuto che le rinunzie in quistione si crano formate nel modo più che espresso in favore del padre, e che crano state ratificate con autentico atto in casa del marrito—e che le rinunzianti stipulato avean la rinunzia anche in nome de figli — La gran Corte ne avea desunto di essere state le medesine complessive per qualunque successione — ed oltre a ciò avea ritenuto che per lo Decreto di marzo 1817

Vaselli vol. 4 .

le rimuzie fatte nella epoca della precedente legge per le donne napoletune, nelle successioni colduterali, non eruno state alterate; poichè essendo 
esse allora successibili, non altrimenti che i maachi, dovevano essere ellicaci — La gran Corte osservato avea non giovare a figli della rimunziante 
il dire di essere stati essi successori ex propria 
persona; poichè la madre aveva in di loro nome 
stipulato la rimunzia, ed aveva obbligato i heni 
suoi, ed essi, i figli, erano stati eredi di quella rimunziante—quindi la gran Corte aveva dichiarato 
che ostassero le rimuzie.

Avverso tale decisione fu interposto ricorso, di

cui l'insieme va alle seguenti idee

1. Mario Cutolo, essendo morto sotto lo impero delle attuali leggi, la sua successione si era deferita in favore de frutelli, e delle sorelle di lui, a norma dello articolo 672—ma ciò malgrado si erano esclusi i figli di Angela Prisco, ed Agnese Cutolo—dun-

que violazione dell'art. 672 l. c.

2. Volendosi la esclusione fondar nelle rinunzie, non erano state le medesime complessive per la successione di cui trattavasi, poichè per Agnese formata in termini vaghi, e per Angela non compresa espressamente la successione collutarule; onde, avendole la gran Corte riconosciute ellicacinella specie, avea trasgredito le norme più certe di diritto per la estensione da un caso all'altrodi che per le rinfuzzie, non è permesso, e considerandole per transazione non si potevano rapportare a casi non cogitati, e da ciò l'altra violazione delle leggi 5, e 9 de transactionibus.

3. Ifigli di Prisco essendo chiamati, morta lamadre, al successione dello zio ex propriu persona non ne potevano rimaner esclusi per la precedente rinunzia della madre, se non quando la medesima avesse gli stessi compensato dal suo patrimonio, e ciò non facendosi ne sarelba seguita la violazione di ogni qualunque massima di giustizia, particolarmente dettata nella legge 7 § 8 d. de leg, poiche sevaza aver essi Prisco multa ottenuto dalla eredità materna, erano poi rimasti per effetto della decisione della gran Corte privi della successione dello zio.

La suprema Corte disse così

« ... Per la rinunzia di Agnese Cutolo

« considerando che le lagnanze contra la decisione, di che trattasi, sono le medesime a sostenere la inefficacia della presente rinunzia, deducendosi che la rinunziante non doveva essere esclusa dalla eredità di Mario Cutolo; e per motivi si ŝono assunti di trattarsi di una rinunzia che non comprese la esclusione alla eredità del frutello-di trattarsi di una rinunzia sine causa; poichè in occasione della dotazione fattale dal padre dotante, senza che alcun compenso le si fosse dato per gli altri successivi diritti che personalmente le potevano competere - e di trattarsi che il rigore delle antiche leggi romane per le rinunzie, modificato dalla consecutiva giurisprudenza, doveva valere nel rincontro presente a cagione che le idee delle modificazioni non si rinvenivano nella specie-Però riportando gli esposti motivi nel di loro positivo aspetto fanno essi conoscere di non essere valevoli a

scuotere quella efficacia della presente rinunzia che nella decisione le si è attribuita-Non è che le rinunzie, come la presente, resistessero alla severità delle antiche romane leggi che le ripruovavano; ma le medesime, per la giurisprudenza consecutiva, erano regolate da principi diversi, cioè, dalla contemplazione per l'agnazione del dotante, e rinunzialurio-con particolarità in Italia, tutti conoscono, che non si stava alla espressione della rinunzia se generica o s, ccifica; e non si considerava con quale compenso si era stabilita — unicamente si contemplava la tranquillità delle funiglie, evitandosi quelle quistioni che li successivi diritti avessero potuto cagionare-Dove il padre dava la dote, la presunzione era quella di una dote congrua, e con le rinunzie 's' intendeva abdicato ogni altro qualunque diritto, e così cessavano que dubbi, da quali potevano essere avvolte le rinunzie verso di quelli che cuptabant votum mortis-Essendo in conseguenza la presente rinunzia verso il . genitore dotante, stanno li termini di quelle che con la relativa giurisprudenza erano regolate, e se la decisione ha la medesima considerato in modo conforme, inutilmente se n'è pretesa la inefficacia; ed il ricorso in ciò non può avere ascolto.

Per la rinunzia di Angela Cutolo

"Considerando che per essere premorta la detta Angela al stuo fratello Mario con avere di se la sciato i figli, e mipoti da altri figli premorti, si vede nel rincontro fatta la quistione, se la rimazia della medesima in occasione delle nozze petes essere valevole al escludere gli stessi dalla.

eredità dello emmeiato Mario Cutolo-La gran Corte civile ne ha dichiarato la efficacia, supponendogli eredi di Angela Cutolo; ma ciò non poteva aver luogo, nè per fatto, nè per diritto, il che risulta dalle seguenti osservazioni

« considerando, che ovunque si trattengalo sguardo nella narrativa della presente decisione, non affatto si rinvengono nella medesima degli elementi di fatto dalle parti riconosciuti per l'oggettoed ecco una violazione di rito che turba lo andamento, e discussione nell'arte di giudicare -I giudici del fatto possono vedere il medesimo nel modo che più li persuade, ma non ne possono fare uno diverso, altrimenti si giudicherebbe sull'oscuro, e sull' incerto; metodo in ogni epoca, ed in ogni legge di rito ripruovato

« considerando, che per le norme del diritto relativamente alle rinunzie, quando si permettevano, tutti conoscono la differenza del quando le eredità si deferivano viventi le rinunzianti, e di quelle

che si opponevano ii sigli delle medesime.

che le prime, senza di alcun dubbio formavan qstacolo, ma non così le altre, poichè i figli rappresentavano il grado, e non la persona della rinunziante-Volendosene dunque la efficacia anche nel secondo rincontro, si escogitò da Roberto Maranto l'eurema delle rinunzie condizionate si huereditus filiis déferebatur; ed in detta specie si prometteva da' coningi mi obbligo nei propri beni, se i sigli ne negussero la esecuzione - da ciò costoro ne erano vincolati, volendo essere eredi de genitori-e dove ciò fosse, il rinunziatario rinveniva

una guarentia nella rinumzia — Per la specie, non vi è dubbio che trattisi di rinunzia con l'eurema cen nato, et importa a rilevarsi se i figli è discendenti dalla ridetta Angela Cutolo potessero essere riconosciuti per eredi della stessa, il che dal fatto positivo non apprisce— se ne vegga dunque la discussione nello aspetto del diritto

« considerando di essere cognita già la massima dello antico diritto civile filius, ergo haeres; il che discese dalla qualità de' figli in patria potestate, avendosi in essi la qualità di eredi suoi e necessarí: e da ciò il Pretore diede a medesimi il beneficio jus se abstinendi ab haereditate patris-Ma la pruova dello essersi astenuti apparteneva ai figli, o a coloro, che li provocavano in giudizio? -Siffatta quistione discussoro gl'interpetri dello antico diritto, come dimostra il Fabro (de erroribus prigmaticorum decade 31 errore 10) - Bartolo sostenne la pruova a carico degli attori, ed il Fabro andiede in un avviso contrario - Nella fluttuazione delle diverse opinioni potrebbe sembrare più regolare la distinzione del Mantica lib. 12. tit. 10 de conject. ult. volunt; cioè, quando agiva il figlio, la pruova era di suo carico; ma se egli veniva provocato, la pruova s'intendea ad onere degli attori, e ciò per la presunzione che il figlio in agendo si supponeva di non essersi astenuto-dove poi era intimato si rinvenivano le probabilità dello essersi ustenuto-È però la detta quistione pertinente al rincontro? -- adesso non si tratta di figli, a' quali si opponesse la ritenzione della eredità puterna, ma di figli a quali si oppone la eredità

materna, che deve apparire dall'adizione; poiche in rapporto alla madre non ci erano i termini di eredi suoi e necessari - e perche nelle romane leggi per la madre non ci era patria potestà, quindi per l'adizione si tratta di oggetto di fatto positivo, e non di presunzione-Laonde la suprema Corte si è unicamente intrattenuta nella discussione presente per rispondere semplicemente a' dubbi che si sono all'oggetto elevati; ma la specie come apparisce, è diversa; e ne mancano nella specie medesima i relativi elementi del fatto-In conseguenza la dichiarazione della efficacia della rinunzia, opposta a figli e discendenti di Angela Cutolo, ha violato la legge; e si dovrà conoscere in un esame positivo, se essi siano o no eredi della medesima, e se affermativamente, o negativamente possano essere vincolati dalle obbligazioni della esposta rinunzia - Annulla » - Corte suprema di giustizia di Napoli causa Cutolo, e Cutolo del di 12 dicembre 1826.

Rapporteremo ora l'arresto nella famigerata causa Brusile e de Orecchio—ivi troveremo riprodotta la quistione della rinunzia sine causa, e vedremo ripetuto il principio che il favore dell'agnazione sia causa sufficiente a sostener le rinunzia, quando anche la donna non avesse avuto uno speciale compenso per rinunziare a quella eredità della quale si contende.

Vedremo riprodotta la quistione del se, premorta la rinunziante, alla quale perciò haeredita delta non fuit, osti o pur no la rinunzia a' figli, e vedremo ripetuto l' aforismo che non possa da caso a caso estendersi la rinunzia—ripetuto l'aforismo che i figli possan prendere il grado della madre senza aver la necessità di rappresentarla; se tanto sia che la eredità siesì aperta quando la rinunziante più non vivea—se tanto sia che proprio jure i figli della rinunziante vengano a domandare di succedere

— e vedremo trattata la distinzione di beni nella successione collaterale, e ripetuta la teorica per la quale ove si tratti di successione a beni extra districtum neapolis, aperta sotto lo impero delle leggi nuove, osti la rinunzia stipulata sotto lo impero delle antiche leggi—a differenza del caso in cui si tratti di successione a beni infra districtum.

Il fatto per lo quale contendeasi offeriva che la sorelle D. Annantonia , D. Chiara , D. Leonilda, e D. Eleonora Brasile passando a marito sotto lo impero delle antiche leggi, si erano dichiarate ben contente delle doti ad esse rispettivamente constituite, e con tutti i solenni richiesti aveano fatto a vantaggio de'fratelli ampia rinunzia di ogni altro diritto che avesse potuto loro competere-nelle tavole nuziali di D. Annantonia leggeasi espressamente dichiarato che la dote fosse in ducati 3000, e che i fratelli di lei per dimostrarle la loro affezione l'aumentavano di altri ducati 1000-Da tutte e quattro le sorelle vedeasi dichiarato che avessero ricevuto anche al di là del paraggio, non che una quantità di mobili corrispondenti alla loro condizione.

La suprema Corte analizzava così la

1. quistione-a....le rinunzie se furono fatte sotto

gli auspici di una legislazione che le permetteva anzi le favoriva, appena stipulate, conferirono al rinunziatario un diritto certo, ed incommutabile, da non poter essere scosso ed alterato da qualunque cambiamento che sia poscia avvenuto nella legislazione

· »...in effetti è risaputo il principio che le leggi .intese a regolare solamente l'avvenire, non possono esercitare la loro influenza sul passato-da ciò discende spontanea la conseguenza, che sebbene l'abrogato codice civile non che le attuali leggi civili allontanandosi da' principi del patrio antico diritto, abbiano rigorosamente vietato ogni patto riguardante una successione futura, non possono tali disposizioni colpire le rinunzie in esame, le quali debbono esser guardate e regolate con le vedute della legge vigente al tempo della loro celebrazione

».... ogni contesa sul proposito è troncata dalla legge del 4 di marzo 1817-essa con l'articolo 1. riconobbe in massima che le rinunzie delle donne maritate pria del codice civile, non avevan ricevuto per tale avvenimento, cambiamento, o alterazione alcuna -e se questa legge dichiarò di niun effetto le rinunzie delle donne muritate alle successioni degli. ascendenti, questa eccezione fu consigliata dalla idea che essendo le donne escluse da successioni siffatte per virtù di patrii statuti, le loro rinunzie costituivano un atto superfluo ed ozioso, da che non importavano perdita di diritto alcuno

»... in effetti la volontà di esse rinunzianti non poteva estendersi a prevedere la sopravveguenza di una legislazione novella che riformando l'antico sistema successorio, avesse chiamato le donne a raccogliere in concorrenza de maschi le successioni degli ascendenti; e perciò il legislatore con la legge mentovata, rispettando il principio che la volonta de contraenti non si estenda alle cose ignorate alla epoca del contratto, dichiarò inefficace questa specie di rinunzie, inutili ed oziose sin vialta loro origine

wall's questa ragione, da cui fu animata la sudetta logge del 1017, non si verifica nelle rinunzie futte alla successione de collaterali pe beni siti fuori l'ambito delle consuetudità Napolitane: poiche per tali beni in tute le provincie del Regno le femmine succedevano al collaterale in concorrenza

de' maschi

«.... le rinunzie in esume appartengono a quesultina classe, e perciò, lungi di esser colpite dalla eccezione scritta nella detta legge del 1817, rientrano nella categoria di quelle, ch'essendo valide ed efficaci sin dalla loro origine, non han potuto sollerire alterazione, o cangiamento dalle novità avvenute nella legislazione

«... riportate le rinunzie alla semplicità della legislazione, e guardate secondo lo spirito della legislazione di que tempi, nella quale dominiava il principio della conservazione de' beni aviti nelle famiglie, non fu essenziale il concorso di un compenso per la validatà delle rinunzie—La idea di esser necessario tal' estremo perchè le rinunzie possano sostenersi, ne distrugge la indole e la natura, ed è resistita dei principii sa' quali è-fonda-

ta la loro introduzione.—Accolte esse generalmente nelle nostre provincie, e permesse, anzi gnarentite ad oggetto d' impedire il passaggio de' beni nelle famiglie aliene, la loro prima causa sta nel favore dell'agnazione.—nè si debbe ricercure altra causa adeterminante la volonià delle donne, le quali sciogliendosi per effetto del matrimonio dalla soggezione de' fratelli, e passando a primeggiar nella casa maritale, si spogliavano volentieri degli altri diritti che nel progresso del tempo avrebbero pò-

tuto verificarsi a di loro vantaggio.

« Considerando che oltre a ciò siffatta quistione nella specie è oziosa, da che la gran Corte civile ha ritenuto per fatto che le sorelle Bassile ricevettero un compenso da' loro fratelli, e lo ha ritenuto in primo luogo dalla dichiarazione consegnata ne capitoli nuzali di D. Annantonia, che la dote di tutte le sorelle Bassile era di duc. 3000; in secondo luogo dalla confessione che tutte e quattro le sorelle fecero ne' rispettivi capitoli di aver ricevuto il paraggio, et ultra paragium, non meno che una quantità di mobili corrispondenti alla loro condizione, in terzo luogo dalla istanza giudiziale con cui dimandando esse il supplemento di paraggio, diedero per vero che il paraggio per ciascuna di esse era di duc. 3000

"...che in conseguenza, o si guardi la cosa sotto il rapporto de principii vigenti alla epoca delle controvertite rinunzie delle sonelle Brasile, che non subordinavano alla esistenza di un compenso proporzionato la validità della rinunzia fatta dalla donna che passaya a marito o si consideri sotto l'aspetto del fatto nel quale sta che le sorelle

Brusile abbiano ricevuto un compenso, si trova affatto inattendibile l'assunto de ricorrenti, inteso ad invalidare le rinunzie in esame perchè fatte senza compenso

« considerando che non giovi ricorrere alla massima tibi renuntio, tibi succedo sul motivo che uno de rinunziatarii fu colui della cui successione ora si contende; perciocchè, prescindendo anchè dallo indagare in generale se cosiffatto principio sia adattabile alle sole successioni de genitori, ed in quili casi, le rinunzie in esame non riguardano il solo D. Giovan Vincenzo, ma tutti gli altri fratelli defunti, nel cui favore ora se ne son re-rificate le conseguenze.

Sulla 2. quistione-la Corte suprema ha consi-

derato

"

1. che gli atti i quali ristringono il libero esercizio de' diritti e delle obbligazioni che ne risultano, non possono estendersi al di là de'casi e
de tempi in essi espressi—Essi debbono essere interpetrati sempre restrittivamente—questo principio
ch'è sovente ricordato nel corpo della romana
legislazione, è ritenuto nello articolo 8 delle nostre
leggi civili

« 2, cheniuno debba risentir pregiudizio dal fatto altrui: non debet alteri per alterum iniqua condi-

tio inferri-l. 74 de r. j.

« 3. che da siffatti principi sono derivate le massime insegnate concordemente dagli scrittori sulla materia, ed avvalorate dalla giurisprudenza, di non potersi, cioà, le rimunzie fatte per un caso estendere all'altro; e che non possano pregiudicare a' figli della donna rinunziante - che non possano estendere la loro influenza alle successioni che si sarebbero aperte dopo la morte della rinunziante in un tempo cioè in cui, sciolto l' uomo da tutti i rapporti che lo legano alla terra, non può avere, nè escreitare alcun diritto.

« 4. che, appunto per motivo di evitare l'applicazione di cosiffatti principi, furono escogitati vari espedienti nel concepirsi le rinunzie, e sopra tutto la cautela detta di Maranta che ne fu l'autore, onde corredarle di formole tali che ostassero anche a' figli di quelle donne che vi si fossero assoggettite, e colpissero le eredità delle quali dopo la loro morte si verificava l'apertura, ed in mancanza di tali cautele, le rinunzie non potevano non esser regolate che con le vedute de' sopradetti principi generali, cioè che non si estendevano alle successioni cui la rinunziante fosse premorta-nè ostava a' figliuoli di lei , i quali prendono il grado della madre per essere uguali agli altri successibili, ma non ne rappresentano la persona

« considerando che paragonate alle addotte teoriche proprie della materia le rinunzie in esame, ne risulta che le stesse non essendo corredate delle cautele opportune, se sono efficaci ad allontanare le sorelle viventi dalla successione del collaterale premorto, non possono però esser di ostacolo a' figliuoli delle due sorelle predefunte al collaterale medesimo

« ed infine che inopportuno sarebbe l'indagare in astratto se i figli delle rinunzianti premorte siano rivestiti della qualità di eredi delle medesime, da che una tale quistione non su proposta alla discussione de' giudici del merito

o quindi è che, accogliendo sotto gli enunciati rapporti i soli mezzi relativi alla non efficacia delle rinuszie delle fromo D. Amantonia, e D. Chiara Brasile dirimpetto a di loro figliuoli, tutti gli altri mezzi de rispettivi ricorsi sono da rigettarisi.

« Per tali motivi

« la Corte suprema, senz' arrestarsi a' mezzi di rito che rigetta, nel merito rigetta il ricorso prodotto dalle sorelle D. Leonilda, e D. Eleonora Brasile—libera 'il loro deposito alla Regia Tesoreria generale, e le condanna alle spese in duc. 12: 70 oltre il compenso dell'avvocato da liquidarsi come per legge, ed oltre il costo della spedizione, e vacazione al patrocinatore per prendersi la medesima-Ha fatto diritto poi a ricorsi prodotti da' signori Pujella, e de Crecchio, e nel loro interesse annulla la decisione impugnata, rimettendo le cose nello stato ad essa precedente-rinvia la causa per nuovo esame alla gran Corte civile di Napoli ed ordina di restituirsi i depositi .- Corte suprema di giustizia di Napoli 23 ottobre 1832-causa Brasile e de Crecchio.

Rapporteremo dopo ciò l'arresto nell'altra famigerata causa Seurdino e Sanurica in cui fra lo immenso pelago di obiezioni che si presentavano alla nostra difesa da valentissimi contraddittori, la suprema Corte analizzò uno stuolo di quistioni, e la discussione può servir di base a nove aforismi

1º aforismo — valida ed efficace è la rinunzia alla, successione colluterale se, quando fu scritta quella rinunzia, avrebbe potuto la fenamina in con-

corso co maschi pretender di succedere a coloi de coius hacrieditate agitur — in altri termini se lo leggi, sotto lo impero di cui la credità si apre, non abbiano accordato un diritto nuovo per lo quale oggi è successibile colei che allora no l'astribbe sata perchè la legge la escludeva, la rinunzia è valida perchè la legge la escludeva, la rinunzia è valida 2º aforismo — se dicasi decorso il tempo e perciò dicasi prescritta l'azione ad impugnare la rinunzia, il tempo debbé essere misurato, non dal giorno della rinunzia, sibbene dal giorno in cui è avvenuta la morte della persona de cuius haeraditate agitur

3º aforismo — s' invoca indarno la legge 3o cod. de postis, quando si tratti di rinunzia che rientri ne patti successori negativi, e quando conicila l'estremo di consenso della persona de caius haereditate, agitur che non veggasi cangiato finche la vita ne durò:

4º aforismo — la rinunzia, per dirsi valida sotto lo impero delle antiche leggi, dovea scriversi prima delle nozze, fra le convenzioni matrimoniali

5º aforismo—la femmina allorchè va a marito, essendo al termine della famiglia propria, ed al principio dell'altrui famiglia, male a proposito veniva compresa fra coloro al di cut pro, scriveasi una rinunzia— le rinunzie antiche miravano alla conservazione de beni nel cognome dell'agnazione

6º aforismo — quando, la rinunzia può considerarsi largizione, il vederla non accettata in termini espressi dal rinunziatario, può operarue la nullità

numa

7° aforismo - morta la rinunziante priachè la

eredità di cui trattasi venisse ad apprirsi, cade l'effetto della rinunzia, e non può essa offendere i figli della rinunziante i quali jure proprio domandino di succedere

8° aforismo — coloro che invocano l'effetto della cautela di Maranta sono inamissibili, se per via di presunzioni, e non di pruove, alleghino la qualità ercalitaria degenitori esistere nel figlio o nella figlia nati dal matrimonio di colei che rinunzio

9° aforismo— morti ab intestato i rinunziatari, potrebbe la rinunziante, e più possono i figli di essa invocar la massima « tibi renuntio , tibi succedo.

Passiamo a rassegna il tenore dello arresto; e vedremo lo sviluppo interessante di questi nove aforismi.

1. Sulla validità delle rinunzie antiche, allorchè le nuove leggi successorie non hanno operato nuovo diritto, la suprema Corte ragionò a questo modo

«...osserva aver bene il legislatore spiegato il suo scopo nel pubblicare il regal Decreto del 4 di marzo 1817, quello cioè di far conoscere il vero spirito, e la vera applicazione delle nuove leggi successorie « che così nello articolo primo si verle coltivata

« che così nello articolo primo si vede coltivata la massima di non aver le rinanzie delle femmine maritate prima del codice civile ricevuto per tale avvenimento alterazione, o cambiamento alcuno

« che similmente nel secondo s'insimua l'altra massima di non esser le rinunzie di ostacolo alle femmine per succedere *a gentiori*, a'termini delle leggi vigenti al tempo delle aperte successioni

« e che quindi non può non esser conseguente

di doversi le rinunzie a' diritti già preesistenti', valutare secondo il tempo nel quale furono esse stipulate, eccetto per li diritti successori sopravvenuti', pe quali si faceva incontro il principio di safia vagione, non aver cioè potuto le rinunzie contener que diritti che non erun nati, de quibus non fijerut cogitatuin.

» ond'è poi che nella specie il detto regal Decreto non impera, e meno influisce a diffinire la contestazione — rispetta sibbene le rinunzie alle successioni collaterali, se esse furono esistenti, se valide, se efficaci nel tempo in cui furono, emesse ».

2.º A riguardo poi della prescrizione, la suprema

Corte disse così

»....osserva, che le ricorrenti ne mezzi loro multiplici punto non hanno osato di richiamare in dubbio i principi secondo i quali i giudici del merito hanno eliminato la eccezione della prescrizione

... » che, in vero, essi stessi proposero in grado di appellazione il beneficio della prescrizione di lunglissimo tempo, dal di in cui sarebbe nata l'azione

» che sotto questo rapporto il termine della prescrizione contra l'azione per la divisione è di

anni 30 dal dì dell' aperta successione

» e che nella specie, ritenendo avvenuta la mancanza degl' individui colluterali dal 1794 in poi, il termine a prescrivere non era certamente csaurito allorchè la prima volta nel 1812 fu l'azione contestata e sottoposta ad instruzione per iscritto

» osserva d'altronde che, vanamente si vede

escogitato un dovere, giammai esistito, d'impugriare lo strumento del 1769, in cui le rinunzie furono emesse, per farne indi discendere da quel punto il decorrimento del periodo della prescrizione trentennaria

» che a tal concetto osta in primo luogo il principio di natural ragione, di esser misura delle

azioni il solo interesse

» che sotto tale rapporto bene si è ritenuto da' giudici del merito essere applicabile la massima: contra agere non valentem, non carrit praescriptio

» e che in verità innanzi dell' apertura delle successioni delle quali si tratta, ogni interesse mancava per impugnare lo strumento del 1769

» osserva poi, che senz'alcun fondamento di sana ragione si proccura di convertire a carico di D. Caterina il di lei silenzio prima dell'apertura delle diverse colluterali successioni

» che, lungi di potersi imputar di dolo, o di frode, cotesto silenzio cra consigliato dalla mancanza del diritto, non essendosi ancora verificate le suc-

cessioni

» che niuna legge obbligava la rinunziante ad impugnare le sue rinunzie anzi di verificarsi in lei il diritto a succedere ad alcuno, o a più, de suoi

collaterali

» e che in fine era vano il dedurre in giudizio diritti non verificati, e che avrebbero potuto mancare del tutto, se coloro, della succession, de quali si fosse cominciato a disputare, avessero fatto le loro disposizioni per atti di atti di ultima volonta ». 3.º Sulla inapplicabilità della legge 30 c. de

pact., la suprema Corte disse così

«... osserva, che hen è nota nella colta giurisprudenza la distinzione tra patti successori affermativi, ed i negativi: quelli immaginati ad assicurare il diritto a qualche futura successione; questi ad assicurarne il rifituto e l'abdicazione

» che tutti nell'antica romana sapienza erano fulminati, perchè a tutti si attribuiva il vizio di contenere, sia direttamente, sia indirettamente, vo-

tum captandae mortis

» che le rinunzie propriamente eran quelle che costituivano la classe de patti successort negativi, e queste restaron sempre, e con severità, vietate nella romana giurisprudenza, senz'alcuna eccezione

» e che le medesime, mutata la disciplina ed il potere delle opinioni, sono state da una giurisprudenza posteriore annaesse e sostenute, meno forse per analogia col diritto de canoni, e con la disposizione attribuita a Bonifacio vin in cap. 2. quamvis, de pactis in Sexto, che per le costumanze ricevute

» osserva poi che i patti successori affermativi erano del pari vietati con severità nella vetusta giurisprudenza romana

» che però nella giurisprudenza novissima prevalse una eccezione nascente dal consenso di colui

sulla di cui eredità si pattuiva

» che così fu pubblicata da Giustiniano la famosa l. 30 cod. de pactis, nella quale quel legislatore al requisito del consenso volle congiunta la perseverunta fino al termine della vita

»...sancimus omnimodo huiusmodi pacta, quae contra bonos mores inita sunt, repelli, et nihil ex his pactionibus observari: nisi ipse forte, de cuius hereditate pactum est, voluntatem suam eis accomodaverit, et in ea usque ad extremum vitae suae spatium perseveraverit

» e che in ultim' analisi secondo i principi di questa legge, il divieto fu universalmente conservato, meno il solo caso che i terzi convenissero tra loro sulla successione di un altro, e questi con-

sentisse, e perseverasse

» ond'è che la legge 30 cod. de pactis meno opportunamente s' invoca in materia di rinunzie che costituiscono lu classe de' patti successori negativi : e specialmente è straniera quando coloro, della eredità de' quali fu trattato nella convenzione, consentirono, perseverando in essa usque ad extremum vitae exitum-E su di ciò non han tralasciato i giudici del merito di ragionare giudiziosamente, e quindi non potrebbe esser hogo a censura».

3º - Sulla invalidità della rinunzia, perchè non fatta pria delle nozze, la suprema Corte disse così

«... osserva essersi con fondamento nella decisione impugnata ritenuto il principio, che presso di noi le rinunzie delle femmine essenzialmente avessero dovuto segnarsi nelle convenzioni precedenti alle nozze

» che cotesto concetto non incontra ostacolo in alcuna disposizione la quale avesse tenuto luogo di legge nel regno

» che anzi da illustri scrittori del regno, e stranieri, è stato frequentemente inculcato di doversi attendere tale requisito; tra quelli si distingue il Fabro; di cui è sommamente rispettabile l'autorità

» e che in una materia tutta fondata sugli usi, e che recede perfettamente dal diritto scritto, che ha tenuto luogo di comune legislazione, nou potrebbe darsi luogo a ccusura quando i giudici hunno applicato una opinione accredituta dal calcolo delle autorità

» osserva poi che nel nostro regno cresce la forza dell'argomento dal riflettere che il requisito medesimo appala consegiuente agli statuti esclusivi delle femmine dalle successioni de'loro ascendenti

» che in fatti la preferenza de maschi si trova espressa insieme alla precisa condizione di dover essi collocare le loro sorelle secundum paragium

w che quindi allo adempimento di un doppio dovere loro imposto dalla legge, cioè di facilitar lo mozze delle sorelle, e di costituir loro le doti che fossero idonee a conciliar matrimoni secandum paragium; a tule adempimento era duto d'impetrar le rimmzie—in altri termini era dato di meritare un favore, che sentiva di tutta la generosità rispetto alle successioni collaterali future, e quindi doveva essere controbilanciato da altre corrispettive azioni ugualmente generose

» e che sotto questo rapporto i giudici del merito trascurar non potevano nel criterio loro il non costare di aver i fratelli proccurato o facilitato le nozze di D. Caterina, e che anzi appariva di averle da se stessa assai bruscamente contratte, e senza le solite convenienze dotali apparenti, e senza gli usati onori del concorso de' niù prossimi congiunti " osserva ulteriormente, che mal si ricorra alle supposizioni, ed alle conghietture in Corto-suprema per censurare il morale criterio de giudici del merito

n che lo strumento del 1769 hene annunziava la promessa della dote, come avvenuta prima delle nozze; ma da ciò non era conseguente che si ritenesse gratuitamente la promessa della rinunzia come coeva a quella della dote

» che stava anzi in contrario cotesto indizio, non dovendo credersi per avvenuta quella che non si

ebbe il coraggio di mentovare

» che tardi in Corte suprema si allega la testi-

monianza della madre nel di lei testamento

» che per gli stessi principi riesce vana la prescrizione di una *promessa di rinunzia* in corrispettività di convenienze matrimoniali anche verbali

» e che in qualunque aspetto, trattandosi di ntateria di puro fatto, non possa darsi luogo a cen-

term ari baro moral more Laren

sura
nosserva in fine, che di altri difetti della rinunzia di D. Caterina, i giudici del merito han tenuto conto opportunamente».

4.° Sull'agnazione, in favore di cui per conservarsi i beni in famiglia le rinunzie furono introdotte,

la suprema Corte scrisse così

» che le rinunzie aveano per oggetto il favore dell' agnazione, o questo fu trascurato allorchè D, Caterina rinunziò egualmente in favore sì delle sorelle, che de' fratelli

» che invano si reclama che le donne sieno ancor esse nella linea del padre; imperciocche, risguardato, il fine dell' agnazione, basta di essere al termine della propria, al principio dell'aliena famiglia, per non potersi ad esse attribuire il carattere di conservar le sostanze nella linea degli avi dalla quale discendono; in che precisamente si versa il predetto favore dell' agnazione.».

6°. Sul difetto di accettazione espressa de ri-

nunziatari, la suprema Corte ritenne

» che mancò l'accettazione per parte de rihunnunziatari i quali non intervennero; requisito tanto più necessario, quanto era vero che l'atto involveva largizione da una parte, la quale meritava di esser gradita ed espressamente accolta dall'altra — dalle quali cose tutte evidentemente discende che la rinanzia di D. Caterina Scardino nella origine, sua fu improduttiva di effetto, anche nello interesse della stessa D. Caterina, che appare di averla tardivamente in occasione meno opportuna e negligentemente pronunziata ».

7.º Sulla ineflicacia della rinunzia considerata nel rapporto della figliuola della rinunziante che veniva per diritto proprio, la suprema Corte dis-

se così

a:....osserva, che se i principì discussi nella precedente quistione son soddisfacenti, sono solidi, sono trionfanti, per rinuover gli ostacoli che la stessa rinunziante D. Caterina Scardino incontrava alla occasione della successione della germana D. Petronilla, della quale soltanto in sua vita si verificò l'apertura; dopo la di lei morte le rinunzie sparirono inticrumente per essersi le successioni posteriormente aperte per diritto suo proprio

raccolte dalla figliuola D. Lucrezia de Raffaele, e non per diritto a lei trasmesso dalla madre-sta in questo caso la massima del vecchio foro evanescere renuntiationem, si hereditas renuntianti non fuit deluta ».

(Nota-noi troviamo altra volta dalla suprema Corte rifenuto questo principio, tratto dalla legge 74 de reg. jur., in arresto 23 giugno 1831 causa Negri).

8.º A riguardo poi della cautela di Maranta la su-

prema Corte disse così

«.... osserva inoltre su tale proposito, che inva-

no si provoca la cautela di Maranta

» che questo presidio è riposto ne' beni ereditari della rinunziante medesima che, non hanno esistito giammai

« che d'altronde non si è alla figliuola attribuito il carattere di erede della genitrice; val dire quello di fatto non di semplice presunzione, qual non sarebbe utile per lo trasferimento delle obbligazioni della persona defunta

» e che lo stesso s'intende intorno alla rappresentanza del padre, di cui la eredità non esiste, o per lo meno non si è dimostrato di esser di fatto pervenuta alla figlia, e che rimane nel puro nome ».

(Nota - rapportammo già le massime dalla già Corte di cassazione ritenute a riguardo della inefficacia della cautela di Maranta considerata come accessoria di un patto principale di cui la validità sia scossa-v. sopra pag. 537, e 538).

9. A riguardo finalmente dell'aforismo tibi renuntio, tibi succedo, la suprema Corte disse così

« osserva in ultimo luogo, ed è ciò precisa-

mente che non ammette discettazione, che la rinunziante stessa potrebbe dire, e molto più può dirlo la di lei figliuola, tibi renuntio, tibi succedo

» che in fatti i signori Petronilla, Pietro, Costanza, e Giuseppa Scardino son tutti mancati senza

discendenti, e senza testamento

» che, supposte valide ed efficaci le rinunzie di D. Caterina, il di loro effetto doveva in due modi verificarsi—o in favor de figliuoli de rinunziaturi, se ve ne fossero stati, o in favore degli eredi per testamento, se fosse loro piaciuto di disporre

sche in mancanza di discendenti, e di una dispostzione, subentra la giusta presunzione di aver essi, li rinunziatari, voluto trasmettere tutt'i loro diritti agli eredi del sungue, rimosso l'ostacolo

delle rinunzie

» e che appare strana per se medesima quella moralità della causa invocata da ricorrenti nel 5º mezzo aggiunto con l'atto del 7 giugno 1834, di aver cioè i rinunziatari trascurato di disporre perchè fermamente crederono alla efficacia della seguita rinunzia—Resiste al buon seuso che i rimunziatari avessero pensato di conservare gli effetti delle rinunzie, non mettendole a profitto con le loro disposizioni

»...dalle cose tutte fin quì discusse al di là del bisogno, rimane compiutamente dimostrato che tutta la colluvie de mezzi invocati in via di annullamento, non incontra alcuna sussistenza; e che la impugnata decisione della gran Corte civile di Trani del 28 di marzo 1833 si rinviene picnamente corrispondente alle antiche così, come alle nuo-

annually Google

ve leggi, e lungi di soggiacere a censura, merita anzi di essere sotto tutt'i rapporti approvata, conservata, ed eseguita—

« per tali motivi la Corte suprema rigetta il ricorso»—causa Scardino e Sanurica 22 di agosto 1835.

N.º 715.

## Sentenza-Contumaciale-Perenzione Inscrizione-ipotecaria

( v. n. 405 )

Si era inscritta ipoteca giudiziale in virtù di contumaciale sentenza — per lo decorrimento di sei mesi perdè quella sentenza la sua efficacia — si dubito della validità o inutilità della presa inscrizione — La suprema Corte disse così

» osserva che la ipoteca giudiziaria hen deriva da sentenze proficrite anche in contumacia, sol che sieno inscritte entro li sei mesi dalla progunziazione, e nelle forme stabilite dalla legge negli articoli 2009, 2042 l. c.

» Che così ottenuta, non può la inserizione cancellarsi, se non di consenso delle parti, o in vigore di sentenza pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato—art. 2051.

» osserva che nella specie la inscrizione presa per D. Gaetano de Benedictis sulla base di una sentenza 'contumaciale, sussisteva anche dopo il decorrimento de' sei mesi, per non essersi tentata, e molto meno disposta, la sua cancellazione

» che in vero la cancellazione della inscrizione non avrebbe potuto ulteriormente avvenire, dopochè il debitore, anche nel corso de sei mesi, aveva accettato la sentenza contumaciale, ed in conseguenza aveva consolidato il debilo così come la ipoteca

« osserva poi, che invano i ricorrenti obbiettano che il fatto del debitore non avesse recato nocumento a'diritti degli altri creditori, atteso il registro dell'atto di accettazione, avvenuto dopo i sei mesi.

» imperciocchè, astrazione fatta dal concetto che gli altri creditori potevan dirsi rappresentati dal debitore, è cosa indubitata e certa che gli credi Accoto, avendo preso la novella inscrizione, senza aver rinnovata la precedente, son decaduti dal diritto di frugar su quell'atto di accettazione ch'è coverto da un registro preesistente alla loro inscrizione medesima.».

Ed in forza di tali ragionamenti rigettò il ricorso—( Corte suprema di Napoli causa Norge, e de Benedictis — 15 di gennaĵo 1833).

La quistione identica fu presentata alla suprema Corte in altra causa, e la Corte suprema si espresse così

"...le inscrizioni prese dietro sentenze contumaciali di parte restano estinte, quando tali sentenze per mancanza di esecuzione tra sei mesi si reputano come non pronunziate?

. » la Corte suprema ha ritenuto il principio che le ipoteche ritualmente inscritte per esecuzione della legge, non possano altrimenti estinguersi se non con uno de' modi dalla legge stabiliti.—Quindi haconsiderato che la ipoteca giudiziale deriva egualmente così da sentenze proffèrite in contraddizione, che in contumacia (art. 2009 leg.civ.).—Da ciò deriva che le ipoteche prese dal signor Calvarola, e da' confugi Tramontano e Rescigno, furono legalmente inscritte giusta-il citato articolo 2009

» dall'altra bonda la Corte suprema ha considerato che la legge con l'art. 2074 Il. cc. ha tassativamente stabilitori modi co' quali le ipoteche legalmente prese si estinguano, e fra tali modi non vi è affatto indicato quello dell'elasso di sei mesi esecuzione della sentenza contunaciale, dalla quale la ipoteca deriva—ed in verità la ipoteca dalla quale la ipoteca deriva—ed in verità la ipoteca è attaccata al credito; in conseguenza, inscritta legittimamente, non può rimanere estinta altrimenti se non con la estinzione dell'obbligo principale, cioè del debito-citato art. 2074 n. 1.

n..segue da ciò che la decisione impugnata ha violato il suddetto art. 2074 nello aver dichiarato estinta la ipoteca per un mezzo diverso da quelli tassativamente stabiliti con l'articolo istesso — (causa Calvarola e Samengo — 21 di novembre 1837).

## Woschi-Eene in pendio-Rinsaldine-Rinsboscare-Legge forestale

Nella legge forestale del 21 di agosto 1826 trattandosi delle terre in pendio, gli articoli 20 e seguenti stabiliscono che quando anche pria del 1815 la coltivazione avesse avuto luogo, i terreni pendinosi debbano essere restituiti saldi, se danni a' sottoposti terreni da quel dissodamento derivasse, menochè laddove il proprietario nel termine di due anni volesse provvedere a mezzi opportuni per impedir qualunque danno alle inferiori proprietà - che se i terreni fossero stati dissodati dopo il 1815, abbenchè previa autorizzazione e permesso, la regola indistintamente corre: il proprietario dee renderle salde o rimborscarle semprechè sieno in pendio, poichè solcate facilmente dalle acque, divengono esse nocive alle sottostanti proprietà.

^ Nello articolo 22 della stessa legge è sancito che il Sindaco ed il Guardia-generale del circondario forestale formino uno stato de' terreni da restituirsi saldi, e da rimboscarsi, lo trasmettano per mezzo del sotto-Intendente all' Intendente della provincia, e questi, inteso l'ispettore, se trovi sussistenti le circostanze indicate, con una ordinanza ne proibisca la coltura, o ne ordini il rim-

boscamento.

Possono servire di comento a siffatte disposizioni di legge taluni Rescritti, e talune Ministeriali

che andiamo a rapportare

1.º Competenza — Da quella ordinanza di rinsaldimento che I Intendente abbia emesso a'termini dell'articolo 22, può prodursi gravame giudiziario? — no — rimane solo un ricorso al RE (·n. s. ) per qualche rimedio amministrativo in circostanze di sommo momento.

Ecco i termini del R. rescritto del 12 aprile 1828

« Nel Consiglio ordinario di Stato de' 3 r di marzo ultimo è stato rassegnato al Re (n. s.) quanto in un rapporto de 23 del precedente gennaio avea Ella messo in veduta insieme col parere del Consiglio forestale, relativamente al progetto concernente i reclami che s' intenderebbe di produrre avverso le ordinanze che gl' Intendenti delle Provincie, a' termini dello artitolo 22 della legge de' 21 agosto 1816 su' boschi, emettono per proibir la coltura, e per ordinare il rimboschimento de' terreni in pendio colpiti dalla disposizione della legge ge stessa.

« E si è pur rassegnato alla intelligenza Sovrana che un recalmo di simil natura non potrebbe giammai cadere sul diritto, emanando esso da una positiva disposizione di legge ch' è inattaccabile, ma bensì sulle circostanze di fatto, cui le disposizioni legislative, sono state dirette—Per le quali cose non vi è ragione di determinare un metodo di procedura, giudiziaria per la discussione di cosifiatti reclami, anche perchè interessa altamente alla economia silvana del Regno di abbreviare al

più che sia possibile i termini per lo rinsaldimento, el rimboschimento delle terre ridotte irregolarmente a coltura.

« Ed il RE (n. s.) uniformemente al parere rassegnatogli, ha Sovranamente dichiarato che gravame giudiziario non possa competere a coloro che sono colpiti dalle ordinanze prescritte dalla legge a tale riguardo, salvo soltanto a medesimi il ricorso alla Maesta Sua per qualche rimedio amministrativo in circostanze di sommo momento.

« Nel Real nome ne la prevengo per sua intelligenza e regola»—(Reali Finanze 12 aprile 1828.)

Ecco le parole del Rescritto

« L'art. 20 della legge de 21 di agosto 1826 su boschi dispone il rinsaldimento, o il rimboschi mento delle terre dissodate dopo l'anno 1815, qualora siano in pendio, solcate facilmente dalle acque, e che apportino danno a terreni sottoposti.

« E nell' art. 21 della legge istessa è stabilito che i terreni in pendio, coltivati anteriormente all' anno 1815 debbano restituirsi saldi, qualora, apportando danno a' terreni inferiori, i proprietari nel termine di due anni non provveggano a' mezzi opportuni per impedire tale danno. « Nel silenzío quindi della legge relativamente a terreni in pendio coltivati nel corso dell'amo 1815, e pel quesito fatto circa le regole che per essi applicar si debbano, il Consiglio forestale è stato di parere che le terre coltivate nel corso dell'anno 1815 debbano rimettersi al pristino stato di boschi, applicandosi ad esse le disposizioni dell'art. 20.

" Or essendosi rassegnato l'affare alla Sovrana intelligenza, insieme con l'avviso che su di esso d'ordine Sovrano ha dato la Consulta de regali Domini di quà del Faro, il RE (n. s.) approvando l'avviso della Consulta, uniforme al parere del Consiglio forestale, si è servito risolvere che le terre in pendio, dette volgarmente terre appese, dissodate nel corso dell'anno 1815, sieno comprese nelle regole dell'art. 20 della legge de' 21 agosto 1826 su'boschi, per le quali deblono tali terre restituirgis salde orimboschris i a carico de' proprietari.—Nel Real Nome le comunico tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza e per l'uso di risulta »—(Reali Finance 21 di febbraio 1829).

3.º Mezzi precaventi — Se il proprietario si offra di provvedere a mezzi opportuni per impedire il danno, quali saranno tali mezzi, e con quale prudenza dovranno essere usati? —La risoluzione sta in una ministeriale del di 11 febbraio 1829, così

concepita.

« În un rapporto de 3 dello scorso dicembre Ella ha rammentato la disposizione dell'articolo 2 i della legge del 21 agosto 1826 su i boschi, di doversi cioè, restituir saldi i terreni in pendio coltivati da epoca anteriore al 1815, qualora apportando essi danno a' terreni inferiori, il proprietario nello spazio di due anni non provvegga a' mezzi op-

portuni per impedir tale danno.

a Ha poi Ella soggiunto che per conseguire il fine inteso dalla legge util sarebbe provocare da Sua
Maestà una Sovrana disposizione affin di dichiararsi
che i mezzi opportuni per impedire i danni de'quali
è parola, consistano generalmente in ridurre le gronde scoscese a scaglioni, ed in formare a determinata distanza zone boscose — E poichè in talune
particolari circostanze, mezzi diversi possono esser
pure atti al bisogno, così ha Ella avvisato che in
questi particolari casi si farebbe una eccezione,
precedente però il permesso della direzione generale di ponti e strade.

« Or io deggio farle osservare che lo scopo della legge è d'impedire i danni ehe i terreni in pendio coltivati pria del 1815 fan temere pe' fondi

sottoposti.

« La legge impone perciò a' proprietar? l' obbligo di rinsaldire i terreni, qualora nel tempo deterpinato non provveggano con mezzi opportuni per impedire i danni; ma lascia senza dubbio a' proprietar? la scelta di tali mezzi; siccome d' altronde conserva all'amministrazione forestale il diritto d' invocare la disposizione del rinsaldimento de' terreni, qualora i mezzi adoperati non producano il fine inteso in (Reali Finanze, 11 di febbrato 1829).

4.° Suolo dannificato — Secondo i termini degli articoli 20 e seg. della legge del 21 agosto 1826 vuol provvedersi al danno che s' inferisca a terreni inferiori—E se il danno avvenisse ad una struda!

Vaselli vol. 4.0

—se il danno s'inferisse ad edifizi?—se le acque andassero ad ingrossare torrenti che poi divenissero nocivi a circostanti?—La risoluzione sta ne Rescritti del 23 agosto 1828, 22 ottobre 1833, e 15 luglio 1834, de quali il tenore è così

« 1.°—Nella esecuzione di ciò che prescrivesi nella legge de a1 agosto 1826 su' boschi, per impedire i danni che la coltura delle terre in pendio arreca a' sottoposti terreni, fu questo dubbio promosso, se trattandosi di coltura che apporti nocumento non a poderi sottogiacenti, ma bensì a strude, ad abitati, ed a' pubblici edifizi, debbasi, nel formarsi lo stato delle terre in pendio, procedere a' termini di essa legge, overo lasciarsi all'autorità competente la cura di provvedere secondo il prescritto delle leggi civili, e de' regolamenti di polizia urbana.

« Il consiglio forestale faceva su tale dubbio osservare che le disposizioni della legge de' 21 di agosto del 1826 tendenti ad evitare i danni nascenti dalla sconsigliata coltura de' terreni in pendio, ed a toglierne la cagione, riguardar si dovessero nello interesse della economia forestale, tanto pe' terreni sottoposti, quanto per istrade, abitati, e pubblicí edifizî; e fece pur rilevare il Consiglio forestale che la comminazione delle pene per delitti riguardanti dissodazione di fondi in contravvenzione della citata legge, è concepita ne' termini generali, di danni arrecati a proprietà sottoposte, senza limitare queste a terreni inferiori, ma estendendole a qualsivoglia fondo, sia rustico, sia urbano-Avvisò quindi il Consiglio forestale ( e l'agente del contenzioso della regal tesoreria generale fu della

stessa opinione ) che tutti indistintamente i terreni, da quali pervengano danni, si dovessero comprendere negli stati di cui è parola nello articolo 22 della legge summentovata.

« E Sua Maestà ( n. s. ), a cui si è tutto ciò rassegnato, si è degnata di uniformarsi allo avviso

sopraccennato.

« Nel Real nome le fo nota questa Sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda » — (Reali Finan-ze — 23 agosto 1828).

« 2.º - La Consulta de' regali domini di quà dal Faro da sua Maestà incaricata di esaminare il quesito fatto da taluni Intendenti, se pe' danni che le strade risentono a cagione dello scoscendimento di terre inferiori, possano essi, colle loro ordinanze, di que' terreni sottoposti alle strade, disporre il rine saldimento, a similitudine di quel che si pratica pe' terreni in pendio superiori alle strade, i quali apportan danno alle strade ad essi sottoposte, la Consulta de regali domini di quà dal Faro, fatto l'esame di tale pendenza, e di quanto sur essa ha opinato il Consiglio forestale, è stata alla unanimità di avviso potersi da sua Maestà dichiarare, giusta il testo della legge de' 21 agosto 1826, che quanto è prescritto negli articoli 16, 20, e 21 della medesima pel dissodamento delle terre in pendio relativamente a'danni che posson produrre a' terreni sottoposti, abbia ad intendersi ancora pe' terreni contigui, in qualunque posizione si sieno; e che su tale norma vengano regolati i permessi di dissortazioni di terreni in pendio, ed il rinsaldimento di quelli dissodati senza permesso, giusta quanto trovasi prescritto negli articoli 20 e 21

della indicata legge.

« Ed avendo Sua Maestà (n. s.) nell' ordinario Consiglio di Stato de' 18 del corrente ottobre approvato tale avviso della Consulta, nel regal Nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento .- ( Reali Finanze, 22 ottobre 1833).

3.º - « Per una Sovrana risoluzione de' 18 ottobre 1833 approvando il RE (n. s.) un avviso della Consulta de regali domini di quà dal Faro, si servì dichiarare che quanto è prescritto dagli-articoli 16, 20 e 21 della legge de 21 agosto 1826 pel dissodamento delle terre in pendio, relativamente a danni che produr possono a' terreni sottoposti, avesse ad intendersi ancora pe' terreni contigui, in qualunque posizione si siano.

« Ora essendosi dimandato se per tale risoluzione Sovrana s'intenda vietata pur la coltura delle terre in pendio, dalle quali scorrono de torrenti di acque che, ingrossando questi, apportan danni a dreostanti terreni, la medesima Consulta, che pur di Sovrano comando ha preso tale quesito in esame, è stata di avviso che il divieto per la coltivazione delle terre in pendio sanzionato colla Sovrana risoluzione de' 18 ottobre 1833 si estenda ancora a quelle terre che versano acque ne' torrenti.

« Ed avendo Sua Maestà (n. s.) nel Consiglio or- dinario di Stato de' 7 luglio approvato tale avviso della Consulta, nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza e per lo adempimento » - (Reali

Finanze 15 luglio 1834).

## Dote-Wienazione-Carcerato-Moanto-Or-

( v. n. 2, 219, 392, 604, 646, 718)

L'immobile dotale col permesso del giudice può essere alienato all'incanto dopo tre pubblicazioni per liberare dal carcere il marito, o la moglie (art. 1371). C., 1558 cod. civ.)

Dovrà cosiffatta disposizione di legge intendersi nello stretto senso, cosicchè debba vedersi costituito in carcere l'individuo, o basterà dimostrare che il pericolo della carceruzione sia imminente, sia inevitabile;

La espressione serbata dal legislatore nel codice francese era più seveta « pour tirer de prison»—(art. 1558 c. c.)—La espressione adottata rielle reggi civili può dirsi più generica « per liberare, dal carcere»—(art. 1371 l. c.)—imperiocochè trarre dal carcere chiaramente muove il concetto di quell'individuo che è giù costituito in prigione, ma liberara dal carcere desta il doppio senso, e la parola salvare, che è sinonimo di liberare, più menare a credere che il favore della legge soccorra tanto quell'individuo che è giù imprigionato, quanto quell'altro cui è inevitabile l'essere tradotte in prigiore.

Se dal romano diritto volessero argomenti desumersi, potrebbero additarsi le leggi che provvedono al caso dello esilio, e della relegazione e della prigionia apud hostes, e della presa da ladroni per ricatto «... mauente matrimonio non perditurae uxori ob has tausas dos reddi potest, it sese suosa alut, ut fundum idoneum emat, ut in exilium, ut in insulam relegato parenti praestet alimonia aut ut egentem virum sororemve sustineat = (v. l. 73 de jur. dot.) - ...ut liberis ex alio viro egentibus, aut fratribus, aut parentibus consuleret, vel ut cos ex hostibus redimeret »-(v. l. 20 sol. mat. ) - « .... ut a latronibus redimeret necessarias mulieri personas, vel ut mulier vinculis vindicet de necessariis suis aliquem... ... (l. v. 21 eod.) -In tutti questi casi Il giureconsulto, mentre si riferisce al caso non del pericolo, ma della sventura già realizzata, fissa pur non di meno un principio che va meditato - adduce una generica ragione « quia justa et honesta causa est, non videtur male accipere na (cit. l. 20 sol. mat.).

In Francia si dubito del se un marito già incarcerato, per ragione però di delitto, o di debito contratto al giuoco, meritasse il favore della leggee gli autori delle Pandette francesi conchiudono osservando l'altro grave principio « il giudice ha sempre il diritto di esaminare la giustizia del motivo che gli si presenta, ed a seconda delle circostanze di accordare o di negare la permissione di vendere» (Pand. francesi tom. 15 pag. 55 sull'art. 1558 del codice civile).

. Maleville, comentando l'art. 1558 c. c., osserva

che la dote non può essere alienata se non nel caso di una imperiosa necessità egli conchiude così « il giudice vedrà se, culcolate le circostanze, abbia a permettere l'alienazione»-(Maleville tom. 8 pag.

184 ).

Rogron prevede il caso de rigiri fraudolenti che usar potrebbe un marito con un finto creditore, il quale ottenesse contro di lui sentenza con arresto personale - quindi richiama l'attenzione sullo aver saggiamente il legislatore comandato la necessità di un'autorizzazione giudiziale, el'intervento del pubblico Ministero-(art. 1371 b c., e rinv. all'art. 177 l. d. p. c. ).

Il Proccuratore generale della gran Corte civile di Napoli a 25 di ottobre 1824 dava instruzioni superiormente approvate, spiegando il senso dello art. 1371 così, che l'alienazione del fondo dotale non si debba permettere sol perchè il marito è in pericolo di essere arrestato, ma solo allor quando legalmente si trovi in carcere-( uff. al Proc. del RE in terra di Lavoro, rapportato da Vegliante pag.

135, e da Ridola pag. 17).

. Certamente fu saggia quella instruzione mirando a prevenir le fraudi - poichè ove si dasse una latitudine indefinita, non mancherebbe l'esempio di un marito che fingesse la scrittura di debito portante arresto personale convenzionale, e la disciplina verrebbe rilasciata ove per questo fatto solo venisse la donna a chiedere il permesso di alienare-Il pericolo in questo caso sarebbe troppo lieve argomento per concedere l'alienazione-Ma se accompagnata da questa carta si vedesse pruovata la vera

causa del debito, la giustizia di quella causa, la necessità di adempiere o di essere astretto col carcere, la impossibilità assoluta di adempiere. con altri mezzi, noi crediamo che il pericolo vada messo a calcolo, pè osti il sospetto di rilasciar così i principi del rigore; dapoiche, se è vero che per concerto possa fingersi il debito portante all'arresto personale convenzionale, non è men vero che possa la simulazione ed il concerto menarsi innanzi fino a mostrare una sentenza condannatoria con arresto personale, un precetto, un verbale d'imprigionamento che siano una continuata serie di atti collusivi e fraudolenti - La ragione della legge sta nell'analisi che il magistrato forma dello avvenimento compenetrandosi delle circostanze, e convincendosi della necessità assoluta che con-

Opportuno è un recente arresto del 5 di-marzo 1839, in cui la Corte suprema ha scolpito questo

canone

« che i termini dell'articolo 1371, per liberare dal carcere, non escludono una più larga intelligenza, quale sarebbe quella d'impedire la incarcezione imminente, e però non sarebbe materia di consura »—(causa Cavalcante e Stasi 5 marzo 1839 Corte suprema di giustizia di Napoli).

# Dote-Tooteca legale-Data dello nozze Pata del contratto-Data della numerazione della dote-Capitoli mateimoniali

(v. n. 178, 450, 695, a 698, 717)

Fermo il principio regolatore della data che va attribuita alla iputeca legale, trastasi di vagliare un caso di eccezione alla regola — Poiche le regole sono che l'anteriorità appartenente alla donna su'heni del marito per la salvezza della sua ipoteca legale si attribuisca

1.º dal giorno del matrimonio, se non vi è con-

tratto dotale

2.º dal giorno della promessa, e non dal giorno della numerazione della dote, se vi ha contratto

dotale.

— Regole súlle quali vedete gli art. 2021 l. c., 2135 cod. civ.—arg, dell'art. 2027, e 1132 l. c. Maleville, e Pandette francesi sull'articolo 2135—Delvincourt lib. 4, tit. 9, cap. 3, de gradi delle ipoteche fra loro tom. 9, pag. 27, edizione di Napoli—id. nella nota 127 tom. 9, pag. 347, ediz. di Napoli — v. l. 1, qui pot. in pigu. hab.—e v.

Cook

Pothier pand. just. sotto il titolo qui pot. in pign.

lib. 20, tit. 4, n. 2. in nota n. 3.

La occezione può desumersi dal patto — e giova osservare che nel consultare per la difesa di un terzo possessore, contra cui la donna spingesse azione ipotecuria, tuttochè l'immobile fosse pervenuto al terzo dopo la data del contratto nuziale, stipulato dopo l'antica legge, il diligente avvocato consultar deve se ne patti fosse alcuna espressione limitativa così che non da altro giorno i beni del marito s'intedessero affetti dalla ipoteca legale, se non dal gierno in cui la dote verrebbe soddisfatta.

In un arresto della Corte suprema di giustizia di Napoli si ha « che l'obbligo del marito di tenere diligentemente, custodire, e far salve le dot della consorte fa indetto nel caso preciso che si riceverumo, e dal pinto che le avrà riceveture».

Voleansi congiungere i tempi — volea dirsi che non la data della ricezione delle doti, ma quelle de capitoli misurasse l'anteriogità — e di ciò contendeasi dirimpetto ad un terzo possessore che avea comperato nel tempo intermedio fra la data del contratto nuziale, e la data in cui la dote vedensi soddisfatta — La Corte suprema dottamente ragionando, fece plauso alla decisione che avea reso la gran Corte civile delle Calabric nel 25 luglio 1836.

Ecco le perole dello arresto

».... per la indole della convenzione la ipoteca correlativa non poteva nascere anzi di pervenire al marito il pagamento delle doti

« e per ulteriore conseguenza il fondo Foresta

venduto ad Alimena nel 1821, non era ancor gravato dalla ipoteca dotale, non essendo stata ancor pagata la dote, per cui non esisteva per putto la risponsabilità del marito, ed il medesimo non aveva nè inche assunta la custodia della dote

« osserva ulteriormente nel diritto, che anche volendosi ricongiungere i tempii, riportando la ipoteca dotale alla epoca della convenzione, pure non sia censurabile lo-aver messo a calcolo la mancanza assoluta del pagamento della dote nel senso della legge 1. codice de dot. cau. non num., ed invece la sua distrazione col consenso della dotata, coll'autorità del giudice per liberare il marito dal carcere

« che in vero non è legale il concette della ipoteca dotale senza dote, della dote senza numerazione, del ritorno dall'epoca della numerazione, a quella della convenzione, quando il pagamento non abbia avuto il suo effetto, della risponsabilità del marito quando a' termini del patto non poteva verificarsi che col pagamento.

« che se il magistrato dispensò alla inalienalulità della dote per una causa riconosciuta, necessaria dalla legge, "cotesta dispensa "fece sparire la dote; non soppiantò l'adempimento del patto per colpire il terzo possessore di un fondo uscito dal patrimonio del marito nel tempo intermedio

« e che in ultim'analisi bene sia stato ritenuto che il terzo possessore era tranquillo, aveado acquistato sotto l'ombra delle convenzioni matrimoniali per le quali la risponsabilità del marito cessava fino alla epoca della nnmerazione della dote, e di là in poi per effetto della condizione dell'inipiego la donna avrebbe trovato la sua piena sicurezza nel fondo da acquistarsi col danaro dotale

" osserva che assundo sarebbe di permettere alla donna, dopo di aver consentito alla distrazione della sua dote per la salvezza della persona, del marito, di ritornar su' passi per molestare i terzi che acquistarono gl'immobili del marito nel tempo intermedio

« che così l'autorizzazione si rivolgerebbe a damno de terzi, i quali non avrebbero sofferto alcuna molestia, se si fossero rigorosamente conservate le convenzioni matrimoniali

e che se il permesso del magistrato per l'alienazione della dote non estinse ogni dovere, però aggravar non poteva che i beni presenti del marito, quelli non già che si trovavano precedentemente distratti

« è che quindà rimane ad applaudirsi il sistema adottato da giudici del merito, negando alla donna di ricongiungere i tempi per vantare ipoteca dall'epoca del matrimonio in pregudizio de diritti acquistati da' terzi nel tempo che la dote non era stata numerata, e la "ipoteca dotale non era ancor nata » — Corte suprema di giustizia di Napoli 5 marzo 1839 causa Stati ed Alimena.

## Mazii di consumo-Comune-Appaltatore. Contravventore-Competenza-Grudizio penale-Ozione civile

( v. n. 455 , 536 )

L'appaltatore del dazio sul vino seppe la immissione senza rivela essere a avenuta — ricercò in linea di contravvenzione, ed il verbage assicurò 25 botti di vino; che il contravventore disse aver riposto per convertirlo, in acquavite — Fu tradotto il contravventore in acquavite — Fu tradotto di contravventore in acquavite — Fu tradotto del suo valore — Il contravventore mosse quistione d'interpetezzione del contratto interceduto fra 'I comune, e l'appaltatore—sostenne la incompetenza del giudice regio — questi si credè competente — Il tribunale di appello, considerando che dal contratto non risultasse preveduto l'obbligo di rivelare i vini che per acquavite s' immettessero, pronunzio la incompetenza del potere giudiziario.

Fu adito il Consiglio d'Intendenza una decisione del Consiglio dichiarò che nella intenzione de contraenti fu contemplato l'obbligo degl'immittenti a rivelare i vini per qualunque uso s'immettessero, mon escluso quello d'invertirlo in ,acquavite — rinviò le parti all'autorita competente. Ritornò la causa al regio giudice—indi in grado di apppello al tribunale civile il quale accole la domanda dello appaltatore

Ayverso tale sentenza fu interposto ricorso

1. Disse il ricorrente, che trattandosi di contravvenzione, il giudicio si apparteneva all'autorità penale, e che anche quando la incompetenza del potere civile, non fosse stata opposta dalle parti, il magistrato doveva elevarla di ufficio—quindi il tribunale avesse violato l'articolo 2644 eggi di procedura civile; gli articoli 2, 36, 44 e 470 leggi di procedura penale, ed i Decreti del 28 gennalo 1824, e 12 settembre 1831.

2. Soggiune il ricorrente, che il tribunale civile avesse già ritemuo il principio che trattandoni di multe, e di confisca bazione per la riscossione delle medesime, allo riguardava il pagamento de dazi era del tutto civile—ma, confusi i dazi fiscali con quelli di consumo, avesse violato i decreti sopra mentovati, ed erroneamente applicato l'articolo 21, n. 17 della leggi de 20 maggio 1817, e l'articolo 16 della legge del 20 dicembre 1826.

3. Inoltre disse il ricorrente, che siccome le leggi, ed i regolamenti non pronunziano pena di sorta alcuna nella intesistenza di un patto esplicito, così il tribunale, e con avere applicata al contratto di appalto la interpetrazione datagli. dall'autorità amministrativa, avesse violato tutti i principi di diritto, l'articolo 1118, leggi civili e la regola assimeralios acta, alteri neque nocet, neque prodest.

4. In fine sostenne il ricorrente, che non avena

do preso parte nel giudizio il comune, che era le interessato per la riscossione del dazio, l'azione mossa dall'appaltatore era di diritto inammissibilee sotto questo rapporto egli disse violate le leggi citate nel primo mezzo di annullamento.

La Corte suprema di giustizia elevò le seguenti

« Quistioni - 1.º - Se si apra adito a censura. per la ritenuta competenza dell'autorità civile

2.º se sia censurabile l'applicazione al giudizio della intelligenza del contratto stabilita dall'autorità amministrativa.

Sulla prima quistione -«La Corte suprema osserva che i giudici del merito non si sono arrestati alla eccezione della cosa giudicata, comechè non senza fondamento fosse stata invocata

« che in fatti nella prima contestazione della lite, la eecezione della incompetenza preliminarmente si indirizzava al rinvio al potere giudiziario penale; subordinatamente al potere amministrativo per la interpetrazione

« che rigettata dal primo giudice la eccezione di incompetenza sotto amendue i rapporti, ed ammessa dal tribunale in grado di appellazione per la sola interpetrazione, poteva forse nella conseguenza ritenersi che il preteso rinvio all'autorità penale fosse stato rigettato

« che però non essendosi in via di censura provocato per questa parte dalla pronunziazione de' giudici del merito, non può farsene discussione in questa Corte suprerha

« osserva non di meno nella ipotesi ritenuta della mancanza della cosa giudicata, che la competenza dell'autorità civile bene meritava di essere

che non viene di proposito il regal Decreto del 28 gennato 1824 per rendere l'azione civile dipendente dalla penale nelle contravvenzioni a dazi di

consumo che i comuni s'impongono

g che al contrario l'articolo, r. della legge del 20 dicembre 1826 relativa a dazi indiretti dispone che alla stessa amministrazione generale de dazi indiretti competa l'azione civile per lo pagamento de dazi, delle multe, delle ammende, per le confische, ristoro de danni, ed interessi, e per qualunque altro diritto

« e che per la giurisprudenza ormai stabilità, la stessa disposizione vuol essere a più forte ragione applicata, allorche trattasi di contravvenzione a da-

zî comunali.

« osserva in fine che inutilmente s' invoca l' articolo 5. delle leggi di procedura penale per quanto sospende l' esercizio dell'azione civile presso i giudici civili finche non siesi pronunziato diffinitivamente sull'azione penale

« che invero cotesta disposizione impera generalmente per tutt'i reati, ne in questi è dato di domandare la punizion del colpevole con l'azion penale, e la riparazione de danni con la civile

Che altronde nelle contravvenzioni ai dazi indiretti, o a dazio di consumo de comuni, non verificandosi una punizione nella persona del colpevole, tranne per l'applicazione dalle multe e delle ammende, non che per le conlische, e ristorazioni, è piaciuto al legislatore di attribuire eccezionalmente l'azione civile, esercibile indipendentemente dall'azione penale, e dalle sue forme

« ond' è, che non viene di proposito la supposia violazione di detto articolo 5, e meno del regal Decreto del 12 di settembre 1831 che contiene disposizioni riguardanti le contravvenzioni alle privative volontarie, oggetto straniero alla presento discussione.

« Sulla 2. — osserva che in vano si reclama la inesistenza di un patto esplicito per isconoscere nel contratto la intelligenza stabilita dall'autorità amministrativa, che dalla stessa parte ricorrente fu

enissamente provocata

« che la dichiarazione, essendo stata fatta dal Consiglio d'Intendenza, non è stata impugnata presso le superiori autorità del ramo amministrativo

 che sarebbe veramente un assurdo il rimettere al potere amministrativo per determinare la intelligenza di un contratto, e rifiutarne poi l'applicazione

e e che la indolenza del Comune nello esercizio de' suoi diritti per la multa, non potrebbe recar pregiudizio all' appaltatore per la confisca del genere rinvenuto in contravvenzione—il quale diritto era trasferito col contratto di appalto; e però il Comune era nello esercizio di cosiffatto diritto rappresentato dallo appaltatore

« altronde della inazione del Comune, della sua chiamata nella causa, della rappresentanza dello appaltatore, non esseudosi fatta materia di disputa e di discussione dimana a giudici del merito, non può farsi materia di censura presso questa supre-

ma Corte.

per siffatti motivi

« la Corte suprema uniformemente alle couclusioni del pubblico Ministero, rigetta il ricôrso»— ( Corte suprema di giustizia di Napoli 23 di aprile 1839 — causa Salzano e Ferrara ).

Nº. 720.

Separazione di patrimonj-Creditore chirografario-Inscrizione-Ipoteche-Eerzo possessore-Donazione-Erascrizione necessaria-

Azione-ipotecaria

( v. n. 551 )

Il creditore chirografario del defunto avea fatto condannare lo erede, ed avea fatto inscrivere ipoteca giudiziaria contro al defunto — Si dubitò della efficacia di tale inscrizione contra i terzi che acquistato aveano dallo erede prima della condanna—La ragione di dubitare stette in ciò che il creditore chirografario pria della sentenza non avesse ipoteca su'heni del defunto debitore—che la condanna fosse resa contra lo erede, non contra il defunto—e, per renderla operativa contra il defunto, avesse avuto uopo di mamfestarsi fra sei mesi con domanda di separazione di patrimoni—(v. art. 798, 2042, 2043, 1997 l. c.)—Altra ragione di du-

hitare volle trarsi da che la ipoteca nella specie derivando non dal chirografo, ma dalla condanna, sivedesse questa pronunziata dopo l'alienazione—quindi i terzi diceano aver acquistato nello intervallo in cui il creditore chirografario del defunto non godeva impressione ipotecaria su'beni alienati—Frammischiavasi la discettazione del se nuocesse a' terzi possessori ricercati d'ipotecaria il non avere trascritto, mentre che donazione era il titolo che trasferito avea loro la proprietà.

Nel 26 di gennalo 1838 la gran Corte civile di Napoli, in grado di rinvio, confermo sentenza del tribunal civile di Lecce del 27 di febbrato 1833 che avea pronunziato la inefficucia della inscrizione dirimpetto a' terzi possessori.

La Corte suprema di giustizia ha avuto occasione di vagliare coteste interessanti quistioni, e le ha discusso così

« 1.° se un creditore chirografario di un defunto possa inscrivere contro a costui la sentenza di condanna, che ha riportato contra lo erede

« 2:"se il creditore possa acquistare utilmente una ipoteca sopra i beni donati dal suo debitore, quando il donatario non abbia trascritto la donazione.

Sulla prima—osserva che le leggi civili con gli atticoli 2042, 2043, han fissato il principio, che i creditori del defunto possono prendere inscrizione in testa del medesimo—Questa massima è fondata sulla regola che tutt' i beni del debitore formano la guarentia del creditore.

« osserva che le stesse leggi civili, con l'articolo 1997, determinano che i creditori del defunto tanto ipotecari non inscritti, che per scrittura privata, ed i legatari che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell'articolo 798 del titolo delle successioni, conservano riguardo a' creditori degli eredi, o di coloro che rappresentano il defunto, il loro privilegio sopra i beni immobili della eredità, mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di tali beni entro sci mesi dal giorno in cui si è aperta la successione-primachè spiri questo termine non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i beni degli eredi, o rappresentanti del defunto, in pregiudizio de' creditori, o legatari-e l'articolo 2013 statuisce che la ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti, che con atto stipulato in forma esecutiva avanti a due notai, o avanti ad un notaio, e due testimoni-Or dalla combinazione degl'indicati articoli è evidente che non altrimenti i creditori per scrittura privata possono prendere inscrizione, se non rivestendo i di loro titoli dell'autenticità col mezzo di una sentenza-e s'è così, la sentenza che si ottiene contra lo erede, può validamente inscriversi contra il defunto.

e osserva che lo scopo della separazione de' patrimoni, è la conservazione del privilegio ne' creditori del defunto — laonde se costoro nel termine stabilito dalla legge non ne facciano la domanda, e non-sendano pubbliche le loro ipoteche con la insorzizione, rimangono vinti da'creditori dello erede i quali abbiano utilmente presa inscrizione sopra i beni pervenuti allo erede dal defunto, na non si toglie ad essi loro il diritto di ottenere condanna contra lo erede, e d'inscriverla in testa al defunto-Questa verità è manifesta con la sanzione dello articolo 1999, in cui è detto che tutt' i creditori privilegiati sottoposti alla formalità della inscrizione, pe' quali non si sono osservate le condizioni dianzi prescritte, a fine di conservare il privilegio, non lasciano tutta volta di essere ipotecari; ma la ipoteca, relativamente a terzi, non prende altra epoca se non da quella delle inscrizioni, le quali sieno state fatte nel modo che appresso sarà spiegato-Da ciò risulta che il creditore del defunto, allorquando avrà trascurato di domandare la separazione di patrimoni, non può conservare il privilegio sopra i beni del medesimo, ma si confonde co creditori dello erede, e la di lui ipoteca prende rango dal giorno della inscrizione

« or la impugnata decisione, avendo ritenuto il principio che il creditore per scrittura privata non può inscrivere la condanna ottenuta contra lo erede in testa al defunto, se non quando concorra a di lui beneficio la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, apertamente ha violato gli articoli 798, 1997, 1999, 2042, 2043, delle leggi civili, e perciò sotto questo rapporto

merita censura.,

« Sulla seconda — osserva che ne' contratti traslativi di preprietà a titolo gratuito, la legge impone l'obbligo della trascrizione, onde i creditori dello alienante conoscano che i beni del loro debitore abbiano fatto passaggio ad altri; e concede a' creditori il diritto d' inscrivere i loro crediti, anche quindici giorni dopo la trascrizione (art. 863,

865, 2075, 2077 prima parte delle leggi civili)-Nella specie è costante che la donazione del 19 di gennaĵo 1824 non sia stata truscritta; laoude i giudici del merito dovevano esaminare la quistione del se la mancanza di trascrizione rendeva la inscrizione valida-ma essi invece hanno ritenuto che i beni ereditari di Francesca Finisguerra pervenuti alla di lui erede Teresa Finisguerra, erano stati alienati anteriormente alla inscrizione - percio hanno violato gl' indicati articoli di legge, e sotto questo rapporto anche la decisione merita censura-Non occorre far parola degl' istrumenti di marzo 1827. gennaio 1828, ed aprile 1833, mentre questi titoli, essendo posteriori alla inscrizione del sig. Tafuri, che segna la data del 14 dicembre 1825. non possono ritenersi come titoli valevoli a distruggere la inscrizione».

Per questi motivi la Corte suprema uniformemente alle conclusioni del pubblico Ministero, annulla — (Corte suprema di giustiza di Napoli 8 di gennalo 1839—causa Tajuri, Pulma, e Carbone).

#### Possessorio-Peritorio-Precario-Servitú-Grondaja-Pozzo-Stoque piovane-Nounciazione Monori-Presonzione

( v. n. 32 )

Il posessore a titolo precario non prescrive questa disposizione testuale dello art.2138 l.c. vedesi

applicata nella specie seguente

due edifizi, confinavano—l' un de' due avea sovrabondanti acque sul tetto raccolte che non potean più scendere nel pozza proprio, poiché avea
dovuto elevarsi il livello delle coperture — Pregò
il vicino onde facesse discenderle nel pozzo di lui,
e questi di buon grado accettò — così per lunghi
anni le acque dell' un edifizio andarono ad impinguare quelle raccolte nel pozzo dell' altro, e ciascun de' due ne fu contento — Le coperture dello
edifizio han d' uopo nel 1833 un secondo cangiamento — la livellazione de' piani può diveni tale
che il proprietario di essi può ben riprendere le
acque nel pozzo proprio — egli mette mano ad opere in tale senso.

Il proprietario del pozzo, proprietario dello edifizio confinante, adisce il giudice regio di Terlizzi, perchè inibisca le nuove opere le quali distruggerebbero servitù che dice acquistata, di condurre le acque piovane dal tetto del vicino nel pozzo pro-

prio-Ordinanza d' inibizione.

L'inibito adisce il tribunale civile di Trani, sostenendo che nella propria casa ha diritto di far ciò che a lui giovi - e la controparte gli risponde non potersi cangiare i livelli delle coperture per non alterare la servitù di condurre le acque-Lo inibito replica chiedendo atto a pruovare che precariamente, per toleranza, le acque fluirono dall'uno immobile nel pozzo dell'altro - Sentenza del tribunale-si ordina una pruova-l testimonî assodano il fatto del precario « pregò ... il proprietario della casa contigua per far deviare le acque anzidette nel canale del suo pozzo; e comunque sulle prime fosse stato renitente ad aderirvi, pure vi condiscese trattandosi di poco tempo, e fin quando gli altri tetti non si sarebbero ridotti a lamie.,. »-Malgrado siffatte pruove, il tribunale di Trani a 30 di novembre 1833 crede prescritta l' azione, e condanna l'inibito a rimetter le cose nello stato in cui eran prima della inibizione.

Appello — La gran Corte civile di Trani a 26 di maggio 1834 rivoca—permette la continuazione

delle opere

Ricarso - e fra' motivi son tre

 violazione degli articoli 22, e 103 l. d. p. c. perchè, statuito in figura possessoria il giudizio, non poteva in prima istanza conoscerne il trilunale, ed in grado di appello la gran Corte

2. violazione delle leggi 8, e 12 de precar-11, e 12 c. de praescr. long. temp., e degli articoli 611.

2168, 2187 l. c., - perchè nella ipotesi pure di aver precariamente ottenuto il permesso di far fluire le acque in quel modo, il sistema conceduto per più di trenta anni, dovea continuare-la prescrizione

erasi operata-il diritto erasene acquistato.

3. violazione delle leggi 30 de pact., 26 de reb. dub., 43 de obl. et act., 38 \ 18, 99 pr. de verb. obl., art. 1115 l. c. perchè. ritenuto avendo la gran Corte che una convenzione chbe luogo, doveva interpetrarla in quel senso in cui per più di trent' anni l'aveano interpetrata il proprietario del pozzo, ed il suo erede.

La suprema Corte ha discusso così le due

« quistioni - 1.º se ne' giudizî petitorial: riguardanti le servitù, sieno competenti i tribunali civili in primo grado di giurisdizione

« 2.º se colui che possiede a titolo precario possa

prescrivere.

« Sulla prima-osserva che la quistione di competenza, non essendo stata proposta iunanzi a'giudici del merito, non si può discutere ed esaminate in Corte suprema, la quale è instituita per ricondurre i giudici alla osservanza della legge, ove per avventura se ne allontanassero, giusta il disposto negli articoli 113 della legge del di 20 maggio 1817, e 591 delle leggi di procedura civileaggiungasi a ciò, che trattandosi di competenza reativa, e non assoluta, neppure poteva essere elevata di offizio da giudici del merito - Se per ipotesi potesse una tale quistione discutersi ed esamilnarsi, sarebbe agevole dimostrarne la insussistenzaimperocche le ricorrenti esposero al giudice circon-

dariale di trovarsi nel possesso della servitù aquae non utendae, la quale con le nuove opere cominciate dalla signora Carelli si sarebbe distruttachiesero perciò inibirsi alla medesima il prosieguo de' lavori-La signora Carelli non contradisse il possesso, ma dedusse, e sostenne di essere le ricorrenti carenti di azione, mentre, essendo il loro possesso precario, le concedeva diritto a possedere, perciò adì il tribunale civile onde togliersi la inibizione-Il giudizio adunque essendo petitoriale e di valore indeterminato, si apparteneva indubitatamente al tribunale civile in primo grado di giurisdizione, e non al giudice circondarialesotto qualunque aspetto si guardi, il primo mezzo di annullamento, si ravvisera sempre mal fondato-« Sulla seconda — osserva che per ammettersi la prescrizione non basta il semplice possesso materiale, ma bisogna possedere a titolo di proprietà animo domini-gli atti facoltativi, e di semplice tolleranza non possono operare la prescrizione, poichè coloro a di cui favore avvengono tali atti, non possono dire di aver posseduto per loro

stessi e come proprietari, giusta il disposto nella. 1. n. 3. de adquir. vel amitt. poss., e negli articoli 2134, 2135, 2138 delle leggi civili—Nel fatto è costante che le ricorrenti hanno esercitato la servitù aquae non utendae precariamente, e per rendere un favore alla signora Carelli—conseguentemente non possono avvalersi di tale possesso per invocare la prescrizione—ma quando si potesse un tale beneficio invocare, non concorrono a di loro favore gli estremi richiesti dalla legge—

Dal fatto discusso e concordato innanzi al giudice del merito' risulta, che D. Francesco Carelli nella qualità di tutore della minore D. Caterina Carelli, pregò nell'anno 1798 D. Vincenzo Fortunato, da cui han causa le ricorrenti, a permettere provvisoriamente e fino a che non avrebbe costruito nel suo edificio talune stanze, di far passare le piovane della sua casa nel pozzo di esso Fortunato-che, quantunque si fosse sulle prime rifiutato, pure a preghiere del Carelli condiscese a raccogliere le acque temporaneamente, e fino a che le suddette fabbriche non si fossero completate-La Corte giudicatrice ha ritenuto in fatto che la minore alla epoca di tale convenzione avea la età di otto anni-or, se per la prammatica 3. de praescript. il tempo della minore età non corre contra colui ch'è minore, ne discende come corollario che non prima del 1808 la prescrizione poteva operarsi, e contandosi da questo tempo fino a quella instituzione del giudizio avvenuta nel 1833, non si trova decorso il periodo di 30 anni-perciò la prescrizione non può invocarsi-Con ciò rimane dimostrata la insusistenza del secondo mezzo del ricorso

« osserva, che gli ultimi due mezzi dello stesso ricorso contengono una petizione di principio—imperocche, se il possesso fu precario, fugge la idea di qualunque convenzione e condizione—ciò premesso i mezzi del ricorso, essendo insussistenti e malfondati, debbono essere rigettati

e per questi motivi la Corte suprema uniformemente alle conclusioni del P. M. rigetta» — (Corte N.º 722.

## Concreditori-Graduatoria-Interessati nel giudizio-Credito comune a prin

( v. n. 592, 654 )

Nella graduatoria era comparso un creditore che avea compagno e cointeressato un terzo nello sperimento del credito — ma avea agito per se, non per altri—avea prodotto nel proprio nome, e per

o suo proprio interesse

Il concreditore non comparso innanzi a primi giudici riposato avendo sull'attitudine del cousorte nel credito, raggiunse i passi del giudizio di ordine in grado di appello—dovea egli far uso di appellazione, o bastava che egli si rendesse interventore nella causa?

La quistione non ha guari è stata discussa dalla

Corte suprema così

» è canone di rito che colui possa appellare il quale, presente nel primo giudizio, abbia succumbito in parte o in tutto

è un fatto assicurato dalla narrativa che il solo
 D. Biase Pascale comparso era innauzi al giudice

collocatore, e non mai il di lui germano D. Giu-

seppe Niccola, nè D. Luigi

» che comunque D. Biase dimandò lo intero credito, non spiegò carattere di mandatario con scrittura o senza

» non pertanto lo interesse de secondogeniti essendo manifesto, poichè ciascuno rappresentava un diritto uguale al detto D. Biase; così ognuno poteva farsi presente in giudizio, per la regola scritta negli articoli 530 e 538 l. d. p. c., hon che per la facoltà della tardiva produzione-(artic. 168 l. 29 dicembre 1828)

» da ciò consegue, che avendo D. Giuseppe Nicola, e gli eredi di D. Luigi Pascale rivolto i mezzi di appellazione in intervenzione in appello, erano in tale figura ammissibili »-Corte suprema di giustizia di Napoli causa de Puscale, e Longo 6

di aprile 1839.

#### Vedova pria del 1809-Instrizione necessaria-Dote-Ipoteca-Cantefato-Occessioni

( v. n. 695 )

In un recente arresto della Corte suprema è combattuto in quanto alla conservazione dello antefato, il principio per lo quale la vedovata pria del 1809 anche senza inscrizione ipotecaria si credea salva per le sue doti ed accessioni — ( vedete in questa opera tom. 4, peg. 427).

Il ragionamento della Corte suprema è così « la legge del 3 di gennalo 1809, avendo lo scopo di mettere in concordanza il nuovo regime ipotecario introdotto dal codice civile con i contratti precedentemente stipulati, stabilì un termine per soggettare anche questi alla pubblicità delle in-

scrizioni

a e poiche nella vitata legge non è alcuna dispensa da tale obbligo, così non altra può ammettersene che quelle soltanto che nel detto codice erano scritte; e poichè in questo la dispensa era per le mogli, e non per le vedove (art. 2021 cod. civ.) nell'ammettere quindi col rango de capitoli matrimoniali l'antefato in favore della duchessa di Cotrofiano vedovata nel 1799, si violò apertamente la citata legge, non esattamente ragionando sul disposto del citato artícolo 2132 dello abolito codice, uniforme allo artícolo 2021 l. c. » — Corte suprema di giustizia di Napoli causa de Pascale e Tesoreria generale 6 di aprile 1839.

#### N.º 724.

Vedova tra'l 1809, e'l 1819-Ipoteca dotale-Inscrizione non necessaria-Poti-Mogli

#### ( v. n. 969 , 723 ).

Che le donne vedovate pria del 1819 non andassero comprese nelle disposizioni dello articolo 2032, fu già da noi indicato che costituisse la giurisprudenza della gran Corte civile di Napoli sino al 1834 — (vedete tom. 4, p. 433)—Giova rapportare al prosieguo di quelle teoriche un recente arresto della Corte suprema di giustizia in cui dottamente la quistione vicne discussa—e quel che è notevole, in tale arresto è scolpito il principio che per le mogli, ossia per le donne che non si trovaron vedovate pria del 1809, per le sole mogli era scritto l'articolo 2135. cod. civ.—che le vedove pria del 1809 furon colpite dalla necessità della inscrizione per la legge transitoria del 3 di genna-

Presso il tribunale civile di Capitanata avvenne una spropriazione—aggiudicataria fu la regal casa di aruntortizzazione creditrice spropriante—aperto l'ordine, concorse la moglie del debitore, concorse la madre di lui ch'era rimasta vedova sotto lo impero del codice civile.

— Il giudice delegato collocò in primo luogo la moglie del debitore — Opposizioni — Il tribunale di Lucera mette con l'anteriorità de capitoli del 1795, nel primo luogo fra gl'ipotecari la vedova madro del debitore per la dote e per l'antefato—Dà alla regal cassa il rango posteriore, perchè il titolo di essa è del 1808 inscritto nel tempo utile, nel 1810.

Appello — La gran Corte civile di Napoli in 3. camera lascia fermo il grado accordato alla vedo va — le concede, oltre alle tre annate, anche gl'interessi moratori dalla data dell'aggiudicazione dif-

finitiva in poi-(28 di marzo 1838).

Ricorso — La moglie divenuta vedova sotto lo impero del codice abolito era tenuta ad inscrivere, se volca conservar la sua ipoteca dotale—(argormdello articolo 2135 c. ab., della legge transitoria del 3 di gennafo 1809, dello articolo 2032 leggi civili ) — questa era la tesi della ricorrente.

La suprema Corte l'ha vagliata così

« Quistione—Le donne che trovavansi già vedove pria di promulgarsi le vigenti leggi civili, erantenate ad inscrivere le loro ipoteche dotali?—o inaltri termini, può ad esse applicarsi l'articolo-2032 delle leggi medesime?

« su tale quistione si osserva quanto segue

« 1.º Le doti contribuendo a facilitare le società confugali, ed a multiplicare conseguentemente la umana specie, sono state in ogni tempo favorite protette-Questo favore, unito alla premura di non turbare la familiare armonia, ha indotto i moderni legislatori non solo a mantenere la tacita ipoteca, di cui godevano, ma a dispensarla inoltre dalla inscrizione.

« 2.º In virtù di siffatta dispensa, la esistenza dell'anzidetta ipoteca si unisce e si confonde con la sua efficacia, in guisa che ne risulta un sol tutto indissolubile-Difatti essa viene, per così dire, inscritta dalla legge nel momento in cui nasce, ossia nella epoca del matrimonio, e fin d'allora ne resta irrevocabilmente fissato il rango e la data-(articolo 2135 dell' abolito codice civile, riprodotto nell'articolo 2021 delle leggi vigenti): cosiche non ha bisogno di veruna formalità per rendersi ope-

« 3.º Le mogli adunque l'acquistano, quando si trova per ministero della legge in questo stato di compiuta perfezione-esso l'accompagna fin dalla sua nascita, e ne costituisce un essenziale attributo-Laonde deve durar l'uno quanto dura l'altro, nè possono alterarsi o perdersi, se non ne' modi

legali.

a 4'.Or siccome non va compresa fra cotesti modi la morte del debitore o del creditore, così erasi sotto lo impero dello abolito codice adottata la massima di non poter sofferire menoma alterazione per lo scioglimento del matrimonio-È vero che alcuni scrittori francesi avean professato una

Vaselli vol. 4."

contraria dottrina, ma essa fu generalmente disapprovata, e fu poi rispinta da un parere emesso in maggio del 1812 da quel Consiglio di Stato, il quale rimosse sul proposito ogni dubbio.

« 5.º In effetti i loro motivi erano insusistentiil primo consisteva nel dire, che la esazione dell' obbligo d' inscrivere è concessa soltanto alle donne maritate e ciò a riflesso della loro dipendenza dall'autorità maritale-e che perciò porta seco la implicita clausola di dover cessare' allorchè divengano libere-Vi vuol poco a comprendere che simile conseguenza non è esatta-Si è dianzi avvertito che il vincolo ipotecario impresso su' beni de' mariti si reputa legalmente inscritto subito che comincia ad esistere, giacchè per volontà del legislatore prende d'allora il suo grado, e con esso s'immedesima-quindi è che entrambi debbano avere ugual sorte e vita-Or se le mogli ne sono investite insieme con questi vantaggi, non è da dubitare che loro si trasferisce benanche il diritto di conservarli, finchè non vengano soddisfatte, e che non possano senza ingiustizia esserne spogliate da' posteriori av venimenti-Ma dicevano in secondo luogo: esse possono al più conservarli per dieci anni , perchè non sono dispensate dal bisogno della rinnovazione; e per colorire l'assurdità di questa idea, fingevano che nel punto di sciogliersi il confugio, la legge prendesse inscrizione per la dote; così sull'appoggio di un'arbitraria finzione, volca imporsi un illegale dovere-così voleasi il rinnovamento di un atto che non era mai materialmente esistito.

a 6.º Non deve recar maraviglia se argomenti cost deboli, e qualche altro ancor più inutile, che sarebbe vano l'esporre, vennero disprezzati.—Rimase quindi fermo ed inconcusso che le ipoteche legali conservavano, anche dopo di esser cesata la confugale unione tutta la loro forza ed operosità — e che questa conservazione attribuiva alle vedove un diritto acquisito.

« j.ºOra un diritto di tale sorta non si è distrutto, nè voluto distruggere dall'art. 2032 delle leg. civ.
Eccone le parole: «sciolto il matrimonio per morte
del marito, se mai non siasi presa la inscrizione
della dote, la vedova per conservare la sua ipoteca legale, sarà tenuta di prendere la inscrizione
fra il termine di un anno—dopo questo termine, la
ipoteca prenderà il suo rango dal di della inscrizione, senza rimontare alla epoca del contratto di
matrimonio ».

«8.º Non sembra dunque dubbioso che il decorrimento dello annale periodo debba cominciare dalla morte del marito—La frase « sciolto il matrimonio » vale nel senso grammaticale quanto il dire « da che si è sciolto il matrimonio »—Sarebbe pedanteria l' impegnarsi a pruovarlo—uopo è di osservare che il darle un diverso significato, menerebbe alla inconseguenza di essersi prefisso un termine senza principio, o sia un termine vago ed incerto che non ne merita il nome.

« 9,º—Ciò esclude di essersi voluto applicare il trascritto articolo alle femmine antecedentemente vedovate—So il computo dell'anno deve cominciare dallo scioglimento matrimoniale, pare chiaro che si è inteso parlare soltanto di quelle per le quali

esso non crasi verificato.

« 10.º Non valerebbe l' obbiettare che per le vedove anteriori l'anno decorreva dal di della promulgazione—Quando il legislatore avesse avuto siffatta intenzione, non avrebbe mancato di spiegarla supplire al suo silenzio, e supporre quel che non ha detto, è lo stesso che sostituire la propria alla di lui volontà, e fare alle sue disposizioni una giunta, tanto meno approvabile, quanto è più certo di portar la decadenza e perdita di diritti.

« 11.º Oltre a ciò, ammettendo l'opposto sistema, è incorrerebbe nel vizio della retroattività—Le leggi non possono imperare sul passato, ove ciò non siasi espressamente dichiarato—or, lungi di rinvenirsi nel surriferito articolo una tale dichiaratione, il suo spirito e la sua letterale intelligenza dimostrano che si è avuto pensiere di ristringerne gli effetti fra cancelli ordinari, e di lasciarlo sotto la influenza della regola generale stabilita nell'articolo 2. delle ridette leggi civili.

« 12.º Inutilmente si assume di essere l'articolo medesimo interpetrativo del precitato articolo 2135 del codice civile, e di poter perciò retroagire senza inconveniente... Niuno ignora che cotesto codice è stato interamente abrogato (articolo 1 della legge de' 21 marzo 1819)... Le leggi civili adunque non lo hanno interpetrato, ma rifatto e rimpiazzato... tal che sono essenzialmente innovative... D'altronde sarebbe sempre discettabile se i diritta acquistati pria della interpetrazione potessero rimanerne pregiudicati.

« 13.º Con pari inutilità s'invoca la giurisprudenza relativa alle vedovate pria del 1809: avvegnachè sono in una posizione ben differente da quella delle vedove posteriori—Difatti la novella legislazione ha accordato le dispense d'inscrivere alle sole mogli, o donne maritate (citato articolo 2135 corrispondente all'articolo 2021 delle leggi civili)—quelle adunque che trowavani tali dovean godere, ed han goduto del beneficio—le altre, ossia quelle che erun già vedove, restaron colpite dalla legge transitoria del 3 di gennalo—quindi sarebbe stato tanto irregolare 'il sottrarre queste unime alla necessità della inscrizione, quanto sarebbe ora ingiusto il sottoporvi le prime.

« 14.º Le esposte osservazioni rendono evidente che la impugnata decisione non merita rimproveri»— (Corte suprema di giustizia di Napoli 20 di febbrato 1839 — Cassa di Anniortizzazione, e Corsari).

### Privilegio-Femmine agnate-Livelli-Inscrizione Paraggio-Secondogeniti-Vitamihia

#### ( v. n. 453, 676 )

È una gemma che merita di essere rapportata, l'arresto poco fa reso dalla suprema Corte di giustizia, nel 6 di aprile 1839, tendente a definire il rango dovuto alle paragiste, non che a secondogeniti, allorquando vengano in concorso ne beni degli ascendenti.

La suprema Corte, quasi per riunire laconicamente quanto vi è di più interessante nella giurisprudenza de suoi arresti, si è espressa così

a...la giurisprudenza non più fa dubitare sul diritto reale che le paragiste ed i secondogeniti hanno sul retaggio della loro famiglia—Il primo si ripeteva dalla notissima costituzione di Federico II. il quale ripruovando il costume, che chiamò harbaro, che vi era in alcune parti di questo regno, pel quale le donne si riputavano straniere alla successione de'loro genitori, loro accordò il diritto al paraggio de i comentatori del diritto patrio chiamaro, spesse volte legittima, per la somiglianza ad essa: comunque alcune volte se ne dovessero trascendere i confini segnati dalla novella

« tale diritto venendo dalla legge, si poteva

condicare, quando il paraggio non fosse somministrato, o che fosse stato ingiusto quello assegnato, o pagato

« da ciò il diritto sulla cosa, e spesso anche a

vindicarla, per averne la quota parte

« invano si è avuto ricorso alla natura e qualità de' beni spropriati, non essendosi analogamente dedotta ed instruita la eccezione, e soprattutto in quanto al fedecomesso collaterale del cardinale Ascanio Filomarino, su di che pur giova di osservare, che quando i creditori dell'attuale Duca della Torre ciò hanno dedotto, il principio conservatore de' fedecommessi e de' feudi cra abbattuto innanzi che il di loro debitore riconoscesse il debito di natura

verso i suoi germani

« il diritto de' secondogeniti poi era ancora più certo, trovandosi nella eccezione de' beni fedecommessati, e feudali guarentito fortemente dalla legge, e dalla volonta del concedente-poiche nel caso del fedecommesso s' incontrava spesso, come nella specie, quello dello institutore, e quindi reputati erano quelli legatari soccorsi dalla duplice azione personale contro lo erede, e reale ne' beni ereditarinella esistenza poi de' beni feudali la volontà era emessa dal concedente, per lo servizio militare cui erano obbligati gl'individui della famiglia del feudatario, donde la costituzione dello stesso Federico, che incomincia comitibus, e con la quale il diritto de' secondogeniti per la così detta vita-milizia, venne dichiarato e fatto certo: anzi con una dichiarazione apposita del Re Roberto alienationis actus, fu dichiarato peso reale del feudo, e come

632

tale transire debet ad emptorem-da ciò il diritto

benanche contro il terzo possessore

« non meno strani sono gli altri mezzi che riguardano la novazione, o il giudicato —colui che liquida un diritto, sicuramente non vi rinuncia tostoche lo vuole co fatti eseguito, e la liquidazione stessa, come conseguenza di tale fatto, non può importare una novazione, per la quale deve risultar espressamente dall'atto la volonta di effettuirla

« il giudicato poi che si oppone a'cavalieri Filomarino, come bene osservò la gran Corte, avendo riguardato un reclamo di proprietà sul fondamento della tenuta stipulata nel favore de'detti secondogeniti, non può influire per nulla, quando per diversa ragione del dimandare si viene in giudizio, e precisamente per essere mancato quel primo mezzo dal giudicato esclusos——(Corte suprema di giustizia di Napoli 6 di aprile 1839—causa de Pascale).

#### Interesse-Occessione-Ere annate-Credito ammessibile seuza inscrizione-Graduatoria-Inscrizione-Dote

(v. n. 529 , 723.)

Alla dote ammessa tuttoche sprovveduta della formalità d'inscrizione debbon aggiungersi tre sole annute nelle graduatorie, o gli interessi nella luro integrità col rango stesso della sorte?

La Corte suprema ne ha discusso la quistione così 
«...la teorica delle accessioni, cui è ricorsa la

ar... a corte de accessione, cui e ricorsa i a gran Corte giudicatrice in fatto d'interessi derivanti da capitali ereditari, è interamente abrogata dalle muove leggi, perchè incompatibile col nuovo regime ipotecario

« il sistema tlella pubblicità delle inscrizioni spesso sarebbe rimasto deluso dalla teorica delle accessioni, mercè un semplicissimo accordo tra 'l debitore ed il creditare, da che la testuale disposizione dello articolo 2045 delle leggi civili

e poichè i giudici del merito si sono nella specie attenuti alla legge 26 cod. de usuris, e 129, del digesto, sotto il tit. de reg. jur., sicuramente abrogate, quindi il di loro ragionamento risulta vizioso, ed in onta della disposizione compresa nelDopo ciò è ozioso intrattenersi per violata— Dopo ciò è ozioso intrattenersi su li mezzi relativi alla prescrizione, restando i medesimi assorbidall'annullamento cui va soggetto il capo relativo agli arretrati, non potendo nelle tre annate comprendersi la prescrizione quinquennale, di cui si era disputato—» Corte suprema di giustizia di Napoli odi aprile 1839—causa Minieri e Cassa di Annuortizzacione).

## N.º 727.

Cunullamento-Ricorso-Certificato d' indigenza-Canonici-Peso di messo-Patrimonio sacro-Prebenda

#### ( v. n. 704 )

Produceva ricorso in Corte suprema un canonico—esibiva il certificato di sua indigenza rilasciato dall'autorità municipale—e l'altra parte sosteneva la irricettibilità del ricorso, motivando che il patrimonio sacro, e la prebenda di canonico, certamente escludessero quella indigenza al di cui pro è scritta la esenzione dal deposito—Il cartonico, replicava che la elemosina per le messe non inducesse possidenza, e che sottraendo lo ammontare di queste limosine da quel lieve provvento che egli godeva,

rimanesse compreso nel favore accordato dallo articolo 586 n. 2, l. d. p. c.

La Corte suprema ha dichiarato irricettibile il ricorso-ed ecco i termini dello arresto

» attesochè il sig. Camassa è un canonico, nè può presumersi soprattutto dopo il Concordato del 1818, che forma legge di questo regno, che una dignità ecclesiastica sia nello stato d'indigenza, lo che formerebbe una vera degradazione

« che tale qualità venne soppressa nel certificato prodotto col ricorso, ed è quello illegale nel senso dello articolo 586 leggi di procedura civile; poichè il sindaco attesta soltanto di non possedere il ricorrente un imponibile che giusta la detta disposizione, va dispensato dal deposito per l'annullamento

- « atteso inoltre che, dagli altri certificati prodotti rilevasi di avere il canonico una rendita di oltre i sessanta ducati l'anno tra patrimonio sacro, e ciò che gli viene dalla Chiesa, cui è incardinatoche ad attenuare tae risultato vorrebbe il ricorrente detrarre l'importo della elemosina su quel numero di messe che debbonsi celebrare in taluni giorni dell'anne, come se questo non fosse tra' suoi doveri, e che gli fosse insufficiente un anno per celebrare 170 messe, quanto è l'obbligo infisso giusta il certifcato da esso medesimo prodotto
- « attesochè da tutociò risulta evidente di non essere il sig. canonici Camassa quello indigente che va soccorso dalla egge (detto articolo 586) nel caso del rimedio strardinario di annullamento

" per siffatti motivi—la Corte suprema uniformeniente alle conclusioni del pubblico Ministero dichiara irricettibile il ricorso»—( Corte suprema di giustizia di Napoli 28 di febbraio 1839—causa Cumassa ed Enrico).

#### N.º 728.

## Supposizione di parto-Vitalità del neonato Giudizio penale non influente nel civile

La douna maritata procreò una hambina—poscia morì—poche ore dopo la neonata segui la madre nel sepolcro — Fu registrato l'atto mortuario della figlia — non fu registrato l'atto della natività di essa.

Il marito superstite provocò una rettificazione degli atti dello stato civile—centesto giudizio co parenti della moglie nel fine di dimostrare che egiereditato avesse per la intermedia persona della figlia tutto ciò che alla madre apparteneasi — quindi interessava la ricerca del si vitale, o non vitule fosse nata quella bambina.

L'articolazione per parte de padre nel fine di pruovar che nacque la bambin: perfettamente organizzata e viva, ed esser la fgliuola sopravvissuta per talune ore alla madre, metto una sentenza interlocutoria del tribunale civie di Lecce del 26 di gennaio 1829 che lo ammie alle pruove.

L'attore produsse una periza che erasi raccolta

in via penale—imperciocchè i parenti della moglie accusato lo aveano di falsa supposizione di stato, volendo sostener che morta, e non viva quella prole uscita fosse dal seno materno.

I periti, dopo inspezione anatomica, ed un esperimento dell'arte, assodato aveano la pruova generica nella sede del giudizio penale, di esser cioè nata la bambina perfettamente organizzata e viva realmente — dopo di che la gran Corte criminale di Lecce nel 12 di decembre 1828 avea pronunziato la innocenza dello imputato.

I periti generici del giudizio penale rimasero fermi nella loro dichiarazione precedente quando nel

giudizio civile vennero esaminati.

Tutti gli altri testimoni, senza contraddizione convennero in ciò che la madre dopo il parto ebbe appena mezz' ora di vita.

Tre testimoni della pruova raccolta nel giudizio civile furono concordi in assicurare che la bambina sopravoisse alla madre—che sulle prime non era stata curata, credendosi morta—che a due ore e mezza dopo la morte della madre osservarono in essa il moto della bocca, e la palpitazione del petto—che marcarono altresì un ribalzo visibile nella parte inferiore estrema dello esofago—che infine videro come la ostetrice spontaneamente dimando dell'acqua, e battezzo la bambina.

Un testimone della contropruova convenne ne'mc-

desimi fatti.

Non di meno la ostetrice non fu costante nelle sue dichiarazioni—intesa nel processo penale aveva deposto che tre ore dopo la morte della madre aveva osservato nella bambina segni di vita, ed in' quel punto erasi spontaneamente determinata ad amministrarle il battesimo—ma nel processo civile sostenne che aveva osservata la bambina, dal suo nascere, senza vita,—che mai in prosieguo aveva dato alcun segno di vitalità—e che le avea amministrato il battesimo ad insinuazione de parentì.

Altronde si raccolse da molti testimoni della pruova, che i primi detti della ostetrice erano stati uniformi alla sua dichiarazione fatta nel processo

penale.

In ciò fu conteste un parroco altro testimone esaminato nella contropruova.

E nella pruova germogliarono altresì non lievi

indizi di seduzione portata alla ostetrice.

Pure nella contropruova apparvero due testimoni che ritenevano dalla ostetrice stessa, che la bambina fosse nata morta — Uno di questi testimoni che avea raccolto i di lei detti in presenza di quel parroco, si trovò in contraddizione di ciò che il parroco avea deposto.

Tale si presento il processo, allorchè il tribunale di Lecce pronunzio sua senteuza diffinitiva nel 12 dicembre 1831; e con essa rigettò la dimanda del padre della neonata relativa alla rettificazione

dell' atto di morte della bambina.

Produsse appello dalla enunciata sentenza, e la gran Corte civile di Trani con decisione del 20 di

settembre 1832 rigettò l'appello.

Avverso siffatta decisione si provvide di ricorso per annullamento il confuge superstite, e sostenue fra l'altro 1. essere stabilito per giudicato solenne, fondato senza una pruova generica, ed un altra specifica, che la bambina fosse nata e vitale, e viva, e che avesse sopravvissuto alla madre alcune orequindi la gran Corte civile di Trani, avendo pronuziato in contrario, aveva violato l'articolo 1304 n. 3 leggi civili, e la legge 1 cod. de re judicata

n. 3 leggi civili, e la legge 1 cod. de re judicata 2.º essersi giudicato contra le pruove legalmente fatte—essersi stabilito per presunzione che la hambina non fosse nata vitale—or non vi è luogo a presunzioni di diritto nella materia, tranne il caso in cui non sia corso il termine di 180 giorni dal concepimento, com'è disposto nell'articolo 234 leggi civili—in ogni altro caso la presunzione stasse per la vitalità e non si distruggesse che con lucidissima contraria pruova—La gran Corte civile di Trani, avendo pronunziato contra le pruove, ed alle pruove avendo surrogato una presunzione non sanzionata dalla legge, ha violato l'articolo 244 leggi di procedura civile, e l'articolo 234 leggi civili

3.º segnato l'atto di morte della bambina, necessariamente l'uffiziale formar dovea l'atto di nascita—non si muore, se non si nasce—quindi non potevasi negare la rettifica per le erronee indicazioni corse nell'atto di morte, riguardo al modo ed al momento della nascita—quindi dicea essersi violati gli articoli 57, 58, 82, 83, 84 delle

leggi civili.

La Corte suprema di giustizia su tale ricorso versando, elevo le seguenti

« quistioni 1.º-Il giudicato renduto in linea pe-

nale, avendo riguardato un oggetto diverso da quello del giudizio civile, può in questo avere influenza?

« 2.º—la decisione impugnata, essendo relativa allo esame di mero fatto, se la figliuola del ricorrente era nata vitale, o s'era morta prima della ma-

dre, è essa soggetta a censura?

« Sulla prima quistione—considerando che il giudizio penale intentato ad istanza de parenti della madre riguardò la falsa supposizione dello stato della fanciulla, ed in tale giudizio il padre della fanciulla risultò innocente

« che nel giudizio civile si è dal padre chiesta la rettificazione dell'atto di morte della bambina, sostenendosi che essa nata fosse viva, mentre l'atto medesimo indicava soltanto la morte di quella

« e che quindi gli oggetti de' due giudiză sono essenzialmente fra loro diversi, poichè nell' uno disputavasi della verità dell' atto dello stato civile; e nell'altro voleasi un' aggiunzione all' atto medesimo—Non può perciò invocarsi il giudicato, giacchè manca la identità della domanda, e della causa di essa—Qualunque esame fatto incidentalmente nel giudizio penale sulla vitalità della fanciulla non può avere influenza diretta nel giudizio civile, poichè il giudicato sta nella pronunciazione del giudice, e non nella instruzione per esso fatta.

« Sulla seconda — considerando che l'esame de giudici del merito ha riguardato il solo fatto cioè se il feto partorito dalla moglie del ricorrente nato fosse vivo e vitale

« che questa disputa era di mero fatto, ed i giu-

dici si son convinti sulla pruova testimoniale rispettivamente fatta da litiganti

« che i giudicati relativi a quistioni di mero fatto sfuggono alla censura della Corte suprema

« che nella discordanza delle pruove non è vietato a giudici di accogliere quella che sembrasse

loro più convincente

a che la presunzione stabilità nello articolo 234 delle leggi civili ammette la pruova contraria, poichè quella presunzione stabilisce che dopo 180 giorni dal concepimento del feto può questo nascer vitale, ma non ritiene, nè avrebbe pottuto senzi assurdo stabilire, che ogni feto dopo quella espoca nascer debba necessariamente vitale, poichè la vitalità dipende, oltre dal tempo necessario per lo sviluppo del feto, da tante altre circostanze

« che quindi non esiste l'allegata violazione del-

le articolo su indicato

e che essendosida giudici del merito ritenuta la non vitalità del feto, mal si allega la violazione degli articoli 57, 58, 82, e 83, relativi al modo come debban farsi gli atti di nascita, o di morte

a per questi motivi la Corte suprema uniformomente, alle conclusioni del P. M. rigetta il ricorson.—Corte suprema di giustizia di Napoli causa Bella e Tempesta.

The good of his section of the good of the

## Graduatoria-Czeditori-Olggindicatarj necessarj-Parteggiamento-Sceglieve con preferenza

L'articolo 193 della legge del 29 dicembre 1828 sulla forzata espropriazione non dà letteralmente il diritto di scelta nel caso di creditori aggiudicatari nécessari-pure sta nello insieme de principi, ed è nella giurisprudenza il canone, che secondo i gradi della collocazione i creditori scelgano fra beni

della massa loro aggiudicati.

Invero è testuale che il contante sia nelle graduatorie dato a' primi creditori secondo l'ordine (art. 193 legge del 29 dicembre 1828)-Ed il contante è più prezioso dello stabile - la restituzione in contanti segue la natura e la indole del contratto di prestito ( l. 3 de reb. cred.) mentre l'aliud pro alio mette il creditore nella dispiacevole posizione di non riavere la moneta che mutuò; di tal che lo soccorre la legge dandogl' il sesto, come per compensargli la diversità di ripresa.

Queste idee sono scolpite in recente arresto della Corte suprema, la quale rammemora nello sviluppo di tale quistione, da una banda l'aforismo prior in tempore potior in jure, d'altra banda le teoriche dello articolo 751 h. c. come regolatrici

de parteggiamenti — Corte suprema di giustizia di Napoli 23 fiprile 1839 causa Giovinazzi e Cordiglia.

N.º 730.

## Cassazione-Unnullamento-Ricorso-Treicettibilità-Giudicato eseguito-Foschiusione

(v. n. 600, 622, 649, 653, 660, 665, 679, 693, 704)

Ferme le regole per le quali il succumbente in grado di appello se esegua per effetto della energia del giudicato le condanne, non perciò sia forehiuso a ricorrere per lo annullamento, v ha in giurisprudenza un caso in cui la esecuzione data al giudicato della gran Corte, operò la irricettibilità del ricorso in Corte suprema—Le parole dello arresto son così

e e notevole che il ricorrente Pasquale Acanfora convenne in giudizio Bartolomeo Jaconangelio e pretese il pagamento di ducati 844, e grana 25; ma la di lui domanda fu rigettata (decisione del 21 febbraio 1878), e gli furono fatte salve le ragioni per lo reudiconto di una società in partecipazione tra Vincenzo Remola, il suddetto Jaconangelo, ed il fu Raffiele Acanfora—In esceuzione di tale decisione, il ricorrente Acanfora con clus-

zione del 23 di gennaio 1835 convenne nel tribunale di commercio di Napoli il mentovato Jaconangelo, e pretese il rendiconto degli effetti sociali, ed in maucanza il pagamento di ducati 844: 25col medesimo atto di citazione fece proteste e riserve di tutte le sue ragioni . . . ; ma il tribunale con sentenza del giorno 3 di febbraĵo dello istesso anno dichiarò non esservi luogo a deliberare, ed Acanfora impugnò tale sentenza con appello del di 16 dello stesso mese-Dopo ciò con atto del di 3 maggio 1835 ha prodotto ricorso per annullamento a osserva che la volontaria esecuzione di una sentenza o decisione importa l'accettazione della medesima-or non potendosi dubitare che il ri-

corrente esegui ed accettò la decisione, perciò il di lui ricorso si rende irricettibile

a osserva che la protesta contra il proprio fatto per nulla rileva, mentre colui che spontaneamente e liberamente esegue il giudicato non può impugnarlo senza distruggere il principio universale di ragione idem simul esse et non esse, e la massima legale nemo mutare potest consilium suum in alterius injuriam-Se adunque con la volontaria, esecuzione la decisione è stata accettata, qualunque protesta non può distruggere il proprio fatto " per tali motivi la Corte suprema, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero, accogliendo il solo fine di non ricevere fondato sulla volontaria esecuzione della impugnata decisione,

dichiara irricettibile il ricorso». Corte suprema di giustizia di Napoli 19 febbraio 1838 - causa Acanfora e Jaconangelo. ...

# Mouro contiguo-Moitogennele-Coquisto

( v. n. 514 , 721. )

Concede la legge al propietario dello edificio in contiguità del mure altrui lo acquisto della còr munione (articolo 661, c. c. 582 l. c.)—e permette la legge che si costruisca il cammino, il focolare, la facina, il forno, presso un muro, sia o no comune, "lasciando la distanza prescritta da rego: lamenti e da gli usi, e costruendo le opere così che non s'induca danoo al vicino (674 c. c. 593 l. c.). Daremo un esempio sull'applicazione di cosif-

fatti principi.

Vedeasi costruito un cammino così che in corporandos il tubo fumario nel muro altrui confiante, ne sporgesse lo abocco sulla terrazza di luiDi ciò formavasi oggetto di contesa--lle tribunale
civile di Lecce commise a periti il definire se la
nuova opera inducesse una servità, ese fossero stati
o no osservati i regolamenti e gli usi--i periti disro che il proprietario del cammino avea reso comune il tratto di muro confinante, cui avea appoggiato il tubo da fumo -- che fosse tentuto al
rinvestitura a sue spese, ed a pagare allo attore ta

indennità, che definirono - Doglianze contra questo rapporto - nuova commessa - nuovo perito-Questi opina che debba demolirsi il nuovo tubo fumario-che debba prima acquistarsi la comunione del muro e pagarsene la indennità-che ciò fatto, e non prima, possa là un novello cammino costruirsi, benvero rinvestendosi la opera di mattoni con regole e con precauzioni determinate.

Il tribunale di Lecce accoglie questa seconda perizia, e pronunzia ne' termini di essa - (26 di

aprile 1832 ).

Appello-e la gran Corte civile di Trani osserva che potesse di mattoni vestirs'il tubo senza demolire la nuova opera - che la parte del cammino costruita nella proprietà del convenuto non dovesse alterarsi o demolirsi per adattare quel rinvestimento di mattoni nel tubo fumario, bastando demolire solamente quella parte che recava pregiudizio allo attore-( 26 di settembre 1831 gran Corte civile di Trani ).

Ricorso - La Corte suprema di giustizia ha ragionato così i

a che il signor Franco in opposizione a' voleri della legge, e di propria autorità, si servì di costruire il tubo in quistione, straripando, e senza osservare i regolamenti ed usi particolari, rendendo comune con Ciccarese il tratto di muro di questo ultimo, che gli piacque occupare per suo vantaggio, come offre la prima e la seconda perizia: mentre por legge senza il consenso del proprietario o senza la cognizione di causa mercè l'autorità giudiziaria, non poteva cià eseguirsi.

« che di pessimo esempio sarebbe per la giustizia se un proprietario a sua voglia rendesse comune un muro, offerendo poi di pagare l'ammontare della comunione, o obbligando il vicino a dispendioso giudizio-in tal modo ognuno abuserebbe dell'altrui proprietà, privando il vicino de' suoi diritti, e senza adire il tribunale per osservare la positiva necessità di tale costruzione, e la utilità senza danno del vicino, quali circostanze in simili casi debbono concorrere per la salvezza de' di costui diritti, non essendo questi obbligato a seguire il capriccio di colui che vuol rendere comune il muro per suo maggior vantaggio

« che nella specie il signor Franco non ha dimostrato per poco la necessità di costruire il detto tubo fumario, come per lo contrario eseguitesi due perizie hanno assicurato in fatto il grave danno che viene a ricevere il ricorrente, e perciò la gran Corte, nell'atto che ha conosciuto quanto sopra, e le disposizioni di legge sul proposito, si è servita allontanarsene con dar delle provvidenze non solo d'incerta esecuzione, come appresso si dirà, ma provvidenze economiche, e non legali in dan-

no del signor Ciccarese « che la istessa gran Corte con la sua dispositiva avendo rimesso il tutto al perito esecutore, questi per favorire una parte o l'altra, avrebbe potuto servirsi di procedere a suo arbitrio, il che è in opposizione a'voleri della legge, la quale dispone di dovere il Magistrato con chiarezza ed in termini precisi ordinare quanto crede nella sua giustizia per dar termine alla lite

« per questi motivi—La Corte suprema uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero annulla » — Corte suprema di giustizia di Napoli 20 di luglio 1839 causa Ciccarese contra Franco.

#### N.º .732.

Olienazione-Begno-Vendita di cosa altrui-Dominio sopravvenuto-Rivindicazione-Figlio-Crede civindicante-Legge cum a matre-Legge vindicantem

Abbondano esempli nel romano diritto di alienazioni le quali a primo aspetto nulle, pur nondimeno per un fatto posteriore diventano inattaccibili.

In materia di pegno il ch. Pothier osserva a non valet quidem pignus, si is qui non erat dominus rem pignori dederit »— poscia prevede il caso che il dominio fosse pervenuto a colui che dato avea il pegno, e risponde che se la causa per la quale il dominio si è poscia acquistato preessiteva al giorno in cui fu dato il pegno, in questo caso il pegno sussista, riputandosi retroutivata l'acquisto del dominio « si postea hujus dominium ei supervenerit ex causa quae jam existebat co tempore

quo rem pignori dedit, retrotruhitur dominium ad tempus quo pignus constitutum est', confirmaturque pignus's - Invero Papiniano ne adduce lo esempio a ... filiam frutribus, certis rebus acceptis, hereditatem restituere pater voluit - ante restitutam hereditatem in possessionem hereditatis siliam. grioque mitti placuit-cum autem interea filii , res bonorum in solidum distraxissent, item alias plgnori dedissent: hereditate postca restituta, constitit ex eo facto caeterarum queque portionum venditiones; item pignora confirmari »-(1. 56 ad SC. Trebell. )

In un'altra legge si prevede che alcuno abbia ipotecato la cosa non sua, ma che poscia il vero padrone sia divenuto erede di colui che avea contratto la ipoteca - si risponde che a bene intendere la diretta azione di pegno non competesse, ma che nondimeno la utile persecuzione del pegno fosse dovuta - (v. la legge 22 de pign. et hyp. - la legge 5 cod. si alien. res pign. dat. sit — la legge 41 de pignor. actione)

Ed altrove è sancito che la utile azione per

ritenere il pegno fosse per giustizia dovuta - (L

1. de pign. et hypothecis.)

Agl' imperatori Diocleziano e Massimiano si presento il caso della madre che avea venduto la casa del figlio - costui la volea rivindicare gl'imperatori definirono che lo potesse, purchè non fosse egli medesimo l'erede della madre venditrice; imperocchè sarebbe rispinto con la eccezione di dolo in tanto per quanto esso potesse qualificarsi erede della madre venditrice-(v. l. cum a matre

15 ond. de rei vindic.) - Principio vero, ed innegabile infino a che per eccezione non si fosse invocato il beneficio dell'inventario che conservasse le azioni non confuse, - imperciocchè fin quando siffatta eccezione non concorresse, lo erede come successore nello universo diritto è il rappresentante con un titolo universale quel defunto che aĥenò-a lui si direbbe, come al defunto si sarebbe detto, quel che scrivea Ulpiano per lo caso del venditore che veniva a rivindicare la cosa da lui medesimo venduta - saggiamente quel giureconsulto rimarcava il mezzo-termine di cui faceasi scudo il venditore, cioè di essergli, pervenuto il dominio per una causa tutt' altra da quella che lo teneva padrone della cosa venduta nel giorno del contratto-Ulpiano rispondea così « vindicantem venditorem rem quam ipse vendidit, exceptione doli posse submoveri nemini dubium est, quamvis alio here dominium quaesierit-improbe enim rem a se distractam evincere conaturi-eligere autem emptor potest utrum rem velit retinere intentione per exceptionem elisa: un potius, re ablata, ex causa stipulationis duplum consequin-(1. 17. de evict. et dupl.)

Non ha guari la suprema Corte ha avuto occasione di vagliare un ricorso in cui la legge cum

a matre invocavasi - Essa ha detto così .

«.... troppo leggiermente la gran Corte si occupo dell'azione di riduzione — essa dopo aver considerato che competa al solo riservatario, la escluse per la semplice ragione di essere il ricorrente il solo erede della madre • che potea valere, quando il ricorre ajunon avesse fatto inventario — (L. cum a matre) — ma egli l'avea dedotta, citando la cpoca ed il notato, e se volea privarsi degli effetti di tale beneficio, bisognava instruire analogamente—ma senza esaminare la qualità, si trovava pramaturo il giudizio reso, e fuori di quella solita penderazione di cui i giudici del merito danno pruova tutto di nello esercizio delle loro funzioni — annulla » — Corte suprema di giustizia di Napoli 4 di settembre 1838 causa Ciampella, e Giardinetti.

N.º 733.

Ciudice superiore-Giudice inferiore-Occesso-Perito surrogato-Intellocutoria applicata

Quando il giudice superiore abbia rinviato al primo giudice l'esame della contestazione in merito ordinando che preceda una perizia, può il primo giudice nello adempiere a quella instruzione ordinare il suo accesso—può surfogare un perito, in luogo di uno de'tre, rinunziante fra que nominati dal collegio superiore, senza che ciò apra adito a censura.

La specie se n'è presentata alla Corte suprema

ed essa ha così ritenuto in un suo arresto del 16 di aprile 1839 — causa Starace e Bianco.

#### N.º 734.

Provincie diverse-Ipoteca-Inscrizione-Rinnovazione-Beni passats in altra provincia-Circonscrizione territoriale-Graduatoria-Ipoteca-Creditore

Priachè il decreto del 4 maggio 1811 stabilito avesse una circonscrizione territoriale delle provincie, si ritenevano taluni beni come appartenenti alla provincia di Principato ulteriore - Un creditore avente ipoteca generale antica datagli dal padrone di questi beni, andò nella conservazione delle ipoteche di Avellino ad inscrivere nel 1800 la sua ipoteca - Passarono que'beni nella circonscrizione territoriale della Provincia confinante, di Molise (decreto 4 maggio 1811 bull. pag. 217)-Il creditore inscritto in Avellino nel 1809, ando a rinnovare nel 1819 la sua inscrizione in provin-·cia di Molise, ritenendo che a questa provincia, non più a quella di Avellino, i beni appartenessero-fece egli regolarmente le rinnovazione, o avrebbe dovuto invece prendere novella inscrizione?

La quistione è stata discussa poco fà dalla Corte

suprema — essa ha detto così

« osserva che base e fondamento del sistema ipotecario statuito dalle leggi in vigore è la pubblicità ; mercè la quale i creditori conoscono le anffezioni ipotecarie sopra i fondi de'loro debitori—in applicazione di un tale principio alla specie, si hache il creditore Moumartinò ebbe la ipoteca generale per effetto del contratto del 15 di giugno 1794, sopra tutti i beni del debitore, ed utilmente la conservò con l'iscrizione del 1810 sopra tutti i beni siti nella provincia di Molise.

« osserva che i fondi espropriati, quantunque nel 1810 si appartenevano alla provincia di principato ultra, pure per effetto del Decreto del 4 di maggio 1811 vennero aggregati alla provincia di Molise; ed avendo il creditore rinnovata la inscrizione nel 1819, venne a colpire tutti i fondi del debitore-In fatti la rinnovazione di una inscrizione, non è che una novella iscrizione-l'articolo 2048, delle leggi civili assicura questa verità: ivi è detto « le inscrizioni conservano la ipoteca ed il privilegio pel corso di dieci anni dal giorno della loro data - cessa il loro effetto se prima di trascorrere il detto termine non si sieno rinnovate»-Consegue da ciò, che ove la rinnovazione della inscrizione non abbia effetto nel decennio, rimane perenta, e prende vigore la rinnovazione dell' inscrizione dalla sua data-Dunque è evidente che la rinnovazione di una inscrizione sia una novella inscrizione; e se è così non può dubitarsi di aver conservato il creditore Moumartino la ipoteca generale sopra

tutti i fondi del debitore siti nella provincia di Molise, tra quali sono questi espropriati—a buno diritto adunque concorse nel giudizio di espropria, e con giustizia è stato collocato nel giudizio di ordine col rango della seconda inscrizione avvenuta nel 1819 — Sema fondamento poi si dice che i fondi espropriati erano usciti dal patrimonio del debitore col contratto del primo maggio 1811, col quale ne fu fatta la vendita a' fratelli de Nunzio; imperocchè, non avendo gli acquirenti trascritto il titolo translativo di proprietà, il creditore potera utilimente inscrivere il suo credito

applicato gli esposti principi alla controversia—perciò la decisione non è soggetta a censura —-Corte suprema di giustizia di Napoli causa Vecchione, e

di Somma.

## N.º 735.

## Eutor surrogato-Wotificazione-Eermini-Woinore condannato-Ricorso-Qumullamento

Che l'appellazione possa a nome del minore divenuto maggiore interporsi, e nel di lui interesse il giudicato possa riesaminarsi quando al tutor solo; non al tutore eziandio surrogato si ebbe cura di far notificare la sentenza, questo è canone scolpito nello art. 508 l. d. p. c.

Che il ricorso civile per ritruttuzione competa al minore fino a che, divenuto maggiore, a lui non venga la sentenza notificata, ed i tre mesi da questa notificazione non decorrano; ciò è canone

scolpito nello art. 548 l. p. c.

Quid per lo caso in cui , non di appello, non di ricorso per ritrattazione , voglia il minore divenuto maggiore fare uso , bensì di ricorso per annullamento?

La quistione è stata dalla suprema Corte di

giustizia discussa così

« . . . il termine concesso per chiedere l'annullamento delle sentenze o decisioni può nello interesse de minori decorrere pria che si notifichi il tutor surrogato?

« Attesochè la debolezza della età non permettendo a' minori di ben difendere i propri diritti, la equità e la prudenza richiedeano che si prendessero speciali precauzioni, perchè non rimanessero

pregiudicati

Attesochè tende a tale scopo l'art. 508 delle leggi di procedura civile; da poichè, ordinandosi che le sentenze venissero intimate à tutori surrogati, si, è implicitamente imposto loro il dovere di aver cura che i tutori non omettano i legali rimedì—si è resa anche a quelli comune la responsabilità della omissione, e si è così vie meglio assicurata la difesa degl' interessi pupillari

"Attesoche indarno si obbietterebbe che il citato articolo riguarda gli appelli, ed il termine a produrli; giacche è agevole il concepire che abbraccia per uguaglianza di rugione anche i ricorsi diretti alla suprema Corte—e di fatti, se il soggetto consiste nello impedire che i minori restino indifesi, e se può esporli a questo rischio il api uso tanto degli uni , quanto degli altri gravami , sembra chiaro che l'art, medesimo è a tutti applicabile—ubi enim est eadem ratio, ibi est idem juse Attesochè una diversa interpetrazione porterebbe ad eludere la benefica intenzione del legislatore ; avveguachè faciliterebbe quel difetto di difesa che si è voluto prevenire ed evitare

« Attesche da queste osservazioni deriva che il periodo stabilito per chiedere lo annullamento non decorra se non dal giorno in cui si notifica al untor surrogato il provvedimento che vorrebbe annullarsi».....—Corte suprema di giustizia di Napoli 5. gennato 1839—causa de Vivo

N.° 736.

## Mcoglie-Separazione di beni-Ipoteca-Inscrizione non necessaria

(v. n. 6, 174, 245, 297, 356, 386, 501, 502)

La moglie separata di beni dovrà inscrivere per conservare il rango della ipoteca legale con l'anteriorità de capitoli suoi ?—In altri termini, omettendo essa d'inscrivere, anderebbe forsi collocata 
col rango dal giorno della separazione di beni ottenuta ?

La Corte suprema ha portato i suoi lumi sullo

sviluppo di tale quistione così

"...il diritto delle mogli sussiste indipendentemente dalla inscrizione-questo beneficio, privilegio, o eccezione che accorda la legge novissima (articolo 2020) e che chiamasi ipoteca legule, nelle vecchie leggi chiamavasi ipoteca tacita - L. un. c. de rei ux. act. Disputavasi del senso di questa legge, e del favore della novella 35 circa il se tali azioni si trasmettessero dalla dotata agli eredi estranei-e la scuola si era scissa nel sentimento-la legge novissima ha pur tolto questa ambiguità; poichè con opportune disposizioni ha sancito che allo scioglimento del matrimonio dovesse la inscrizione pubblicarsi onde conservare gli effetti della ipoteca legale, ossia col rango delle tavole nuziali - tranne questa sola eccezione, niun'altra se ne trova nella legge, onde obbligarsi la moglie a pubblicare la sua inscrizione

«... nulla rileva la circostanza della separazione de' beni, poiche questa procedura non ha veruna analogia, o simiglianza con lo scioglimento del matrimonio restituito dal nostro augusto legislatore alla sua prima sublimità-e sebbene conferisca alla moglie l'amministrazione de suoi beni, la ritiene pur non dimeno sotto la soggezione maritale, onde il bisogno di essere autorizzata per tutti gli atti che deve fare (scopo dell'additata esenzione dall'ob-

bligo d'inscrivere)

« ed il giudicato di separazione, nello attribuire alla donna l'amministrazione de' suoi beni, non le conserisce diritti diversi da quelli scritti nelle

Vaselli vol. 4.4

tavole nuziali—nè altera, o risolve le stesse in guisa che si facesse il bisogno di una inscrizione giudiziale; conservando la moglie i diriti tutti che da quello stipulato emergono, tra quali la ipoteca tacita, che uella specie pel di lei titolo avea la signora duchessa Acquaviva convertita dalla legge posteriore in ipoteca legale.

e sarebbe veramente assurdo il pretendere che la moglie obbligata dalle dissipazioni del marito alla separazione del beni, perdesse i diritti che le provengono dalle tavole nuziali, e la legge che in continuazione della tutela spiegata per le doti, ha accordato il beneficio della separazione, condannerebbe lei ela prole alla miseria, ove la obbligasse ad una inscrizione nella costanza del matrimonio, per farle perdere il rango delle tavole nuziali, per favorire creditori disaccorti, e spesso dolosi

" adunque i giudici del merito nello accordare alla detta signora duchessa della Torre nata Acquariva il rango per le di lei dott, spillatico, e per tutte le altre convenienze matrimoniali stipulate con le tavole nursali e con la epoca di queste, lungi dal discostarsi dalla legge, l'hanno perfettamente eseguita — e merita perciò la conferma per questa parte il giudicato suddetto »—Corre suprema di giuszizia di Napoli 6 di aprile 1839, causa Acquaviva d'Aragona, Minieri, e Cassa di anunortizzazione.

Possessorio non esamno-Detitorio precocemente introdotto-Giudizio in grado di rinvio pendente

### ( n. 657 , 721.)

Il convenuto in possessorio non può far difese in petitorio, se non esaurito il primo giudizio possessoriale-Questo canone è scolpito nello articolo 131 l. d. p. c., ove il legislatore ha detto finche non sarà stata diffinita la istanza nel possessorio » -Ha preveduto il legislatore il caso della succumbenza del convenuto in possessorio, ed ha sancito « se rimarrà succumbente, non potrà passare al petitorio, finchè non avrà pienamente soddisfatto a tutte le condanne contro di lui pronunziate » (espressioni contenute nello articolo 131 l.d.p.c.)-Eccezione a questa regola è il caso in cui l'attore in possessorio, dopo aver vinto, ritardasse la liquidazione degli articoli portati nella sentenza di condanna per attraversare al succumbente lo sviluppo del petitorio - in questo caso il giudice adito in petitorio, prefinisce un termine al vincitore, perhcè affretti la liquidazione ....spirato il termine , surà ammessa l'azione nel petitorio »-(cit. art. 131 l. d. p. c.)

Cosa dovrà intendersi in quella espressione « finchè non sarà stata diffinita lu istanza nel possessorio »?—Basterà veder risolute in grado di appello le quistioni emergenti da quella istanza?—o converrà, pria di ammetter l'azione in petitorio, veder risoluto il ricorso per annullamento che fosse interposto avverso il giudicato in sede possessoria?

È grave sifiatta disamina—L'arresto di cui andiam narrando lo spirito, non risolve la quistione, ma ne assicura la importanza—offre lumi bastevoli a chi voglia approfondirlo—La specie era la

seguente

L'attore dicea che il convenuto, possessor di fondo confinante, lo avesse turbato dal godimento di una zona di palmi 2 circa tra la siepe sua ed il fondo limitrofo—che lo avesse turbato dal possesso di un cancello — dal possesso di tener quello chiuso, come dal possesso di aver chiuso da siepe il fondo.

Dopo una instruzione, il giudice regio pronunziò sentenzà diffinitiva nel 31 di decembre 1827, esenz'arristarsi alla eccepita carenza di azione (son le parole di quel dispositivo) dichiarò inammessibile l'azione possessoria instituita dallo attore in ordine alla turbativa del possesso del cancello, e del terreno davanti la porta della vasca del convenuto, rinviando le parti a sperimentare le loro ragioni rispettive nel petitorio innanzi a chi di diritto — ordino intanto che lo attore fosse mattenuto nel possesso di quel tratto di terreno fra la piantagione della sua siepe viva, ed il fondo del convenuto, rimettendosi il tutto allo stato primie-

ro a norma della perizia - e che il convenuto non gli arrecasse altro disturbo, o molestia in ayvenire, e fino a che nel petitorio non fossero liquidati i rispettivi diritti, e salve le spese in esito del giudizio petitoriale.

Avendo l'attore originario appellato da tale sentenza, il tribunale civile di Aquila con sentenza del 19 di aprile 1828, senza interloquire sulla obbiettata nullità dello appello, riformò la sentenza appellata in quanto alla dichiarata inammessibilità dell'azione, e dispose che il rinvio delle parti in quanto al petitorio avesse luogo senza pregiudizio de'rispettivi diritti e ragioni-inibi intanto al convenuto innovare sulla stradella innanzi la vasca,

sulla siepe, e sul cancello.

Contro a siffatta sentenza di secondo grado, l'attore originario produsse ricorso per annullamento; ed in fatti con arresto della Corte suprema di giustizia fu quella annullata, e la causa per nuovo esame fu rinviata al tribunale civile di Napoli - poscia con altra sentenza diffinitiva del dì 15 dicembre 1837 fu pronunziato nel modo seguente

il tribunale civile, pronunziando diffinitivamente in grado di rinvio dalla suprema Corte di giustizia, sulla opposizione prodotta da D. Ferdinando Capparelli avverso la sentenza di questo collegio del di 11 ottobre 1833, dichiara nullo l'appello prodotto dal detto signor Capparelli avverso la sentenza del regio giudice di Aquila del 31 di settembre 1827, ed ordina che la medesima sia pienamente eseguita».

Tali erano state le vicende nel possessorio-Nello intervallo di tutti questi avvenimenti, e precisamente dopo la sentenza diffinitiva del tribunale civile di Aquila, nel 19 di aprile 1828, l'attore originario iniziò in quel tribunale medesimo il giudizio petitorio - Chiese adunque dichiararsi -1. di appartenersi a lui il cancello - 2. la siepe - 3. il terreno lasciato incolto al di fuori di esso per lo spazio di 2 palmi - 4. il terreno avanti la vasca del convenuto - 5. in fine condannarsi costui a non più accostare, nè fare accostare ec.

'Il tribunale, in contraddizione delle parti, con sentenza del 27 di settembre 1828 dispose una perizia con descrizione, misura', e pianta-La perizia fu eseguita, ed all'appoggio di essa con sentenza diffinitiva del 5 di ottobre 1829, il tribunale dispose

« 1. che al convenut'originario non fosse lecitó d'introdurre, o di fare introdurre persone, o animali pel portone, o cancello segnato in pianta

« 2. che non fosse parimenti lecito di far coltivare quella parte del territorio che con la perizia si era acclarata di appartenere allo attore, lungo la siepe, salvo al convenuto il diritto per lo svellimento di essa, da che non si era serbata la distanza legale

« 3. ch'egli rimanesse assoluto dall'altra dinianda relativa allo stradoncino in vicinanza della vasca.

Appellò da tale sentenza il succumbente, e la lite restò sospesa fino al 1834 - quando poco dodo allegò la pendenza del giudizio possessorio. e l'ostacolo ch'esso presentava allo sperimento dell'azione petitoriale; perlochè disse di essersi violato l'articolo 129 delle leggi di procedura civile — sostenne altresì che per effetto dello Arresto della Corte suprema non poteva procedersi ottre se prima in grudo di rinvio non si fosse deciso sufl'azione possessoria.

Portata intanto la causa alla cognizione della gran Corte civile di Aquila, venne sulle prime disposta la comunicazione de' titoli che si mentovavano dal convenuto, al che venne adempiuto, edinatal modo restò per allora abbandonato il procedimento per quattro altri anni dopo il 1834.

Nel 1839 l'appellato sostenne che non meritasse ascolto il preteso ostacolo della pendenza del giudizio possessorio; sia perchè avesse lo appellante con le precedenti sue difese annuito al giudizio petitorio, difese che costituivano novazione; sia pure perchè l'arresto della suprena Corte, e la sentenza de' giudici di rinvio del 15 di novembre 1837 avesser fatto cessare ogni vertenza sul possessorio, ed avessero impresso alla pronunziazione del regio giudice del 31 dicerabre 1827 il carattere della cosa giudicata.

Riprodotta così la causa, la gran Corte civile con sua decisione diffinitivamente rigettò ambodue gli appelli, ed ordinò che la inpugnata sentenza aves-

se lo intiero suo effetto.

Avverso tale decisione il convenuto originario si provvide di ricorso per annullamento.

La Corte suprema di giustizia, su tale ricorso

versando, elevo le seguenti

Quistioni-i. Se offra materia a censura il divieto di cumularsi il petitorio col possessorio

2. se sia censurabile la comunicazione de titoli disposta a carico del convenuto con decisione del 4 di aprile 1830

3. se possa ritmersi il criterio de'giudici del merito azzardato sulle pruove del possessorio

" « Sulla 1. quistione—La Corte suprema osserva che il giudizio petitorio fu iniziato in pendenza di ricorso dalla sentenza pronunziata in ultima istanza sul possessorio del 19 di aprile 1828

« che annullata tale sentenza con arresto del 6 di marzo 1830, restò sospeso il petitorio, finchè lo stesso primo attore signor Capparelli, nel di 8 marzo 1834 si determino a ravvivarlo con suo appello incidente

« che in questo stato il convenuto Ciavoli con atto addizionale al suo principale appello, allegò la pen-

denza del giudizio possessorio

« che non era lieve la controversia, se in pendenza del ricorso fosse stata utile la iniziativa del giudizio petitorio, e fosse stato altresì permesso di diffinirlo anzi di aversi conoscenza di essersi esaurito il giudizio di rinvio

« e che quindi non può scagionarsi da censura la mancanza di qualunque discussione sulla eccezione dilatoria proposta dal signor Ciavoli comecchè nel fatto la pronunziazione in grado di rinvio nel possessorio preceda la diffinitiva nel retitorio.

« Sulla seconda - Osserva che con decisione preparatoria del 4 di aprile 1830 fu disposta a carico del convenuto una comunicazione di titoli

« che cotesta decisione non appare impugnata nel rapporto della pendenza del possessorio che in quel punto soggiaceva al gravame devolutivo

" è che nel senso del ricorso, mal si sostiene di essere censurabile quella comunicazione la quale riguardava carte ventilate alla udienza sopra eccezioni del convenuto, il quale non poteva evitare il carattere e gli obblighi di attore nelle sue eccezioni.

« Sulla terza — Osserva che nel rapporto della decisione diffinitiva del 28 di marzo 1838 parimente impugnata, con soverchia leggerezza i giudici del merito si sono abbandonati alla sola istruzione del possessorio

che facendo astrazione dalla influenza delle pruove testimoniali nel petitorio, nel quale dovendo si conoscere del diritto, non è facile di rimuover l'ostacolo dello articolo 1293 leggi civili—certa cosa è che la seconda perizia raccolta nel giudizio petitorio riposa intieramente su gli elementi della prima

« che quindi li giudici del merito si son limitati al fatto, senza penetrare nelle vedute del diritto

« e che non essendosi portata la discussione sulle eccezioni dedotte dal conventuto, e su documenti che in sostegno di esse crano stati prodotti, non senza fondamento si reclama la violazione degl'articoli -128, e 244 leggi di procedura civile, senza discender per ora a vagliare la pretesa violazione di altri articoli citati nelle leggi civili —Per tati motivi — la Corte suprensa uniformemente alle conclusioni del P. M., in quanto alla decisione preparatoria del 4 di aprile 1830, rigetta il ricorso—lo ammette poi relativamente alla decisione definitiva del 28 di marzo 1838, ed annulla la decisione medesima, rimettendo le cose nello stato ad essa precedente » — Corte suprema di giustizia di Napoli 9 di marzo 1839—causa Capparelli e Ciavoli.

#### N.º 738.

## Ecclesiastici-Condanne-Degradazione-Giudici-Lene-Commessione-Vescovi-Concordato

Una convenzione del 16 di aprile 1834 fra la Santa Sede, e sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie racchiudea cinque articoli così

Art. 1. -- « In avvenire gli Ecclesiastici o i Religiosi non saranno più condotti, sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, e coperti di mantello, per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

Art., 2. - « Gli Ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno

le località, ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli.

Art.3. - « Non si faranno mai arresti nelle Chiese durante il servizio Divino, nè senza prevenira ne il Curato, il Priore, in una parola il superiore della Chiesa, nella quale si fosse rifuggiata la persona colpévole.

Art. 4. - « Ogni Vescovo potrà avere nel suo Episcopio una prigione o camera di correzione per gli Ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare

e punire.

Art. 5. - « Il Governo non domanderà a'V.escovi la degradazione di un Ecclesiatico condamnato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui devono esser riferiti tutt' i documenti del processo che compruovano il reato-Non trovando i Vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, all'atto di degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del Sovrano, secondo i dettami del loro instituto-Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a Sua Maestà-I rilievi fatti dal Vescovo, unitamente a' documenti che ha avuto presenti, saranno di ordine di Sua Maestà rimessi alla discussione di una Commissione, composta di tre Vescovi con facoltà Apostolica approvati da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio numero bisognevole, e di due Assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su i rilievi suddetti -- Se la Commissione troverà mal

fondate le ragioni addotte dal Vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz'altra replica ed esitazione all'atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al Governo per sua intelligenza—Qualora poi la Commissione troverà fondati i rilievi fatti dal Vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a Sua Maestà raccomandando il condannato alla Clemenza Sovrana ».

E sul breve Pontificio cum in tuenda, della data 27 di maggio 1834, che a sifiatta materia si riferiace, a 6 di settembre 1839 fu impartito il Regio exequatur con la clausula « servata tamen forma conventionis et juxta sui seriem , contenentiam et tenorem, nec aliter, nec alito modo — (regal Rescritto pel ministero degli affari Ecclesiastici portante Sovrane risoluzioni, nel consiglio di stato del 2 settembre 1839, comunicate in circolare del 20 dello stesso mese).

Spropriazione per pubblica utilità-Compenso Opera pubblica-Danni-Brivato-Ossente-Monore-Indennità-Perizia-

Camposanto

( v. n. 675 )

Nariammo il rescritto del 26 di agosto 1836 che regola i compensi nella spropriazione per pubblica utilità (tom. 4. pag. 322 seg.) — un Decreto applica alle opere di bonificazione, delle terre padubece i regolamenti ed i metodi che sono stati in osservanza in questa parte de regoli domini sul modo di valutare i fondi che per la costruzione delle strade regie, o per altre opere di pubblica utilità vengono occupati o danneggiati »—(Decreto 13 di agosto 1839) — Dunque i metodi in generale osservati finora sul modo di valutazione, habent vim legis.

Quid se occorra spropriare per pubblica utilità uno immobile indiviso fra molti proprietar??—occorrerà il consenso individuale di ciascun di essi quando la opera pubblica esiga la spropriazione?—Quid se minori s'incontrassero fra condomini dello immobile?—anderelbbe governato il caso dalle regole del privato diritto che non

670

altramente permetton l'alienazione de'beni pupillari se non previa l'autorità giudiziaria, e la subhasta? - Ouid se lo immobile apparteneva ad un defunto di cui gli eredi sieno sconosciuti, o abbiano abbandonato la eredità - occorrerebbe la destinazione di un curatore nel senso delle leggi civili? - Quid se fra condomini viventi sia lo sconosciuto, o lo assente? - occorrerebbe forsi la destinazione della persona rappresentante per analogia dello articolo i 19 l. c. - Quid se il proprietario sia domiciliato fuori Provincia o fuori Regno? - oecorrerebbe secondo l'articolo 167 l. d. p. c. notificarlo di persona co'termini per le distanze, affin di avvertirlo della spropriazione per pubblica utilità, chiamandolo a nominare il perito? - Quid se il fondo sia dotale? - occorrerà uniformarsi alle regole del diritto privato sulla materia delle doti?-Quid se una spropriazione giudiziaria abbia già coverto lo immobile-se il pegnoramento si trovi denunziato? - la nullità dell'alienazione di cui trattasi nella legge sulla espropriazione forzata si allégherebbe forsi opportunamente?

La soluzione di questi dubbi è grave — A primonspetto la ragione di dubitare sta nel diritto tlella
proprietà che è sacro — ma la ragione di decidere
stà nelle modificazioni che l'articolo 462 leggi civili imprime sulla proprietà privata, la quale nasce
così che il privato (chiunque egli sia maggiore, o
minore) può esser costretto a cedere la sua proprietà (qualsiesi, o che dotale, o che non dotale, inalienabile, o -alienabile) quando la utilità pubblica
richieda lo abbandono— (articolo 470 leggi civili.)

- La ragione di decidere sta in ciò che il bene pubblico, lo interesse collettivo, esigono celerità nelle operazioni affidate alle autorità amministrative - Citare individualmente i comproprietarii di uno immobile per dire ad essi che lo immobile va a servire alla pubblica utilità, due oggetti può avere - o quello di ottener consenso per lo trasferimento del dominio, o quello di ottener consenso per la scelta di periti nello apprezzo - Vano si troverebbe il primo, perchè le spropriazioni di pubblica utilità non hanno d' uopo il consenso dello alienante-Il consenso sta nello adempimento di una condizione sotto la quale il dominio privato esercitavasi - e mette capo in quel grave principio di Bacone « finis et scopus quem leges intueri atque ad quem jussiones et sanctiones suas dirigere debent, non alius est quam ut cives feliciter degant ( Aphor. 5 di Bacone) - Se lo scopo della legge e delle cure confidate alla linea amministrativa tale è, ut cives feliciter degant, il bene universale nella costruzione di una via, di una altra opera pubblica urgente per sua natura si vedrebbe compromesso per seguire le forme, per obbedire ad una individuale ricerca dello assente facendo pe' termini dell' articolo 167 decorrere i quaranta e i ciuquanta giorni, i tre mesi, i sci mesi l'anno, conceduti per le distanze - Il consenso è estremo della compera-vendita volontaria, perchè le quattro condizioni segnate nello articolo 1062 leggi civili si riferiscono alla materia delle convenzioni; ma'anche nella spropriazione giudiziaria si fa l'aggiudicazione forzando il debitore che contrasse l'obbli672

go su tutti i beni suoi, a perderne il dominio, perchè egli quando contrasse il debito ciò disse implicitamente, che uniformavasi alle leggi le quali imprimono sulla proprietà l'afficienza, e danno al creditore l'arbitrio di distrarre il pegno costituito dagli articoli 1962 e 1963 l. c. - Così del pari il possessore di uno immobile, chiunque egli sia, ed a qualunque titolo possegga, così incominciò a possedere che la libera facoltà di disporre de' beni privati fosse intesa sotto una condizione, se la pubblica utilità non l'obbligasse a cederla - Il legislatore scrisse questa condizione sotto il titolo de' beni relativamente a coloro che li posseggono (art. 462 l. c.), e lo ripetè sotto il titolo della proprietà (art. 470 l. c.) - Avverata la condizione, è vano il chiamare individualmente i possessori sotto l'aspetto di trarre il loro consentimento a ciò, cui essi già consentirono. Ed ineseguibile sarebbe il chiamargli individualmente fissando come una necessità di diritto la chiamata, ove si osservi che adottato il principio, ne deriverebbe per lo art. 167 l. d. p. c. la conseguenza di ritardarsi per tre mesi, per sei mesi, per un anno quella opera che ritardata di ore potrebbe indurre di gravi e fatali conseguenze, intercettando il commercio, troncando un approvisionamento di viveri, interrompendo il passaggio di un armata, lasciando indeciso il luogo per la inumazione de' cadaveri, differendo la pronta erezione di sostegni per la imminente ruina di un edifizio, e simili - Fissato il principio della necessità

delle notificazioni individuali, siffatti paradossi ne

sarebbero conseguenza.

Altronde si presume che esistendo nel Comune la proprietà, non manchi nel Comune istesso chi rappresenti il proprietario lontano — E se sleuno per lo proprietario non sia rimasto a vigilar la cosa di lui , egli ha voluto abbandonarla; onda la sua causa zientra per analogia di principi nello art. 464 l. c. che tratta de beni vacanti e senza padrone , e de'beni di coloro che morti sono senza eredi, o di cui le eredità restano abbandona-te: Que'beni rientrano per disposizione espressa di legge nel'demanio pubblico , è: vanno ad essere dal diritto pubblico governati.

Tutto al più si potrebbe contendere sulla convenienza di avvertire al privato che il suo immobile serve alla pubblica utilità, ond'egli possa far le sue pratiche per la definizione de' valori e per la consecuzione delle indennità — ma l'istesso diritto privato riconosce la citazione per edictum alle porte della casa comunale, ed a quella della Parrocchia — (Decreti de'4 di febbrato, e 24 di giugno 1828, e 12 di novembre 1838) — E la pubblicazione nel giornale uffiziale, comandata dal rescritto del 26 di agosto 1826, tien le veci di quella interpellazione che addita al proprietario la spropria-

zione per pubblica utilità.

La inalienabilità de beni costituiti in dote invano si obbietterebbe, perchè essa emana dal diritto privato, e la spropriazione di cui trattiamo
si fa per diritto pubblico—Nel diritto privato sta
pure che ogni proprietario in contiguità del muro possa renderlo comune forzando il vicino a ceder la metà de propri diritti sul muro istesso; e

Vaselli vol. 4.

comunque generica sia la sanzione dello articolo 582 l. c. , pur tutta volta noi dimostrammo la non pertinenza al caso in cui quel muro sostenesse la opera di pubblico interesse - (v. tom. 3. pag. 252 e 559 — numeri 514 e 564).

Invano si obbietterebbe che per alienare i beni del minore vogliasi la formalità della subasta nel diritto privato quel principio sta, perchè si tratta di vendere - quindi al pubblico incanto il comperatore sarà colui che più offra - nella specie è l'amministrazione pubblica che deve acquistare il dominio per la pubblica utilità-essa, esclusivamente da chiunque altro concorresse per la compera, dee ricevere il possesso conseguenza della spropriazione del dominio - quindi vano lo ammettere altri a concorrere in un incanto.

Pertinente e sola indagine sorvive, quella di prezzo da sostituirsi nella spropriazione alla cosa-L'art. 470 L. c. ha parlato di questo prezzo, ed ha limitato il diritto dello spropriante solo a ciò che questo prezzo sia giusto - ogni altra ricerca è dunque fuori sede - sia giusto il prezzo onde il privato non soffra diminuzione di peculio-e la opera (eliminata ogni quistione dilatoria) sorga con quella rapidità che alla linea amministrativa è commessa: « Jus privatum sub tutela juris publici lutet » - ( Bacone aphor. 3).

Questi principi splendono in una ordinanza dello Intendente di Napoli poco fa resa nel Consiglio d' Intendenza a nostro rapporto ad occasione della opera pubblica di un camposanto-Eccope il tenore

" L'Intendente in Consiglio d'Intendenza - Veduti gli atti da quali emerge la necessità di costruire il camposanto di San Giovanni a Teduccio-la deliberazione decurionale del di 11 ottobre p. p., dalla quale apparisce la scelta del territorio di circa moggia tre e mezzo a fronte della strada interna Cavolella appartenente agli eredi di Saverio Filetti, dopochè in deliberazione del 10 di settembre se n'era proposto altro-il rapporto dell' architetto Lenci del 13 di settembre 1839 che dimostra preferibile esser quello di Filetti a quello prima scolto - l'altro "rapporto" dello stesso architetto Lenci del 25 di settembre 1839 che addita confinare il fondo scelto con la cupa Lieto da setientrione, col territorio del Ricevitore di Nola da oriente, e con quello degli eredi Rossi da mezzo giorno, e da occidente - addita esser 1250 palmi lontano dallo abitato di Villa pazzigno - aver la sorgiva a palmi ventisette, val dire con differenza di palmi 4 1/2 in più di quello scelto da prima - esser 250 palmi lontano dal casino del ricevitore di Nolail rapporto del Consigliere Provinciale de Ciutiis del 5 di novembre 1839 dal quale rilevasi che a molti degli eredi Filetti siesi notificato di scegliere il perito, ne fra otto giorni lo abbian nominato, anzi l'un di essi D. Antonio M . . . . siesi opposto alla scelta - rilevas' inoltre che essendosi altra fiata scelto il fondo degli eredi di Filetti, gli eredi parlavano del perito Agostino Sasso, e lo sceglievano per lo apprezzo-Vedute le notificazioni de giorni 28 e 31 di ottobre 1839-Vedute le opposizioni di M.... del 5 di novembre corrente: Additano una schiera di coeredi, fra cui taluni assonti, taluni minori; narrano pegnoramento, espropriazione incoata di quello immobile, e giudizio di divisione pendente dello immobile istesso.

» Veduto l'articolo 4 della legge del fi 11 marzo 1817, pe camposanti nel quale è sancito « ogni quistione che potrà elevarsi a tal riguardo sarà definitivamente risoluta dallo Intendente in Consiglio

d' Intendenza ». °

» Considerando che nella spropriazione per pubblica utilità trattasi non di un contratto volontario, cosicchè il trasporto del dominio dal consenso dipendendo, vada ricercato se l'alienante presti il consentimento suo-se prestandolo sia tale che la maggior età lo permetta - se la incapacità, o lo stato del consensiente, o la qualità della cosa resista all'alienazione-Nella spropriazione per pubblica utilità il diritto pubblico spiega tutto il vigor suo ; e siccome nelle leggi civili lo articolo 462 fissa il principio che i particolari abbiano la libera facoltà di disporre de loro beni, má sotto le modificazioni stabilite dalla legge; cesì l'articolo 470 fissa il canone che possa costringersi il privato a cedere la sua proprietà per causa di uvilità pubblica, solchè questa lo imponga, e solchè la indennità sia data a colui che risente la spropriazione, indennità che sia giustamente misurata.

Considerando che ove per gli assenti o pe' domiciliati in altre Provincie avesse voluto il legislatore particolari, scelte di periti, lo avrebbe espresso; ma in pari tempo le opere pubbliche necessarie che per principio amministrativo non setupre urgenti, anderebbero a sensibile ritardo esposte; el l bene pubblico ne soffrirebbe— Gustata indemata vuol la legge che si sostituisca alla cosa spropriata—e giusta esser può quella che probi periti valutino, o che la seclta loro volontariamente facciasi dallo interessato, o che per lo silenzio, per la renitenza, per la incapacità, per la lontunanza aver non si possa prontamente la monima volontaria — imperciocche non è nuovo che i periti, finanche ne giudizi di strette forme, laddove non si additino per consenso, vengano da Magistrati scelti di officio; e la perizia così fatta è giusta', è legittima.

Considerando che non di meno sia convenevole avvisar prima per edictum i proprietari e gl'interessati di ciò che lo immobile va a spropriarsi per pubblica utilità onde possan, se lo vogliano, indicare il perito – Per siffatte considerazioni

» ordina—che a cura del sindaco di San Giovannia a Teduccio si afliggi sulle porte della casa comunale, e della Parrocchia un avviso indicante che lo immobile anzi espresso è necessario per lo camposanto di quel Comune, onde i proprietari e gl'interessati possano nominare il perito per definir la giusta indennità, e possano amministrativamente dedurre domande sul proposito nel termine di otto giorni.

... »Tale termine decorso inutilmente, restino nominati per lo Comune l'architetto D. Vincenzo Lenci, per D. Antonio M. . . . il perito D. Luigi Nunziata, e per gl' interessati tutti Agostino Sasso

ed in caso di disparcti l'architetto D. Luigi Grimaldi — Firmato — L'Intendente Sancio» — (Ordinauza resa dallo Intendente di Napoli nel Consiglio della Intendenza il di 16 novembre 1839 per la destinazione del camposanto di S. Giovanni a Teduccio).

#### N.º 740.

Beneficio cedendarum actionum—Credito
pregiudicato-Inscrizione omessa-Fibejussore-Debito

( v. n. 7, 522. )

Laddove il creditore per sua colpa e negligenza pregiudichi l'azione, di cui dee sur cessione al sideiussore, non ha diritto di obbligarlo al pagamento (arg. delle leggi 43, 54 de solut. et liberat. 47 de vert. obl.—art. 2037, 2038 c. c., 1909 1910 l. c.)—Ove il creditore pregiudichi le ragioni, delle quali dee sur cessione, sa uma novazione con cui si estingue l'azione principale, e l'accessoria—Non v'è distinzione fra negligenza, ossia colpa del creditore in omittendo—La legge non riguarda che il danno, e lo imputa a colui il quale n'è l'autore (arg. della l. 203 de reg. jur.)—Ritenea sissatti canoni la suprema Corte, e gli ap-

plicava al caso di colui che nel 1803 (pria del regime ipotecario) accedendo ad una obbligazione, aver' assunto l'obbligo di pagare, però conseguendo cessione di ragioni contra il debitore originario (Corte suprema di giustizia di Napoli 4 di aprile 1839 — causa Sangro — Riccardi — Spinelli)

#### N.º 741.

Erro possessore-Ipoteca-Prescrizione-Buona fide-Debito-Omministrazione-Vigilanza.

( v. n. 112, 279. )

È richiesta la buona fede nel terso possessore con giusto titolo per estinguere con la prescrizione la ipoteca statuita sul suo immobile?—sussiste in lui la buona fede, malgrado la scienza che in tempo dello acquisto abbia, avuto del debito ipotecario?

Siffatte quistioni discutea non ha guari la gran Corte civile delle Calabrie, applicandole al caso di un ricevitore de'dazi indiretti debitore dell'amministrazione generale — L'amministrazione tenea per se la verificazione di cussa portante il credito, e questa segnava la data di gennato 1825.

A' 18 febbraio 1825 l'amministrazione inscrivea

la ipoteca.

Ma a'ı ı dello stesso mese il ricevitore avea venditto a suo fratello un immobile — la trascrizione aveva avuto luogo il 15 di febbralo i825—e questo germano del ricevitore che figurava da comperatore, mon ignorava il disguido di cui il ricevitore era ricercato—avea piena cognizione del disguido in cui era il vicevitore; poichè nel giorno istesso, 15 febbralo 1825 in cui la trascrizione della compera egli chiedea, segnava egli medesimo un foglio, offerendosi verso l'amministrazione per addivenir garante di ciolui.

A' 20 di felibrato 1835, dieci anni e cinque giorni dopo la trascrizione, amministrativamente è condannato il ricevitore perche paghi all'amministra-

zione il debito.

A'7 di marzo è spiccato il precetto contra il fratello di lui perche paghi o rilasci quello immobile. È prescritta l'azione ipotecaria, questi risponde.

Il tribunale civile di Cosenza ordina passarsi agli

atti ulteriori.

Appello—La gran Corte civile di Catanzaro osserva che la buona fede è presunta, va annessa al titolo giusto, vie più quando per la solenne stipulazione e per la trascrizione è reso pubblico—osserva che se può comperarsi un immobile malgrado esistano ipoteche su di esso, non può dirsi costituito in mala fede l'acquirente perchè sapeva che il venditore avesse debiti non ancora inscritti—osserva che il decennio operante presurizione della ipoteca è già decorso—rivoca la sentenza.

Ricorso — Due quistioni la suprema Corte discute, di cui la seconda è interessantissima, e mena a gravi conseguenze per la pubblica ammi-

nistrazione in fatto di vigilanza.

1.º Le inscrizioni sopravvenute dopo la vendita del fondo ipotecato, possono costituire l'acquirente in mala fede ?—sono di ostacolo alla prescrizione della ipoteca? — lo può essere la conoscenza di quelle che trovansi esistenti alla epoca del contratto?

2.º Vi è bisogno di dieci, o pur di venti anni per prescrivere contro le amministrazioni dello Stato?

Ecco il ragionamento della suprema Corte

» stilla prima — attesochè non si dubita che l'amministrazione de dazi indiretti inscrisse la sua ipoteca dopo vari giorni da che si era venduto al signor Sansone il fondo su cui intende esercitarla attesochè quindi deriva che cotesta inscrizione non ha potuto impedire che quella venisse prescritta; poichè non esistendo nel momento del contratto, non ha potuto mettere il comprutore in mala fede — (art. 2074, e 2175, delle leg. civ.)

attesochè si sa d'altronde che in generale, quando anche siasi presa la inscrizione pria dello acquisto, essa non intoce alla buona fede, giacchè non toglic al debitore la ficoltà di alienare l'immobile ipotecato, come non toglic al creditore l'azione personale contro di lui : cosicchè l'acquirente ha da un canto la certezza di aver legittimamente comperato, e dall'altro ha un giusto motivo per credere che, ove il credito inscritto non si trovi già estinto, il debitore lo soddisferà, o verrà astretto a soddisfarlo, nel periodo necessario per prescrivere attesochè la buona fede risultante da si ragio-

attesochè la buona fede risultante da si ragionevole persuasione vien poi rafforzata e mantenuta dal lungo silenzio del creditore; e che perciò non si è mai dubitato che la conoscenza della inscrizione, sia anteriore o posteriore alla vendita, non cosittuisce il possessore in cattiva felle senza di una interruzione formale.

e Sulla seconda — attescena sebbene l'amministrazione generale o centrale de dazi indiretti risegga in questa capitale, pure vi è in ciascuna provincia una direzione particolare destinata a farne le veci.

attesochè se questa può esercitare tutt' i diritti che a quella competono; se può stare attivamente e passivamente in giudizio (art. 164 delle leggi di proced. civ.), e se in somma la rappresenta in tutti gli affari economici e contenziosi, sambra incontrastabile che la rappresentata non può riputarsi assente; e che quinda è sufficiente un decennio per la prescrizione de suoi diritti ipotecari (art. 217 telle leg. civ.) — Ove si prescriva contra lo Stato, così si esprime un-profondo giureconsulto, bestano in tutt'i casì dieci, anni, perchè si presume che lo Stato, sempre sia presente per l'organo de'suoi agenti »...

attesochè non vale il dire che le Direzioni stabilite nelle provincio debban dipendere dalla centrale; poichè tale dipendenza può hen riguardare i doveri di subordinazione ed altri loro rispettivi rapporti, ma non può menomamente influire sulle ragioni che possono legittimamente competere a terze persone.

rigetta »—Corte suprema di giustizia di Napoli 31 di gennalo 1839—causa Sausone, e Dazi in-

diretti.

### N.º 742.

### Eribunale di Commercio-Perenzione-Appello-Interlocutoria-Pruova compilata

#### ( v. n. 238. )

In grado di appello il tribunale di commercio sena arrestarsi alla incompetenza, aveva ordinato una pruova, e si era questa compilata—Decorsero i tre anni—l'appellato disse perento l'appello—Perento lo dichiaro il tribunale, perchè essendo interlocutoria la sentenza che aveva ordinato le pruove, costituiva un atto di procedura in rapporto alla controversia, e non un giudicato su'diritti delle parti-(18 giugno 1836—trib. civ. di. Lecceff. di trib. di conmercio)

Fu interposto ricorso da tale sentenza, e fu promossa la quistione del se la istanza dedotta avanti i giudici di eccezione, fosse o no come tutte le altre esposta alla perenzione (arg. di violati art. 490, 499 l. d. p. c.)—Del se, interposta la interlocutoria, fatte le pruove, si potesse o no dir perento lo appello, senza dir perenta una sentenza che di sua natura sta ferma fino a che la prescrizione non la combatta (arg. di violati art. 250 ll d. p. c., e 2168 l. c.)—Del se, la perenzione fondando sulla presunzione di abbandonato diritto, la specie rifuggisse da tale presunzione, vedendosi compilata la contro pruova da quello appellante per tener fermo l'appello suo, e per sostenerne le motivazioni (arg. di violato art. 4307 l. c.).

La Corte suprema rigettò il ricorso, osservando che nulla avesse di comune l'art. 499 con la quistione di cui trattavasi-poichè « le appellazioni dalle sentenze ne' giudizi commerciali nella loro procedura sono uniformi alle appellazioni in materia civile »-(arg. dello art., 658 ll. di eccez.) - ed osservando che, dopo la interlocutoria non essendosi le procedure sull'appello continuate, ben applicato erasi l'art. 490 l. d. p. c .- osservando in fine che fuor, di proposito si ricorreva allo art. 1307 l.c.« non avendo il tribunale deciso con presunzioni, ma in virtu di chiara disposizione di legge applicabile in tutt' i giudizi, e particolarmente nelle cause commerciali, nelle quali ogni dilazione può essere di danno pe'litiganti; per cui il legislatore ha disposto la celerità ne giudizi suddetti, anche per la huona fede che dee primeggiare nelle operazioni commerciali » — (Corte suprema di giustizia di Napoli, causa Tarantini e Lenci 22 di giugno 1839).

# . Spropriazione-Olpprezzo-Creditore tardiva-

#### ( v. n. 469 528 535. )

Può servire di utilissimo comento agli articoli 35, 26. e 102 della legge sulla spropriazione forzata del 29 di decembre 1828 un arresto poco fa pronunziato dalla Corte suprema nella specie se-

guente

Er'avvenuto nell'anno 1836 un pegnoramento d'immobili—il creditore pegnorante avea chiesto lo apprezzo necessario—raditanto aveva adempiuto da parte sua alla denunzia, ed alla trascrizione del pegnoramento—nel 1837 a'29 di luglio lo spropriante fa estrarre lo stato delle ipoteche inscritte—a'17 ed a'21 agosto denuncia la spropriazione a tutti coloro che figuravano in quello stato—ed a'13 dicembre fa pubblicare la spropriazione nel giornale officiale.

Pria però di quest' ultimo passo, ch'è del 13 di dicembre, nel giorno 2 di ottobre, per un credito non compreso nello stato d'inscrizioni, si presentava domanda di apprezzo per aumentare il valor

di beni espropriati.

Il creditore spropriante si opponev alla domanda che sosteneva tardiva—chiedeva che questa domanda di apprezzo colontario si riunisse alla prima domanda sua di apprezzo necessario — ed il debitore chiedeva l'apprezzo necessario per tutt'i be-

ni pegnorati nel 28 di novembre 1837.

Il tribunale considerando che i quindici giorni per la domanda di apprezzo di cui parlasi nella legge del 29 dicembre 1828 sieno fatali pe' creditori inscritti, ritiene che non fossero fatali pe' creditori non inscritti, e che turdiva la domanda del non inscritto potrebbe solo dirsi laddove si promovesse dopo il deposito de'capitoli di vendita — Ammette l'apprezzo volontario, ed ammette l'apprezzo necessario.

L'apprezzo necessario opera una cifra di duc. 4973, 76-l'apprezzo volontario opera quella di

duc. 13374, 84.

Il creditore istante appella, e trae la ragione di dubitare dagli articoli 26, e 35 della legge sulla spropriazione, sostenendo che de creditori i soli citati possano chiedere l'apprezzo volontario — quindi la persona di cui il credito vedeasi inscritto dopo del pegnoramento non avesse diritto a chiedere l'apprezzo.

La gran Corte civile di Trani rivoca la sentenza-rigetta la domanda di apprezzo promossa da

chi tardivamente aveva inscritto.

Ricorso per violazione degli articoli 35,26,102 l. 29 dicembre 1828, sostenendosi che il termine de quindici giorni non induca decadenza per coloro che fossero creditori inscritti dopo — che non essendo stato messo in mora colui che domanda l'apprezzo, non possa perderne il diritto finchè la preparatoria aggiudicazione non siesi profferita — che ritardo nelle procedure non s'induca per un ap-

prezzo volontario, posto che l'apprezzo necessario già in pari tempo debbasi eseguire — che la enorme differenza tra le due valuazioni dimostri un danno pe' creditori, ed un lucro per lo spropriane oltre ogni misura di giustizia.

... La Corte suprema di giustizia rammemora gli articali 1964, seg. I. c. pe quali il diritto de ereditori va tutelato su tutt'i beni del debitore comune - Ed analizzando lo spirito degli articoli 26, 35 e 102 della legge sulla spropriazione, si esprime così di « è vero che pe' creditori inseritti sono stabiliti i termini per chiedere apprezzo onde non si dilazioni il corso giudiziario - ma è vero altresì che qualora tutt'altri creditori fra l'istesso termine domandino l'apprezzo, debbasi accordar loro, non ritardandosi la spropriazione - E nella specie la domanda fu regolare, stante l'apprezzo necessario chiesto dal creditore istante, non dandosi luogo a verun ritardo; per cui il tribunal civile con sagge considerazioni ammise simultaneamente l'uno e l'altro apprezzo - Non è del magistrato il disporre la decudenza da un diritto senza espressa disposizione dellu legge - se la legge dà tale facoltà a'creditori inscritti dopo la denunzia del pegnoramento, lo è perchè il creditore istante solo essi dee conoscere; non è obbligato a ricercure creditori qualsivogliano del comune debitore - I primi con tale denunzia son posti in mora, ma non i secondi che, veruna intimazione non ricevendo, sono sempre nel diritto di sperimentar le loro ragioni su'beni del comune debitore - Non negandosi chiaramente dalla legge

un tale diritto a'creditori non inscritti; anzi essen-

do essi favoriti dallo articolo 1963 l. e., male opinò la gran Corte in negare lo apprezzo volontario — Si aggiunge che l'articolo 35 della legge sulla spropriazione non fa parola di decadenza — che anzi, avendosi presente l'articolo 80 della stessa legge , e l'articolo 1106 l. d. p. c., non trovasi nel primo noverato l'articolo 35 fra que da osservarsi a pena di nullità , e nel secondo viene prescritto di non potersi dichiarar nullo alcun atto di procedura, se la legge non pronunzi formalmente la nullità... »— Annulla—Corte suprema di giustizia di Napoli 18 di aprile 1839—causa Carducci e Scarciglio.

N.º 744

## Pauliana-Rivocatoria-Olzione Frode-Creditore

( v. n. 234, 385. )

I debitori che temendo la spropriazione giudiziaria avessero alienato i beni loro in frode de creditori, andavano soggetti alla rivocatoria... (l. 1, e l. 10 quae in fraud.).

L'azione per ottener che si rivocassero le alienazioni diceasi Pauliana, da Paolo Pretore—Rassomigliava alla così detta azione Calvisiana, di cui parlasi nelle leggi 16 \( \) idem scribit de pet. her. \( \)
\( L \) \( \) \( \) si pluribus \( -L \) 2 \( \) \( \) \( \) i intestatus \( , \) et ult. quae in fraud. patron. \( -L \) 1 \( \) is a parent, quis manum. \( L \) \( \) \( \) \( \) de jur. pat. \( - \) della quale azione, da Cabisio Pretore introdotta, non rimane che la sola erudizione, poiche diretta un tempo \( \) ad revocanda ea quae in fraudem patroni libertus alienavit \( \) \( -N \) - \( \) \( \) Kahl Lexic. jur. in verb. Cabisiuma , che rinvia a Brissonio.

La Paulann era azione Pretoria reade—per essa i creditori otteneano che, rescisse le tradizioni, s'inculessero ricondotte le cose alienate di bel nuovo nel patrimonio del debitore alienante (§ 6 inst.de.act., e l. 1 cod. de revoc. his quae in fraud.)—e l'azione accordavasi non meno a'creditori, che a'successori di essi—(l. 10 § 1, § 2, § final. quae in fraud.)—e davasi al curatore de'beni, se in frode per qualunque contratto si fosse alienato, o altramente attenuato il patrimonio del debitore, così frodando gli aventi diritto contro di lui—(l. 1 § 2, l. 2, e l. 3 quae in fraud.).

L'azione rivocatoria davasi contra coloro i quali sapendo che il debitore diverrebbe insolvibile, contrattato avessero o pattuito con lui frodando in modo che perdesse una parte delle sostanze sue; imperciocche ciò facendo la legge colpiva essi partecipi della fraude—(l. 1 § 2, l. 10 § 1, e 2 quae in fraud.)

Per l'opposto l'azione non davasi contra colui che ignaro fosse della frode, menochè nel osso in cui questi locupletior factus esset (l. 6 § 8 quae in fraud.) — non davasi l'azione contra il terzo, se questi fosse stato in buona fede (l. 9 eod.)—Sempre

Kaselli vol.4."

600 davasi contra il debitore, quando in frode de'creditori avesse afienato (l. ult. fin.) - benvero lo sperimento degli effetti di quest'azione dopo la condanna del debitore, intendevasi in quantum facere potest-(l. fin. cod. de revoc. his quae in fraud.) - Contra gli eredi del debitore, davasi in quantum ad eos pervenit-(l. 10 § fin. e seg. quae in

fraud). L' obbietto dell' azione era il rimettere le cose nello stato primiero, com' erano prima dell'alienazione (l. ult. § 2, l. 10 § 22 quae in fraud.)e ciò co' frutti che esistenno inerenti alla cosa alienata nel giorno della distrazione, più co' frutti. dal giorno della lite contestata-( l. ult. § 4 quae in fraud.).

Il convenuto in Pauliana chiedendo regresso contro al debitor fraudolento non ricevea, non ricuperava, nisi in bonis fraudatoris extaret quanto bastasse a rinfrancarnelo - (v. l. 7, e l. 8 quae in

fraud.)

Il termine per lo sperimento di cosiffatt'azione era di un anno utile (nel senso della l. 6 §. fin. l. 10 in princ., l. 10 \( \). 18 quae in fraud. \( \) -Dopo l'anno sorvivea nondimeno la ricerca di ciò che fosse pervenuto o al contraente, o al fraudolento debitore, o agli eredi (nel senso della legge 10 6 24 eod. tit.)

Gravi son le disamine a farsi quando si tratti di difendere contra un attacco di Pauliana - Una di esse consiste in ricercar se il convenuto ebbe coscienza fraudolenta, e se fu partecipe della frode. Domat insegnò « per obbligare alla restituzione colui che acquista da un debitore, non basta che abbia taputo che quegli avea debiti — Ma bisogna che gli sia noto il disegno di defraudiare (fraudis consilium) — poichè non tutti coloro che hanno debiti sono impotenti a pagare, e non si crede alcuno complice della frode, se non vi ha parte (fraudis particeps) — vedete Domat leggi civ. lib. 2 tit. 10 sez. 1-n. 5.

Invero il testo della legge 10 § 2 quae in fraud. desta idea della partecipazione della frode, ossia della cooscienza fraudolenta « quod ait praetor., sciente, sic accipimus, te conscio, et fraudis participarte »—Imperciocchè, soggiunge il giureconsulto, il solo conoscer che avesse debiti colui dal quale io ricevei, ciò solo non mi costituì passibile della azione rivocatoria—ma lo sarò « se partecipe della frode io fui—si particeps fraudis»—(l. 10 § 4 quae in fraud.)

Ulpiano, rapportando sentenza di Labeone, indica il caso di colui che dal debitore già obbligato per altri debiti avea fatto pagarsi ciò che riguardava il credito suo — da ciò avvenne che i heni del debitore non bastarono al pagamento di tutti gli altri creditori, e di quì l'azione Pauliana fu intentata—L'attore dicea ch' era nota la grave mole delle passività per la quale rendeasi oberato ed incapiente il patrimonio—quindi « sciens, prudensque solvendo non esse, recepit»—pur tuttavolta il giureconsulto rispondea « nullam videri fraudem facere eum qui quod sibi debebatur receperat — sciendi debitam pecuniam recepi, antetytam bona debitoris

692

possideantur, quanwis sciens prudensque solvendo non esse recipiat; non timere hac edictum — sibi enim vigilavit »—(l. 6 § 6, 7, quae in fraud.)

La ragione e lo spirito di questa legge posson desumersi dal responso di Scevola, e dalla massima vigilantibus jura succurrent-«id quod acceperit creditor, revocari nullo pacto potest (notate era il creditore quegli che avea ricevuto dal debitore oberato-una giusta causa lo avea mosso a prendere dalla mano del debitore alla meglio che potesse la propria soddisfazione)-« Quoniam alii creditores suae negligentiae expensum ferre debent . . . . nel caso in cui quel creditore « juxte exegerit exaetionem - interea res deterior facta sit, vel mortalitate, vel subductis rebus mobilibus, vel rebus soli adirritum perductis...»-Rimarchevole sentenza; perchè essa è scritta per lo caso in cui era già imminente la decozione e la spropriazione del patrimonio oberato - essa è scritta per lo caso in cui volontaria fu la cessione, e per lo caso in cui il creditore abbia estorto la cosa dalle mani del debitore oberato « . . . quid ergo si cum in co esset ut bona debitoris mei venirent-(era prossima la immissione) solverit mihi pecuniam? - an actione revocari ea possit a me ? - an distinguenduin est is obtulerit mihi, aut ego illi extorserim invito? - et si extorserim invito revocetur? - (Pothier interpetra « non per vim, sed quia nisi solvisset, eum in jus rapuissem; maluit is solvere »-ad lib. 42 tit. 8 n. x1)-si non extorserim non revocetur?-sed vigilavi; meliorem meam conditionem feci, jus civile vigilantibus scripium est - ideo quoque non revocatur id quod percepi » — (l. 34 quae in fraud. lib. 42 tit. 8).

Ma: questa disamina non è la sola che vada fatta nelle quistioni di Pauliana rivocatoria; nò va cesente da serie distinzioni, per non confonder caso con caso — E come nel codice delle leggi civili con laconica espressione l'articolo 1120 da lo esercizio dell'azione civile di frode, così necessario ed utile è il percorrere più da vicino ed analizzare i canoni della romana sapienza su questa materia, desumendone regole che applicar si possano a soconda de casi.

Prima regola - Ogni alienazione volontaria, ogni contratto volontario del debitore oberato che si vedesse fatto in frode de' creditori di lui, formar potea materia di ricerca rivocatoria ( l. 1 § 2 quae in fraud.) - finanche il contrutto di dote ch' era favorito dalle leggi (v. l. 2 c. de revoc. his quae in fraud., l. 10 § 14 dig. quae in fraud.) -- Ne solo il diminuire per contratto il patrimonio del debitore; ma eziandio il disciorre dopo il contratto quella obbligazione altrui che costituiva diritto attivo nel patrimonio del debitore oberato, ciò dava l'adito alla ricerca — (l. 43 § 7 de Æd. edict., l. 1 § 2 quae in fraud. , l. 43 § 7 de Ædilit. edict., 1. 1 § 2, 1. 3, 4, 5, quae in fraud., 1. 28 de verb. sign. ) -- Dicevamo volontario contratto, e voluntaria alienazione, per fissar come eccezione alla regola il responso di Ulpiano «totum enim hoc edictum ad contractus pertinere in quibus se Practor non interponit .- (l. 6 § 6 quae in fraud.)

Secondu regola - Che siesi diminuito il patri-

monio, ciò forma lo estremo della pruova a farsi— (l. 134 de reg. jur., l. 2 § 2, l. 6 quae in fraud., l. 28 de verb. sign., e v. l. 67 § 1, § 2 ad SC. Trebell.).

Terza regola-E fa d'uopo dimostrar che quegli il quale ha ricevuto la cosa dal debitore mancava di giusta ragione per riceverla (l. 129 de reg. jur., cit. l. 6 & 6, l. 24 quae in fraud.) - Pothier a questo proposito osserva «vidimus non revocari hoc quod quis quum deberet solverit-id obtinet, etiamsi non stricto jure deberet, sed plenum fidem secutus, quum cogi non posset, solverit»-(rinv. alle leggi 20, e 19 quae in fraud.) -- Poscia, com'eccezione rapporta di Ulpiano la risoluzione del caso di colui che pago pruesenti die quel che avrebbe dovuto e potuto pagare con dilazioni di lui Ulpiano scrivea e in factum actioni locum fore, nam Praetor fraudem intelligit etiam in tempore .- ( L 10 § 12 e L, 17 quae in fraud. )-Indi passa a rassegna vari altri casi di eccezione tratti

il primo dalla legge finale cod. de jur. delib, nella quale si permette condictione ex lege a'creditori anteriori riprendere da'posteriori le somme che lo erede

beneficiato pagò

il secondo dalla l. 24 quae in fraud., e dalla l. 6 § 2 de reb. auct. jud. possid., nelle quali leggi si rivoca il fatto di essersi pagato per gratificazione e con dolo ad uno de creditori, mentre già gli altri creditori instavano per-esser soddisfatti

il terzo dalle leggi 10 § 16, e 6 § 7 quae in fraud., nelle quali è distinto il caso di colui che riceve il suo prima che venga decomposto il pa-

trimonio del debitore, ed il caso in cui d'po immessi i creditori in possesso de'beni (dopo la spropriazione del patrimonio) il creditore rinvenga danalo del debitore oberato, e lo prenda esclusivamente — Per costui, abbenche faccia suo il danalo per soddisfarsi del proprio credito, pur tutavolta la legge dispone ch'egli rimamga esposto alla ricerca—e qui vero post bona possessa, debitum sum recepit, hunc in portionem vocandum, exacquandum que caeteris post bona possessa, cum jam par conditio omnium creditorum facta esset »—(1.6 § 7 quae in fraud.):

Quarta regola—In quanto al senso della frase immissione in possesso, Pothier osserva «bona possessa accipe et si unus duntazat creditor in possessa accipe et si unus duntazat creditor in possessionem missus esset; et ex distractione pignoris Praetorii quod sibi debebatur recepisset—Hac enim actione teneretur caeteris creditoribus communicare quod accepit—et hac in re differt pignus praetorium a conventionali—(rinvia a Paolo nella legge 13 quae in fraudera, che del pegno parlando, scrivea « constat eum qui pignus tenet hac actione non teneri — suo enim jure et ut pignus non rei servandae caussa possidet) . . . quod tamen sic verum est nisi in fraudem creditorum ipsi constitutum fuisset pignus (rinvia alla legge 10 § 13, ed alla legge 22 quae in fraud.).

Quinta regola — È d'uopo dimostrare che sia concorso il consilium fraudandi in quel fatto cui mira la rivocatoria—Sul proposito la legge 78 de reg. juris è concepita cosi — « generaliter cura de fraude disputatur; non quid-habeat actor, sed quid

Gab

per adversarium habere non potuerit, considerandum est »-Pothier osserva che il periodo unon quid hubeut actor » sia oscuro - lo rischiara con la nota seguente-Gracei vertunt non quid non habeat »-egli soggiugne-«idem sensus est, servata lectione non quid habeat : scilicet non considerandum est quid habeat salvum nec ne actor, quid ei absit nec ne-sed quid per fraudem, per consilium fraudulentum adversarii habere non potuerit .- e qui rammemora rinviando alla legge 79 de reg. jur. il principio di legge per lo quale la interpetrazione della frode nel diritto civile sempre non dallo evento solo, ma dalla intenzione ancora si valuta - Sviluppando il principio di esser necessario l'estremo del consilium fraudis, la legge 6 & 9 quae in fraud., e la legge 145 de reg. jur. ritengono come non fatto in frude de creditori quello che è fatto con la loro scienza e col loro consentimento -- e la legge 17 § 1 quae in fraud. applicando lo estremo del consilium fraudis, offre l'esempio di colui che, mentre avea debiti distribu) fra liberti suoi , e tra' suoi figli naturali tutto il proprio retaggio: albenchè si dicesse che l'animo, e la volontà motrice di questa alienazione gratuita fosse nel disegno di beneficare, anziche di frodare. Giuliano rispose: «qui creditores habere se seit, et universa bona sua alienavit, intelligendus est fraudandorum creditorum consilium habuisse - ideoque et si filii ejus ignoraverunt hanc mentem patris fuisse, hac actione tenentur» (1. 17 § .1 quae in fraul.).

Sesta regola-Ma del consilium fraudis dec sempre trovarsi convinto colui che acquistò, e che è ricercato di Pauliana?--Pothier fa una opportunissima triplice distinzione, secondo tre casi

1.º caso – si tratta di un trasferimento a titolo oneroso ? — è d'uopo non solo dimostrar che fraudis consilium ebbe il debitore alienante, ma eziandio pruovar che l'acquirente fu conscio del consilium fraudandi — rapporta in questo senso il testo di Ulpiano « si ... is qui cepti ignoravit, cessare verba edicti »— (L. 6 § 8) e rapporta come correlative allo stesso caso del contratto a titolo oneroso le leggi 10 § 5, 10 §, 7 § 10 2, 10 § 8,

10 § 3, 10 § 4 quae in fraud.

2.º cuso-si tratta di un trasferimento per causa lucrativa? - non è necessario l'estremo che il convenuto abbia scienza del consilium fraudandi, perchè « scientiae mentione detracta » è la testuale disposizione racchiusa nella legge 5 cod. de revoc. his quae in fraudem-e nella legge 6 § 11 quae in fraud. è il principio «non esse quaerendun an sciente eo cui donatum gestum sit . . . nec videtur injuria affici is qui ignoravit-cum lucrum exterqueatur, non damnum infligatur . . . actio erit danda quaterus locupletiores facti sunt, ultra non » - E nella stessa legge 6 § 13, parlandosi dello erede necessario che prima adempì a legati, e poco dopo subì la spropriazione forzata, leggesi « etiam si ignoraverint legatarii, tamen utilem actionem dandam » — Finalmente nella stessa legge 6 ( 10 prevedendosi il caso dell'alienazione per causa lucrativa fatta al pupillo in frode de'creditori, si ritiene il principio « pupilli ignorantia quae per aetatem contingit, non debet esse captiosa creditoribus,

et ipsi lucrosa»-- Pothier soggiunge « hinc apparet, hic agi de casu quo ex causa lucrosa pupillus com-

paravit; et ita intellexit Azo».

3.º caso-si è costituita la dote in frode de'creditori -- la dote in rapporto al marito racchiude una causa onerosa -- in rapporto alla donna racchiude una causa lucrativa -- si richiede o no la scienza del consilium fraudandi, ed in chi?-- si risponde che per agire contra il marito è d'uopo convincerlo che egli fu conscio della frode; per agire contra la meglie non si richiede convincerla che cessa fu conscia della frode -- Pothier sostiene questa distinzione col testo di Venulejo nella legge 25 § 1. che dottamente comenta—(v. Pothier ad lib. 42 pand. tit 8. n. 20 in fine nota n. 1 a 3.).

Settima regolu. - Vuolsi lo estremo del fraudis eventus, e la legge 10 § 1 quae in fraudem ne addita il senso « si eventum fraus habuit, scilicet si hi creditores, quorum faudandorum causa fecit, bona îpsius vendiderunt»-e la legge 10 6 6 rende comune il principio, o che «unus creditor sit ex illis qui fraudati sunt» o che solo allora egli fosse esistito, o che essendosi data la soddisfazione agli altri, egli solo fosse rimisto creditore-e la legge 10 § 1 quae in fraudem risponde al caso di colui che abbia pagato i creditori «quorum fraudandorum causa fecit il primo contratto; indi siesi immerso in nuovi debiti - Il giureconsulto risponde«si quidem simpliciter dimissis prioribus quos fraudare voluit, alios postea sortitus est, cessat revocatio -- si autem horum pecunia quos fraudare nolait, priores dimisit quos fraudare voluit, Marcellus dicit revocationi locum fore .-

ond è che dalle leggi 10 \ 9, \ 10 \ 11 e \ 17
Pothicr desume la tesi «fraus igitur eventum habuisse videtur, quum fraudatoris bona venierunt, nec

sufficit pretium creditoribus.

Ottava regola - La Pauliana non solamente compete a' creditori, ma eziandio a' loro successori (l. 10 e l. 21 quae in fraud .-- e l. 4. cod de revoc. his quae in fraud.)-non solamente compete contra colui che scientemente contrattò col frodatore, abbenchè questi non più possegga, ma eziandio compete contra colui che conscio della frode acquistò, quantunque non mai fosse entrato nel possesso -- Il testo della legge 25 quae in fraud. dice che il procuratore, sapendo essere oberato un debitore del suo mandante, ebbe scienza che colui avesse concepito il disegno di frodare - comandò ad un servo di prendere dal debitore oberato la cosa -- fu ricercato di Pauliana -- Il giureconsulto risponde esser tenuto il procuratore, non tenuto il mandante-- Pothier rischiara questa legge con un esempio-«finge: ignorante te cujus negotia gerebam, emi pro te rem ab eo quem sciebam in fraudem creditoris tui vendere - quamvis haec res utpote servo tuo tradita nunquam ad me pervenerit: tamen ego tenebor» -- ( Pothier ad lib. 42 tit. 8 n. 24 pand. just. in nota n. 1.)-E rimangono in pari tempo risponsabili colui che contrattò col frodatore, mentre era conscio della frode, e colui al quale la cosa pervenne, se ancor egli fu conscio dalle frode - (1. 25 § 2 quae in fraud.) -Che se colui del quale la cosa pervenne non fu conscio della frode, anche sarà passibile dell'azione rivocatoria: nel caso però che sia concorsa la causa

lucrativa (v. la legge 25 princ. quae to fraud.)ma se non fu conscio della frode colui al quale la cosa pervenne a titolo oneroso, allora il secondo acquirente di buona fede non sarà ricercato--( v. 1. 9 quae in fraud. ) - Il figlio di famiglia che acquistò dallo insolvibile, senza che il padre suo lo sapesse, restituirebbe quanto « in rem ejus versum est »-(1. 6 § 12 quae in fraudem) -- Se 'il padre avesse dato l'amministrazione al figlio non perciò s'intenderebbe avergli dato l'arbitrio di alienare in frode de' creditori, quando anche gli avesse conceduto il vicariato cum libera (1. 12 quae in fraud.) E se il padre avesse conceduto al figlio la facoltà di alienare in frode de' creditori , s' intenderebbe che il figlio avesse agito per di lui conto, e non per se medesimo; quindi il padre sarebbe ricercato con l'azione in factum come se direttamente avesse alienato in frode de' proprì creditori d' altronde se anche il figlio avesse avuto de' debiti; a' creditori del figlio sarebbe appartenuta l'azione come creditori del padre, in quanto deriverebbe dall'azione de peculio (v. l. 12 quae in fraud.).

Mona'regola — I frutti percepiti dal terzo pria la vendita e la lite mossa, non vengono nella rivocatoria — (l. 10 § 19. interpetrata dalla l. 25 § 4, § 6, e dalla l. 10 § 20, § 21 quae in fraud.) — L'esempio sta nel parto della ancella, e nella distinzione del se era gravida o no alla epoca dell'alienazione (l. 25 § 5, § 4 quae in fraud.)—Per l'opposto se la frode consista nello essersi alienato il diritto ad un capitale fruttifero,

non è delle usure lo stesso ch'è de' frutti nella ricerca di Pauliana rivocatoria -- ( l. 10 § 22 quae in fraud.) - Il testo della legge è ambiguo, e sem-Lra che in termini generali comprenda « sive res fuerunt, sive obligationes »; cosicchè o i frutti delle cose, o le usure che venivano dalle obbligazioni spente per liberazione in frode de'creditori, a primo aspetto rientrerebbero nel patrimonio con la rivocatoria-Ma Pothier fa la distinzione tra frutti ed usure-tien fermo che i frutti non si debban restituire, perchè non esisteano quando l'alienazione fraudolenta fu fatta : e che le usure di cui il diritto come accessorio della sorte stava nel peculio quando in frode fu trabalzato, debbano ricondursi nel peculio medesimo per effetto della rivocatoria (v. la nota di Pothier pand. just. alla legge 10 § 22 lib. 42 tit. 8, num. 35 not. num. 8).

Decima regola.— La escussione invocata ne' modi di legge dal convenuto in rivocatoria, uon può negarglis — « si in fraudem tuam id fecerit, bonis ejus excussis usitatis actionibus, si tibi negotium gestum fuerit, ea que in fraudem alienata probabuntur, revocabis»—(l. 1 c. de revoc. his que in fraud.)— « Creditores nequeunt, nisi bonis defuncti non sufficientibus »—(l. 2 c. cod.)—Questa regola va intesa concorrendo gli estremi sotto de' quali le viegenti leggi accordano il beneficio di differire la condanna del terzo fin che si escuta il debitor principale—(ar. dello art. 2064 l. c.)— non debbono additarsi beni che ŝieno fuori del perimetro giuridi; zionale della gran Corte civile; non debbono additarsi beni litigiosi; non beni già colpiti dalla istes-

sa azione che contro al terzo si spinge, già alicaati (art. 1895 *l. c.*)—dee farsi la offerta reale perchè le spese della escussione cedano a carico del terzo convenuto.

Duodecima regola - L'azione Pauliana si prescrive fra un anno - Nel diritto romano la frase quo experiundi potestas fuit va intesa così che l'anno si computi dal giorno in cui la escussione fu fatta-Le parole dello editto del pretore sono concepite così « hujus actionis annum computamus utilem quo experiundi potestas fuit ex die factue venditionis (1. 6 § 14 quae in fraud.) -annum huius in factum actionis computabitur ex die venditionis bonorum - La Corte suprema di giustizia di Napoli nel famigerato arresto reso nella causa Friozzi e Raîano il di 8 gennaîo 1833, di cui or ora presenteremo laconica enarrazione, ebbe fra l'altro la occasione di vagliare la interessante ricerca dello estremo di quella prescrizione-La Corte suprema si espresse così

« considerando la prescrizione, essere di diversa specie e qualità—egli è d'uopo di conoscersi quale di detta specie siasi dedotta nel giudizio — nella causa si addusse dalla Marchesa di Raiano la eccezione desunta dallo art. 1258 e 2171 l.c., non che la prescrizione annale dallo editto del pretore indicata nel titolo D. quae in fraud. credit, e dette eccezioni bene si sono escluse dalla causa—In fatti in qualunque veduta lo esame si dissimpegni, la esclusione è guidata dalle leggi — Se il Pretore 'nella pauliana benchè non personale azione ne limitò le esercizio in un solo anno, ma non è men vero che il-medesimo

si dovesse valutare dal momento di poter essere sperimentato, onde li termini del detto Editto esperiundi facultas a die nutae actionis, e la guirisprudenza incommutabile, ha interpetrato dal di della discussione del debitore. »

Noi ebbimo a difender da un attacco di Pauliana rivocatoria talune aggiudicazioni le quali sotto le antiche leggi erano avvenute - La causa grave e per lo valore, e per la morale delle persone, era complicatissima per lo innesto che faceasi della ipotecaria con la pauliana, e della ricerca di frode con la ricerca di simulazione: innesto che veniva sostenuto da atleti vigorosissimi nel foro; e tre volte la gran Corte civile, due volte la Corte suprema di giustizia ebbero a disaminarla - Noi, mentre a tutelar la fama dimostrammo che fruude non era per ombra concorsa, aggiungemmo subordinatamente la domanda di escussione - Il tribunale civile l'accolse - la gran Corte civile la rispinse, perchè in un istrumento del 1823 leggeasi dichiarato non possedere più alcuna specie d'immobili colui che diccasi avere nel 1808 perduto in frode de' creditori i beni da noi difesi -e, malgrado che dicessimo averne potuto colui acquistare in seguito; malgrado che da ruoli fondiari i nuovi acquisti additassimo, la gran Corte osservava che fossero già accerchiati i beni di nuovo acquisto da grave mole di passività; che formassero « occasione di ulteriori litigi, e non giovassero ad assicurare il conseguimento indubitato dello avere in disputa » - Impugnammo questa decisione col ricorso; ed in quanto al periodo testè narrato dimostrammo violar l'arti104

colo 2064 l. c., le leggi l. 2 c. de revoc. his quae in fraud, l'articolo 1895 l. c. e contenere erronea applicazione dello articoio 1546 l. c. - La suprema Corte accolse il nostro ricorso, e fummo rinviati alla terza camera della gran Corte civile.-Là fummo per la seconda volta succumbenti - la gran Corte osservò « che la eccezione della escussione del debitore va in ciò del pari con la terza opposizione che riposa essenzialmente sul carattere di terzo in colui che la propone (2064 l.c.) - è dunque inamissibile questa eccezione nel rapporto dell'azione di simulazione e di frode, la quale tende a distruggere il carattere di terzo-per lo stesso verso non è di ostacolo allo sperimento dell'azione medesima, salvo a rimettere l'esame nel rapporto dell'azione ipotecaria quando nel merito si trovasse non sussistente l'azione rivocatoria."

Secondo ricorso allora fummo obbligati ad interporre, e ragionammo così

"1. la ecussione è una eccezione pregiudiziale che resiste alla ipotecaria, resiste alla pauliuma cumulate insieme dallo attore — (2064 l. c. l. r. c. de revoc. § 1 inst. de act.)—Il principio regolatore di questa massima sta in ciò che pria di molestarsi il terzo, tuttoche questi malziosamente fraudolentemente possedesse beni del debitore, non può scuotersi il possesso di lui fin quando beni esistano posseduti dal debitore — In altri termini il possesso, tutto che vizioso, è un antemurale alla molestia « corpora hereditaria transtulit... si igitur in fraudem tuam id fecerit, bonis cius excussis usitutis actionibus, ca quae in fraudem alienata proba-

buntur, revocabis — (l. 1 e. de revoc. his quae in fraud.).

2. Simulato vuolsi dire l'avvenuto trasferimento; ma ciò si dice nella sede di una pauli ana rivocatoria--la simulazione è la causa efficiente - la pauliana è l'effetto di quella causa secondo-il libello - ma simulato ancora il trasferimento, è sempre traslativo di possesso, perche quegli che cede o seriamen-. te , o ancor simulatamente il dominio, certamente abbandonò il possesso; oggi più non possiede-tanto ciò vero quanto è contra una terza persona che la ipotecaria e la pauliana insieme si promuovono-Dunque è il caso dello aforismo « disserentia inter dominium et possessionem haec est quod dominium nihilominus ejus manet qui dominus esse non vult (scilicet nisi possessionem quoque abiiciat-nam dominium retenta possessione amitti non potest, quamvis contra possessio, retento dominio, saepe amittatur) - possessio autem recedit ut quisque constituit nolle possidere» - (Pothier ad legem 17 § 1 de adquir. vel omitt. possess. tom. 3 pag. 727) -Quando a scuotere il possesso nel terzo, pervenutogli sotto lo impero delle romane leggi, gli si dice che per simulazione egli incominciò a possedere, e ciò si dice nella sede di rivocatoria esprimendosi che per frode si alterò il diritto de'creditori, si va al dettame delle instituzioni Giustinianee, ove è sancito che la escussione debba precedere - « si quis in fraudem creditorum (per concerto di frodure altri) rem suam alicui tradiderit ( sesi consegnato il possesso) -bonis ejus a creditoribus possessis ex sententia Praendis (dopochè Vaselli vol.4.

sarà stata fatta la spropriazione, ed aggiudicati ai creditori si saranno i beni ch'erano rimasti presso l'oberato debitore), permittitur ipsis creditoribus, rescissa traditione-(rivocato quel possesso che per concerto fraudolento esisteva) eam rem petere, idest dicere eum traditam non esse - et ob id in bonis debitoris mansisse (§ 6 inst. de uct.) - Testo che Vinnio comentava così «.. bonis ejus a creditoribus possessis ex sententia Praesidis; idest postquam creditores a magistratu in possessionem bonorum debitoris, missi sunt-Nam haec actio demum competit post possessionem, excussionem, et distractionem bonorum - nec aliter quam si ex bonis distractis creditoribus satisfieri nequeat-(Vinn. 00m, lib. 4 inst. tit. 6 & 6, n. 7.1.

Il ricorso fu accolto - la decisione fu cassata « considerando che ovunque lo sguardo si riporti nel romano diritto relativamente alla Pauliana, ognuno ne rinviene l' uopo, imprenscindibile della dimostrazione in modo positivo per la insolvibilità del debitore alienante - Ed in fatti come nel titolo D. quae in fraud. lo editto del Pretore particolarmente voleva consilium fraudis et fraudis eventus : altronde nella legge 1 cod. de revocandis is, era testualmente indicato l'uopo della escussione del debitore; e la giurisprudenza romana non ne presenta alcun dubbio per questa veduta di diritto-conseguentemente trattandosi della Pauliuna, e travandosi della detta eccezione di escussione, dovea vedersi in qual modo potea verificarsi ».

Passò la causa alla prima camera della gran

Corte in grado di secondo rinvio,

• Le difese in linea di escussione trovaron piena accoglienza dalla gran Corte, e la escussione fu ordinata: quella che il Tribunale civile fin da dieci anni prima avev'accolto come una eccezione innegabile dirimpetto allo attacco di Pauliana rivocatoria innestata a giudizio di simulazione, cumulata alla ipotecaria — (causa Friozzi e Rajano in gran Corte civile di Napoli 2. camera luglio 1828—in Corte suprema aprile 1829—in 3. camera. 1. rinvio, 25 aprile 1831—in Corte suprema 8 di gennalo 1835—in 1. camera 2. rinvio 1838.

Mentre questo principio è innegabile che la escussione sia ad accogliersi quando il convento in Pauliana indichi beni infra il perimetro giuridizionale della gran Corte civile, ed offra le spese della escussione, non è poi vero che basti rispondere all'attore in Patliana « va sullo immobile a te ipotecato con privilegio, e lascia, trunquillo il terzo, perchè sei cauto altrove»—Imperciocchè allora avverrebbe che la regola « creditoris arbitrio » (di cui trattammo tom. 3 n. 533 pag. 362) verrebbe attraversata—il creditore vedrebbe circouscritto suo malgrado lo sperimento su di un fondo solo de'più, sattoposti alla cautela de' suoi diritti, e non avrebbe le apsea anticipate per escutree.

Alla suprema Corte si presentò il caso della Pauliana rispinta dalla gran Corte civile sul motivo di esser casto l'attore in rivocatoria su di un immobile del debitore specialmente affetto da preluzio-

ne a favor di lui.

La Corte suprema dissapprovò la decisione, perchè la massa intiera de' beni del debitore costitui-

sce la sicurezza del creditore, e la prelazione è un favore che non può ritorcersi in danno, nè può distruggere il principio della universale afficienza de' beni del debitore a favor del creditore (derivante

dallo articolo 1952 l. c.).

E la disapprovò per un altro principio aneora, che è interessante ed è verissimo « perchè la pauliana indistintamente compete ed agl'ipotecari, ed a'cartocari. creditori, tanto per le romane leggi preesistenti sotto il titolo de his quae in fraudem, quanto per le vigenti leggi civili (art. 1120.) » - v. arr. della suprema Corte di giustizia di Napoli causa Lopes e Tortora 20 di luglio 1839.

DEL VOLUME QUARTO



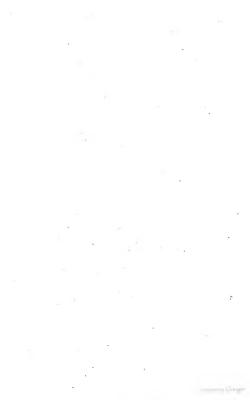





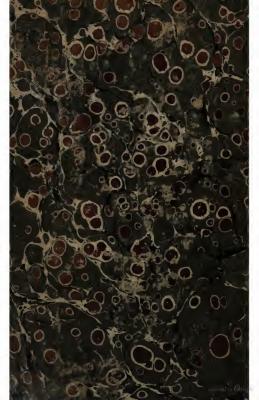